

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

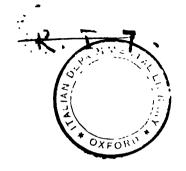



1.203/7



Vet. Ital. Iv A. 233



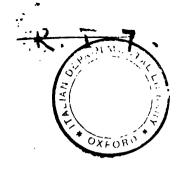



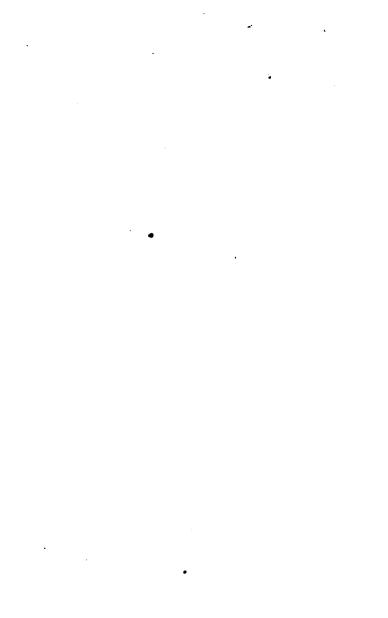

# ISTORIA CIVILE

# DINAPOLI

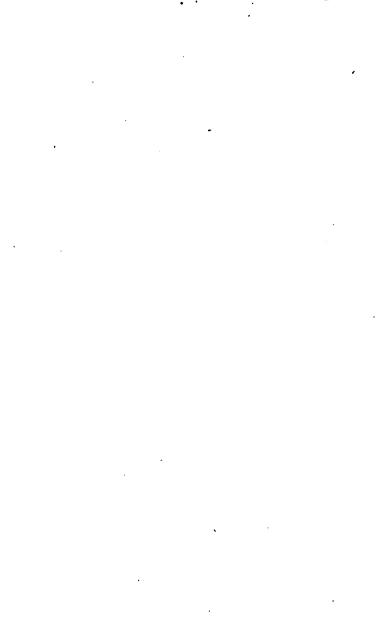

# ISTORIA CIVILE

**DEL REGNO** 

# DI NAPOLI

D I

## PIETRO GIANNONE

Tono XIII

CAPOLAGO

Cantone Ticino



MDCCCXLI



# DELL' ISTORIA CIVILE

**DEL REGNO** 

# DI NAPOLI

## LIBRO TRENTESIMOQUINTO

In regno di Filippo III, che quasi cominciò col nuovo secolo decimosettimo, paragonato con quello del padre e dell'avolo, fu molto breve, e, per ciò che riguarda il nostro reame, vôto di grandi e segnalati avvenimenti. Succedè egli al padre in età di poco più di vent'anni, e secondo il costume de' suoi predecessori prese l'investitura del regno da papa Clemente VIII a' 9 di settembre dell'anno 1599 (I). Non vi regnò che ventidue anni e mezzo, insino al 1621, anno della sua morte. Filippo, suo padre, gli lasciò la monarchia, ancorchè di sterminata grandezza per lo nuovo acquisto del regno di Portogallo, infiacchita però

<sup>(</sup>I) Chioccarelli, MS. Giurisdiz., tomo I, in fine.

di denari e di forze. Fu egli un principe, quanto di singolare pietà, altretanto disapplicato al governo, e che, contento della regal dignità, lasciò tutto il potere a' Consigli, a' favoriti ed a' ministri. Nel suo regnare comandarono in Napoli quattro vicerè, de' quali il primo fu don Ferrante Ruiz di Castro, conte di Lemos, del quale e delle cose più ragguardevoli accadute in tempo del suo governo saremo ora brevemente a narrare.

#### CAPO L

Di don Ferdinando Ruiz di Castro, conte di Lemos; e della congiura ordita in Calabria per opera di frà Tommaso Campanella, Domenicano, e di altri monaci calabresi del medesimo ordine.

Rimosso, per le cagioni rapportate nel precedente libro, il conte d'Olivares, fu da Filippo III destinato vicerè il conte di Lemos, il quale, giunto in Napoli a' 16 di luglio del 1599 insieme con donna Catterina di Zunica, sua moglie, e don Francesco di Castro, suo figliuolo secondogenito, applicò subito (essendo di spirito grande e magnanimo) a perfezionare ed ingrandire gli edifici pubblici che i suoi predecessori aveano lasciati imperfetti. Ma tosto fu richiamato a cose più gravi e serie, per una congiura ordita in Calabria da Tommaso Campanella, della quale bisogna ora far parola (1).

<sup>(1)</sup> Parrino, Teatro de' Vicere, di don Ferrante Ruiz di Castro, conte di Lemos.

Costui, avendo sofferta lunga prigionia in Roma, dove per i suoi difformi costumi, e per aver dato sospetto di miscredenza, l'Inquisizione gli avea fatto soffrire i suoi rigori, ritrattandosi degli errori e mostrandone pentimento, ottenne d'esser liberato; ma gli fu assegnato per sua dimora un picciol convento in Stilo, sua patria, donde non potesse più vagare. Ma essendo di genio torbido ed inquieto, per vendetta de' rigori sofferti in Roma, cominciò in quell'angolo a tentar nuove cose. Persuase a' frati di quel convento che nell'anno 1600, secondo gli aspetti degli astri, di cui egli ben s'intendeva, doveano accadere grandi revoluzioni e mutazioni di Stato, e spezialmente nel regno ed in Calabria: che perciò bisognava prepararsi, e far comitiva di gente armata, perchè a lui gli dava il cuore in quella rivoluzione di mutar le Calabrie ed il regno in un' ottima repubblica, con toglierlo dalla tirannide de' re di Spagna e de' loro ministri, gridando libertà; e perchè era un grande imbrogliatore, sovente nelle sue prediche diceva ch'egli era destinato da Dio a tal impresa, e che di questo suo satto nelle profezie di santa Brigida, in quelle dell'abate Giovacchino e di Savonarola, e nell'Apocalissi stessa si faceva memoria, ancorchè ad altri oscura, a lui molto chiara. Che perciò egli avea eletti due mezzi, cioè la lingua e le armi. Colla lingua bisognava predicar libertà contra la tirranide de' principi e de' prelati, per animar i popoli a scuotere il giogo; e che perciò egli avrebbe il seguito di multi religiosi che avrebbero con lui cooperato a questo fine. Per le

armi, egli per terra si credeva facilmente avere quelle de' banditi e degli altri fuorusciti, e dopo aver mossi costoro, d'aver il concorso della plebe minuta, e con romper le carceri, abbruciare i processi e dar libertà a tutti, accrescere le forze: oltre di molti signori e prelati, i quali avrebbe tratti a quest'impresa. Per mare e' si fidava aver l'armata del Turco, il quale sarebbe accorso a dargli aiuto.

Cominciò egli ad insinuar questi sentimenti a molti in Stilo poco dopo la morte di Filippo It nell'istesso anno 1598, com'egli confessa nella sua deposizione; ed in effetto trovandosi allora quella provincia piena di fuorusciti, e gravati i popoli per le tante contribuzioni, e per una nuova numerazione allora seguíta, non solo trasse a sè i frati, ma molti altri di Stilo e de' suoi casali, i quali avrebbero volentieri ricevuta l'occasio-

ne d'ogni tumulto e rivoluzione.

Fatto ciò, scelse per Catanzaro frà Dionisio Ponzio, del suo ordine, di Nicastro, il quale, predicando a molti con fervore quest'istesso, esagerava, molto più che il Campanella, per facile l'impresa: diceva che costui era un uomo mandato da Dio, e che perciò se gli dovea credere: ch'era sopra tutti gli uomini dottissimo e scienziato, il quale avendo conosciuto che nell'anno 1600 doveano seguire grandi mutazioni e cangiamenti di Stato, perciò non dovean lasciarsi scappare quest'opportunità di divenir liberi: che per quest'effetto s'era dato pensiero a molti predicatori di diverse religioni, e fra gli altri agli Agostiniani, Zoccolanti e Domenicani, che insiguassero a' popoli che

i re di Spagna erano tiranni, e che questo regno se l'aveano tirannicamente usurpato, e che perciò erano a casa del diavolo; e che i popoli, per i tanti pagamenti e collette, erano costretti, per soddisfarle, a perder l'anima ed il corpo: che per revelazioni fatte a più religiosi, questa era volontà di Dio di cavar il regno da simili suggezioni, per la poca giustizia de' ministri del re, che vendevano il sungue umano per denari, seorticando i poveri; onde doveano tutti accorrere per agevolar l'impresa, procurando altri loro amici e confederati, i quali, in determinato giorno, sentendo gridar libertà, si sollevassero tutti, essendosi concertato d'ammazzare tutti gli ufficiali del re, rompere le carceri, liberar i carcerati, ed in segno di libertà abbruciar tutti i processi; e tanto più dovean riputar facile la impresa, che molte terre della provincia erano già pronte ed apparecchiate, coll'intelligenza ancora d'alcuni signori e prelati, e che per quest'effetto tenevano tutti i castelli a loro divozione, e che trattavano avere ancora il castello di Cotrone.

Fra' ministri più fedeli e fervorosi del Campanella, oltre al Ponzio, furono ancora frà Giovan-Battista di Pizzoli, frà Pietro di Stilo e frà Domenico Petroli di Strignano; e del convento de' Domenicani di Pizzoli più di venticinque frati di quest' ordine aveano fatti grandi progressi, unendo molti fuorusciti, e tirando al lor partito molti altri religiosi e Calabresi; e non pur in quella provincia, ma nell'altra vicina erasi attaccata la contagione.

Secondo le pruove che si leggono nel proces-

so fabbricato di questa congiura (copia del quale manoscritto si conserva presso di noi), de frati di diversi ordini, fra gli altri di Agostiniani, Zoccolanti e Domenicani, depongono varii testimoni ch' erano più di trecento. I predicatori, che aveano l'incombenza d'andar secretamente insinuando e persuadendo i popoli alla sollevazione, erano duecento. Tra' vescovi che n'erano intesi, e che nascostamente favorivano l'impresa, si nominavano il vescovo di Nicastro, quello di Girace, l'altro di Melito, ed il vescovo d'Oppido. Ne furono parimente intesi alcuni pochi baroni napoletani; ma il numero de' provinciali fu ben grande, i nomi de' quali per buon rispetto delle loro famiglie, che ancor durano, qui si tacciono.

Queste prediche (almeno secondo vantavano il Campanella ed il Ponzio) aveano ridotti molti cittadini delle città e terre non men dell'una che dell'altra provincia. Si contano Stilo co' suoi casali, Catanzaro così per i nobili, come per i popolani, Squillace, Nicastro, Cerifalco, Taverna, Tropea, Reggio co' suoi casali, Sant'Agata, Cosenza co' suoi casali, Cassano, Castrovillari, Ter-

ranuova e Satriano.

Non meno il mezzo della lingua che quello delle armi avea fatto maravigliosi progressi. Per terra, oltre i castelli de' quali si promettevano, aveano uniti mille ed ottocento fuorusciti, ed alla giornata cresceva il loro numero per l'impunità promessa e libertà sognata. Promettevano di liberare tutte le monache da' monasteri, uccider tutti i preti e monaci che non volevano aderire ad essi, e passar a fil di spada tutti i Gesuiti. Vo-

levano abbruciar tutti i libri e far nuovi statuti: che Stilo dovea esser capo della repubblica, e far chiamare quel castello Mons Pinguis; e che frà Tommaso Campanella s'avea da chiamare il Messia venturo, siccome già alcuni de' congiurati lo chiamavano. Per mare teneva il Campanella. nella marina di Guardavalle sentinelle, le quali quando passava qualche legno turco, col pretesto di doversi riscattare qualche schiavo, andassero a trattar co' Turchi, ed insinuar loro la risoluzion presa di sollevarsi, e che perciò fossero pronti ad accorrere ed agevolar l'impresa. Di vantaggio fece nella marina di Castelvetere imbarcare Maurizio di Rinaldo con otto altri compagni sopra le galee di Amurath, rays, perchè trattassero col bassà Cicala il soccorso della sua armata, offerendogli molte fortezze e terre; ed in fatti essendo comparse nel mese di giugno le galee di Amurath nella marina di Santa Catterina e Guardavalle per conchiudere il trattato e stabilir il modo da tenersi, fu conchiuso per la mediazione di Maurizio che l'armata fosse venuta nel mese di settembre, perchè alla sua comparsa si sarebbe fatta la sollevazione, con entrare nelle terre, e gridando libertà, ammazzare gli ufficiali del re e tutti coloro che si fossero opposti.

Ma come è difficile, ove vi corra tempo e sia grande il numero de' congiurati, tenersi simili maneggi lungamente celati, fu la congiura scoverta da Fabio di Lauro e Giovan-Battista Blibia di Catanzaro, complici di quella, i quali la palesarono a don Luigi Xarava, che si trovava al-

lora avvocato fiscale della provincia di Calabria ultra, e per mezzo del medesimo ne fecero una piena e distinta relazione al conte di Lemos, vicerè. Il conte spedì tosto in Calabria don Carlo Spinelli con amplissima autorità, il quale col pretesto di fortificar quelle marine contro l'invasione de' Turchi, pensava a man salva imprigionare tutti i congiurati; onde portatosi in Catanzaro, ed all'ultimo d'agosto di quest'anno 1599 ricevute avanti il fiscale le deposizioni di Fabio di Lauro e da Giovan-Battista Blibia, cominciò a carcerare segretamente alcuni de' congiurati. Ma la fuga d'uno, e l'essersi da poi il cadavere del fuggitivo affogato in mare, veduto in quelle marine, rese pubblico il fatto; onde sparpagliati i congiurati si diedero in fuga, e costrinsero lo Spinelli a palesamente operare. Alcuni spensierati furono presi senza contrasto, fra' quali fu Maurizio di Rinaldo, il quale e prima e dopo la tortura confessò il tutto; altri scapparon via. Ma Tommaso Campanella, ch'era corso alla marina travestito per imbarcarsi, fu côlto in una capanna per opera del principe della Roccella. Frà Dionisio Ponzio, ancorchè fosse stato più presto ad imbarcarsi per sottrarsi dal supplicio, fu arrestato in Monopoli in abito sconosciuto di secolare.

E veramente fu la congiura scoverta a tempo opportuno; poichè già il bassà Cicala, secondo il trattato a' 14 settembre del medesimo anno, s'era fatto vedere al Capo di Stilo con trenta galee, il quale non avendo trovata quella corrispondenza che i congiurati gli avean fatta sperare, anzi ve-

dute le marine guarnite di soldatesche ben disposte a riceverlo, si ritirò alla Fossa di San Giovanni, donde dopo la dimora d'alcuni giorni fece vela verso Levante.

I presi furono esaminati e tormentati, i quali nelle loro deposizioni scovrirono altri che erano intesi nella congiura, e furono mandati in Napoli sopra quattro galee; e giunti al porto, il vicerè, per terror degli altri, ne fece due d'essi sbranar vivi dalle galee medesime, ed appiccar quattro all'antenne: tutti gli altri furono mandati in carcere per punirgli secondo il merito di ciò che venivano rei. Il Campanella col Ponzio, ed alcuni altri preti e frati stati presi, furono condotti nel castello.

Nacque tosto contesa di giurisdizione intorno alla loro condanna. Gli ecclesiastici pretendevano volergli essi giudicare; all'incontro i ministri
regii dicevano che la cognizione del delitto di
fellonia s'apparteneva a' tribunali del re, non
ostante il carattere che portavano molti de' congiurati, di persone ecclesiastiche e religiose. Fu
preso temperamento che il nunzio per delegazione della Sede apostolica, insieme con un ministro del re, che fu don Pietro di Vera, giudicassero la causa de' preti e de' frati; e che a
rispetto delle molte ed esecrande eresie delle
quali erano imputati, procedesse il vicario generale della diocesi con l'intervento di Benedetto Mandini, vescovo di Caserta.

I frati furono aspramente tormentati, ma il Ponzio in mezzo de' tormenti non lasciossi scappar di bocca neppure una sola parola. Fu tormentato ancora il Campanella, di cui si legge una sua lunga deposizione fatta nel mese di febbraio del nuovo anno 1600, nella quale a guisa di fanatico e di forsennato, sia per malizia, sia per lo terrore, ora affermando, ora negando, tutto s' intriga e s' inviluppa. Gli riuscì, per tante cose strane ed inette che gli usciron di bocca, farsi creder pazzo, onde fu condennato a perpetuo carcere, dal quale a lungo andare pure seppe co' suoi imbrogli uscirne; onde finalmente ricovratosi in Francia, finì in Parigi i giorni suoi nell'anno 1630 (1).

I secolari, sottoposti a' tribunali del re, furono sentenziati secondo i delitti de' quali erano convinti. Il consigliere Marcantonio di Ponte fu destinato commessario delle loro cause, e molti con crudelissima morte pagarono la pena della loro ribalderia. Maurizio Rinaldo, essendo stato condennato alle forche, mentr'era per giustiziarsi avanti il largo del Castel Nuovo, disse che per disgravio di sua coscienza dovea rivelare alcune cose di somma importanza. Il vicerè fece trattenere la giustizia, e lo fece condurre in Vicaría, dove fece una lunghissima deposizione, nella quale minutamente espose l'ordine tenuto in questa congiura, e svelò maggior aumero di congiurati, la quale ratificò anche ne' tormenti; e . poco da poi, portato di nuovo al patibolo, avanti la piazza del Castel Nuovo lasciò sulle forche ignominiosamente la vita (2).

(1) Toppi, in Biblioth., p. 295.

<sup>(2)</sup> Parrino, Teatro de Vicere, di don Ferrante Ruiz di Castro, conte di Lemos.

Così dileguossi questo turbine; ma non perciò, tornato che su il vicerè da Roma, ove erasi portato in quest'anno del Giubileo per rendere ubbidienza al pontesice Clemente VIII in nome del re, su libero da nuovi timori del Turco; poichè Amurath rays, nel mese d'agosto del medesimo anno comparve con sei vascelli nelle marine di Calabria, e posta a terra la sua gente ai lidi della Scalea, meditava dare il sacco a quella terra e luoghi circostanti; ma fattasegli valida resistenza da don Francesco Spinelli, principe della Scalea, ancorchè sugasse que Barbari, vi lasciò

egli però miseramente la vita (1).

Fu spettatore il conte da poi di quella commedia che un impostore volle rappresentare in Napoli sotto la maschera di don Sebastiano, re di Portogallo, di cui nel precedente libro fu brevemente narrata la favola. Ed avendo la contessa di Lemos, moglie del vicerè, invogliato il re a fare un viaggio per Italia per vedere il regno di Napoli: dandone Filippo speranza, il conte, riputando il palagio regale di Napoli, edificato da don Pietro di Toledo, troppo angusto per un tant'ospite, e per una così numerosa e splendida corte, penso d'edificarne un altro più maestoso e magnifico, ed ottenutosene assenso dal re, ne fece fare il disegno dal celebre architetto Fontana. Così cominciossi la fabbrica della nuova abitazione de' nostri vicere, la quale, continuata da poi con non minor magnificenza da don Francesco di Castro, suo figliuolo, s'ammira ora per

<sup>(1)</sup> Parrino, loco citato.

uno dei più stupendi e magnifici edifici d'Europa, sufficiente a ricevere non uno, ma più prìn-

cipi e corti regali (1).

Non si tralasciò ancora da Spagna in tempo del suo governo premere il regno con nuovi donativi; onde ragunatosi un parlamento generale in San Lorenzo nell'anno 1601, nel quale come sindico intervenne Alfonso di Gennaro, nobile della piazza di Porto, si fece al re un donativo d'un milione e dugentomila ducati, oltre di venticinquemila altri donati al vicerè (2).

Ma poco da poi infermatosi il conte, fu il male così pertinace, che, sempre più avanzandosi, finalmente ai 19 d'ottobre di quest'anno 1601 gli tolse la vita. Fu il suo cadavere con magnifico accompagnamento trasportato nella chiesa della Croce de' frati Minori, dove gli furono celebrate pompose esequie. Governò egli il regno due anni e tre mesi, nel qual tempo promulgò diciasette prammatiche, tutte savie e prudenti, per le quali si emendano molti abusi ne' tribunali, e si danno altri salutari provvedimenti, che possono vedersi nella tante volte cennata Cronologia prefissa nel primo tomo delle nostre Prammatiche (3).

Lasció, morendo, in vigor di regal carta venutagli mentr'era infermo, per luogotenente del regno don Francesco di Castro, suo figliuolo, giovane di ventitrè anni, ma maturo di senno e di prudenza, il quale lo governò insino ad aprile

<sup>(</sup>I) Parrino, loco citato.

<sup>(2)</sup> Idem, ibidem.

<sup>(3)</sup> Idem, ibidem.

del 1603, nel qual tempo pubblicò dieci savie prammatiche, ed ebbe pure ad accorrere alle scorrerie del bassà Cicala, il quale nel 1602 pose le sue genti in terra alle marine del regno e saccheggio Reggio (1). Cedè egli il governo al conte di Benavente, eletto da Filippo per nostro vicerè, di cui ora bisogna brevemente ragionare (2).

## CAPO IL

Del governo di don Giovanni Alfonso Pimentel di Errera, conte di Benavente; e delle contese che ebbe con gli ecclesiastici per la bolla di papa Gregorio XIV intorno all'immunità delle chiese.

Giunto che fu il conte in Napoli a' 6 d'aprile di quest'anno 1603, mostrò un'applicazione continua alla retta amministrazione della giustizia; e vedendo rilasciata la disciplina, riprese il rigore, e con serietà attese ad emendare gli abusi de' tribunali, a sollecitar le cause criminali, ordinando di più, che tutti i processi che marcivano ne' tribunali delle province, venissero in Napoli, dove sollecitamente fossero spediti i rei o con multe, o col remo, o con altri castighi, a proporzione de' delitti de' quali erano convinti. Fu rigido e severo in punire i delinquenti, e sovente non faceva valer loro il rifugio delle chiese; cotanto era cresciuto il numero de' ribaldi, siccome tuttavia cresceva quello delle chiese, onde con

<sup>(1)</sup> Tuano, tomo 3, lib. 127, p. 971.

<sup>(2)</sup> Parrino, Teatro de' Vicerè, di don Francesco di Castro.
Giarrose, T. XIII. 2

facilità si ponevano in salvo: ciò che accese nuove contese con Roma per l'immunità di quelle, di cui più innanzi saremo a favellare (1).

Ma non meno la perduta disciplina che le gravezze che soffrivano i nostri regnicoli, e le continuate scorrerie de' Turchi, non meno che dei banditi, tennero occupato il conte di Benavente in cure sollecite e moleste. Per essere il regno stato premuto tanto con sì spessi e grossi donativi e gravose tasse, mal si soffrivano poi nuove gravezze e nuovi dazi. Non finivano mai i bisogni della corte e le richieste di nuovi soccorsi, onde bisognò finalmente venire all'imposizione d'una nuova gabella sopra i frutti. Dispiacque notabilmente alla plebe sì scandalosa gabella; ed ancorchè soffrisse il giogo, non lasciava internamente d'abborrirlo e di scuoterlo sempre che glie ne veniva l'opportunità. Avvenne che un gabelliere avea fatto dipingere nella casetta ove riscoteva il dazio, posta al Mercato, otto santi protettori della città. Ciò parendo disdicevole al vicario generale della diocesi, volendo egli farsi giustizia colle sue mani, mandò un suo ministro con comitiva, con ordine di cancellar quelle immagini. Costoro con modi imperiosi ed indiscreti entrati in quella stanza, cancellarono l'immagini con molto rumore e strepito. Accorse perciò ivi molta gente, ed in un tratto si vide quella contrada piena di popolo. Alcuni, fomentati da' malcontenti, credendo che il tumulto fosse per levar via la gabella, si lanciarono sopra quella stanza per

<sup>(1)</sup> Parrino, Teatro de' Vicere, del conte di Benavente.

revinarla da' fondamenti, affinchè si togliesse egni vestigio di sì abominevole dazio. Eu il tumulto sì strepitoso, che se la vigilanza del vicerè non faceva tosto accorrer gente per quietarlo, sarebbe certamente degenerato in una aperta rivoluzione. Si quietò finalmente, ed il vicerè volle prender severo castigo de' capi principali dell'eccesso, e sopra ogni altro dell'impertinente ministro mandato dal vicario, cagione di tutto il disordine. Si opposero a ciò gli ecclesiastici con attaccar brighe di giurisdizione; ma il vicerè castigò severamente i capi, e mandò in galea il ministro del vicario (1).

Una nuova gabella imposta sopra il sale cagionò pure dell'amarezze e disturbi. Ma sopra tutto era intollerabile l'uso delle monete, tanto avidamente tosate da' monetari. che impedivano notabilmente il commercio. Fu la città per sollevarsi; ma vi diede il conte tosto riparo con lasciar correre le zannette (moneta il cui valore era di mezzo carlino) giuste o searse che fossero, e che l'altre monete nuove o vecchie si ricevessero a peso, per supplire con ciò alle tosate, e per togliere a' monetari l'occasione di tosarle per l'avvenire (2).

Le scorrerie de' corsari turchi nelle marine di Puglia erano non meno frequenti che dannose: saccheggiavano, predavano e riducevano in ischiavitù non picciol numero di persone. Essi s'aveano fatto asilo la città di Durazzo nell'Al-

<sup>(</sup>I) Parrino, leco citato.

<sup>(2)</sup> Idem, ibidem.

bania, lontana dal capo d'Otranto non più che cento miglia. Per isnidargli da quel luogo fu risoluto doversi impiegar ogni opera per distruggere Durazzo. Ne fu data la cura al marchese di Santa Croce, il quale colla squadra delle nostre galee giunto ne' lidi d'Albania, e poste a terra le soldatesche ed artiglierie, superò a viva forza il castello di Durazzo, diede il sacco alla città, la distrusse, e ciò che vi rimase, fece divorar dalle fiamme.

I banditi, dall'altra parte, non lasciavano d'infestar le Calabrie. Vi accorse don Lelio Orsini per far loro argine, ne dissipò buona parte, ma non gli estinse affatto; imperocchè, essendo notabilmente cresciuti, provvidero alla loro salvezza ritirandosi altrove tra' monti inaccessibili (1).

Ma non meno fastidiose e moleste furono le contese ch'ebbe il conte di Benavente a sostenere con gli ecclesiastici per cagion d'immunità pretesa, non meno per le loro persone che per le chiese. La gran pietà del re Filippo III, e la poca sua applicazione al governo de' suoi regni diede lor animo di far nuove sorprese, e sopra tutto di far valere nel regno la bolla di Gregorio XIV stabilita intorno all'immunità delle chiese. Si resero a questi tempi sopra noi maggiormente animosi dal vedere che in quella famosa contesa insorta tra il pontefice Paolo V colla repubblica di Venezia, sopra là quale tanto si è disputato e scritto, il re Filippo pendeva dalla parte del pontefice; e non ostante che la causa di quella repubblica

<sup>(</sup>I, Parrino, loco citato.

dovea esser comune a tutti i principi, seppero far sì, che il re non solo s'impiegasse a trattare per essi vantaggioso accordo, spedendovi a tal effetto in Venezia don Francesco di Castro con carattere di suo ambasciadore, ma l'indussero a comandare al conte di Benavente, nostro vicerè, e al conte di Fuentes, governador di Milano, che in ogni caso assistessero alla difesa della Sede apostolica; onde da Napoli il vicerè mandò a quest'effetto in Lombardia ventidue insegne di fanteria sotto il comando di Giantommaso Spina, ed altre ventitrè sotto il marchese di Sant' Agata (1). Quindi è che fra la turba di culoro che scrissero in questa causa a favor del pontefice contro il Padre Servita, frà Fulgenzio e Giovanni Marsilio, teologi di quella repubblica, ve ne siano molti Spagnuoli e de' nostri ancora, e tra questi vi fu anche il reggente de Ponte, riputato a torto fra noi il più forte sostenitore della regal giurisdizione.

Avea papa Gregorio nel 1591 pubblicata una bolla, nella quale, derogando alle bolle di Pio e di Sisto V, restrinse il numero de' delitti incapaci d'immunità; e quel che più era insopportabile, volle che i giudici ecclesiastici avessero a giudicare della qualità de' delitti, e quali fossero gli eccettuati, affin di poter estrarre i delinquenti dalle chiese; e che il magistrato secolare non ardisse d'estrargli, se non con espressa licenza del vescovo, da poi che avrà costui giudicato d'essere i rei immeritevoli del confugio, per aver commessi delitti eccettuati dalla bolla.

<sup>(1)</sup> Parrino, loco citato.

Prima il dichiarar le chiese per asili, e dichia-rar i delitti s'apparteneva agl'imperadori, come si vede chiaro ne' libri del Codice di Teodosio e di Giustiniano, e per cinque interi secoli la Chiesa sopra ciò non v'aveva stabilito canone alcuno (1): la qual preminenza, come fu veduto nei precedenti libri di quest'istoria, fu lungo tempo ritenuta da' nostri principi. Da poi si videro stabiliti sopra ciò alcuni canoni, ed i pontefici non vollero in appresso tralasciare nelle loro Decretali di maggiormente confermarsi in questo diritto. Ma furono i primi canoni e le prime loro costituzioni moderate e comportabili, tanto che le bolle di Pio e di Sisto non recarono fra noi. molta novità, nè furono stimate cotanto strane, sicchè se ne dovesse far risentimento, siccome accadde promulgata che fu questa di Gregorio, contenente pregiudizi gravissimi alle preminenze del re e de suoi magistrati. Il conte di Lemos don Ferdinando non la fece perciò valere nel regno, mentre vi era vicerè, ed a' 2 d'agosto dell'anno 1599 fece dal reggente Marcos far relazione al re de' pregiudizi che conteneva: ed il re sotto il 27 febbraio del seguente anno 1600 gli rispose che non facesse sopra ciò far novità alcuna, ma che osservasse il solito d'estrarre i delinquenti che si ritirano nelle chiese, avendo egli ordinato che si faccia istanza in Roma al papa, acciocchè moderi la costituzione di Gregorio. Il perchè avendo il conte, niente curando della bolla, fatto estrarre di chiesa il marchese di San Lu-

<sup>(1)</sup> Vedi Pietro Sarpi, de Jure Asylor., c. I.

cido, e datane parte al re, gli fu dal medesimo risposto sotto il 17 ottobre del medesimo anno, che egli approvava il fatto, e che per l'avvenire non permettesse sopra ciò far introdurre novità alcuna (1).

Ma nel governo del conte di Benavente gli ecclesiastici, resi più animosi, impresero in ogni conto volerla far valere nel regno in tempo meno opportuno che mai; poichè la città per la perduta disciplina era tutta corrotta, quando i delitti erano più frequenti, e quando le chiese erano cresciute in tanto numero, che non vi era angolo che non ne abbondasse. S'aggiungeva che, oltre alla bolla di Gregorio, i canonisti ed altri dottori ecclesiastici aveano trattato questo soggetto d'immunità con sentimenti così stravaganti e smoderati, che finalmente rare volte, secondo essi, poteva avvenir caso di poter estrarre rei, per qualunque delitto che si fosse, dalle chiese; ed ascrivendo alla sola corte ecclesiastica il potere di dichiarare i delitti eccettuati, diedero in tali stranezze che, secondo le loro massime, era impossibile poterne qualificar uno per tale. Di vantaggio stesero a lor capriccio l'immunità de' luoghi non solo a' cimiteri, monasteri, cappelle, oratorii, alle case de' vescovi ed ospedali, ma anche agli atrii, alle case, alle logge, a' giardini, a' vacui, ed infino a' forni ch' erano alle chiese vicini. Sono in fine arrivati a tale estremità di dire, che se il rifugiato, ancorchè

<sup>(1)</sup> Chioccarelli, MS. Giurisdiz., tomo 17, tit. 6, de Immun. Eccl.

laico, commetta nel luogo dell'asilo qualche delitto, possa il giudice ecclesiastico giudicarlo, col pretesto che si sia abusato del confugio.

Bastava, per non far valere la bolla di Gregorio, la sola frequenza de' delitti ed il tanto numero delle chiese: di che poteva il conte di Benavente, per governo del regno a sè commesso, prenderne ancora ammaestramento dalla sapienza del senato romano, il quale, secondo che narra Tacito (1), crescendo tuttavia in molte città della Grecia l'abuso di moltiplicarsi gli asili, tanto che quelle città erano ripiene d'uomini sceleratissimi, per la licenza che lor dava l'immunità di quelli, con danno gravissimo dello Stato; reputò il senato, a cui Tiberio avea commesso tal affare, che dovesse restringersi il numero degli asili.

Il conte pertanto, per reprimere con maggior vigore la pretensione degli ecclesiastici, ne scrisse al re sin da' 30 maggio del 1603; e non cessando quelli di proseguir l'impresa, raddoppiò l'istanza a' 19 luglio del 1606, pregandolo a dar pronto rimedio ad un tanto abuso; poichè di continuo i ministri regii aveano differenza sopra ciò con gli ecclesiastici, i quali volevano in ogni modo eseguire la bolla di Gregorio, e perciò non tralasciavano contro quelli di fulminar monitorii e scomuniche, ch' era lo stesso che perturbare il regno e mandare a terra la regal giurisdizione (2). Dopo fatte queste rappresentazioni al re.

<sup>(1)</sup> Tacito, Annali, lib 3, dal c. 60 al 63.

<sup>(2)</sup> Chioccarelli, loco citato.

essendo accaduto in Napoli che a due nobili venuti fra loro in urta, per tema di maggior pericolo, si fosse ingiunto mandato regio di non partirsi dalle loro case; costoro, poco di ciò curando, si fecer lecito di spasseggiare per la città, non ostante il divieto, ed incontratisi, cimentandosi a duello, ne rimase uno estinto; l'uccisore con un suo compagno, ch'era cavalier Gerosolimitano, ed un servidore, tosto si salvarono nel convento di Santa Catterina a Formello dei Padri Domenicani. Ma non fece lor valere l'asilo il conte di Benavente, poichè avendo fatto circondare il convento da due compagnie di Spagnuoli, e da quella del capitan Alfonso Modarra, gittate a terra le porte, amendue col servidore furono estratti, fatti prigioni e condotti nelle carceri della Vicaría; e giudicata la causa, nel mese di maggio del 1610 fu fatto mozzar il capo all'uccisore, risparmiando la vita al cavaliere, a riguardo dell'abito di San Giovanni che portava (1).

Non mancò subito il vicario dell'arcivescovo di Napoli di dichiarar scomunicati il reggente ed avvocato fiscale di Vicaría, con affiggere cedoloni ancora contro il capitan Modarra e' suoi soldati, e contro il caporale e' soldati della guardia del suddetto reggente, che aveano rotte e fracassate le porte del monastero, ed estratti i rifugiati. Ma il vicerè non tralasciò immantenente a' 6 del detto mese di mandar una grave ortato-

<sup>(</sup>I) Parrino, Teatro de' Vicerè, del conte di Benavente. - Chioccarelli, MS. Giurisdiz., tomo 17, tit. 6.

ria al vicario, che dichiarasse nulle tali censure, e togliesse i cedoloni; e nell'istesso di ne mandò un'altra per via d'ambasciata al nunzio, fattagli dal segretario del regno Andrea Salazar, che dêsse ordine al vicario che levasse i cedoloni, siccome a' 10 del medesimo se ne replicò un'altra al vicario (1): tanto che colla restituzione del cavaliere Gerosolimitano nelle mani del suo giudice competente fu composto l'affare, nè si parlò più di bolla. Distese con tal occasione il reggente Fulvio di Costanzo, marchese di Corleto, una scrittura, che volle drizzarla al pontefice Paolo V, dove con molta evidenza dimostrava di doversi togliere o almeno moderare la costituzione di Gregorio (2).

Ma questi ricorsi avuti in Roma furono sempre inutili; onde non tralasciandosi dagli ecclesiastici di farla valere, quando loro veniva in acconcio, fu nel ponteficato di Clemente X preso espediente di mandar in Roma due ministri per ottener qualche riforma agli abusi dell'immunità ecclesiastica, uno per lo Stato di Milano, che fu il visitator Casati, e l'altro per lo regno di Napoli, che fu il consigliere allora Autonio di Gaeta, poi reggente, trascelto dal conte di Pegnaranda, che dopo il viceregnato di Napoli era passato in Madrid al posto di presidente del Consiglio d'Italia. Compose ancora il consiglier Gaeta una dotta scrittura sopra questo soggetto, e la indirizzò pure al pontefice Clemente X ed al mar-

(2) Idem, ibidem.

<sup>(</sup>I) Chioccarelli, loco citato.

chese d'Astorga, che si trovava allora ambasciadore in Roma. Ma la missione fu inutile, siccome riuscirono in appresso sempre vani i ricorsi che sopra ciò s'ebbero in Roma, vanamente lusingandoci che da quella corte si potesse la bolla riformare; onde ora non rimane altro rimedio. se non che accadendo che gli ecclesiastici vogliano procedere a scomuniche per far valere la bolla (quando si è voluto usare la debita vigilanza), s' è di lor presa severa vendetta con discacciargli dal regno, sequestrar le loro rendite, e carcerare i loro parenti. Siccome a' tempi nostri fu praticato nel governo del conte Daun, ch'essendosi con molto scandalo di tutta la città fulminate censure contro i giudici e l'avvocato fiscale di Vicaría, per essersi estratta da un forno attaccato ad una chiesa una venefica che avea commesse infinite stragi, e tuttavia nel luogo stesso del rifugio stava fabbricando veleni; fu con modi non tanto strepitosi, quanto applauditi da tutti, cacciato dalla città e regno il vicario dell'arcivescovo, cacciati i suoi ministri, imprigionati i cursori che ebbero ardimento di affiggere i cedoloni, e sequestrate l'entrate dell'arcivescovo istesso.

Mentre con tanta vigilanza il conte di Benavente amministrava il regno, pervenne avviso in Napoli che il re Filippo, secondo le insinuazioni de' favoriti, da' quali reggevasi la monarchia, avea disegnato per suo successore il conte di Lemos, figliuolo di don Ferdinando; ond' egli con molto dispiacere, e più della contessa sua moglie, s'apparecchiò a riceverlo per cedergli

il governo. E giunto il Lemos nel mese di giugno di quest'anno 1610 nell'isola di Procida, fu egli ad incontrarlo; e quantunque l'avesse pregato ad entrare e stanziare in palagio, non volle il Lemos partire da quell'isola, per dar maggior agio al predecessore di disporsi alla partenza. Parti finalmente il conte di Benavente da Napoli agli 11 del seguente mese di luglio, dopo aver governato il regno per lo spazio poco più di sette anni. Lasciò di se monumenti ben illustri della sua giustizia (della quale fu oltremodo zelante) e della sua magnificenza. Egli fu magnifico in tutte le occasioni che se gli presentarono in tempo del suo governo, come si vide nelle feste che fece celebrare nel 1605 per la natività di Filippo, principe delle Spagne, e nel 1607 per la nascita dell'Infante don Ferdinando, quegli che, sotto il nome di cardinal Infante, si rese cotanto celebre al mondo per la vittoria ottenuta contro gli Svezzesi presso Norlinghen. Alla sua magnificenza dobbiamo quelle ampie e regali strade: una che conduce a Poggio Reale, ornata di bellissimi alberi e d'amenissime fonti; l'altra che dal regio palagio conduce a Santa Lucia, nobilitata da una vaghissima fontana adornata di statue d'esquisitissima scultura; siccome egli fu che fece costruire il ponte ed innalzare quella magnifica porta della città che conduce al borgo di Chiaia, volendo che dal suo cognome si fosse chiamata porta Pimentella; e sotto i suoi auspici fu fabbricato il palagio destinato per uso ed abitazione degli ufficiali che assistono alla conservazione de' grani riposti ne' pubblici granai per l'annona della città. Nell'isola d'Elba, posta ne' mari di Toscana, a lui dobbiamo il Forte Pimentello, siccome nel regno que' magnifici ponti della Cava di Bovino e di Benevento (1).

Egli ci lasciò più di cinquanta prammatiche, tutte savie e prudenti. Regolò per quelle le fiere del regno, e comandò che fossero celebrate ne' tempi stabiliti ne' loro privilegi, e non altramente: proibì severamente l'asportazione delle armi corte, e fu terribile contro i falsari e contro i giocatori; e diede altri salutari provvedimenti intorno alla pubblica annona, che secondo furono stabiliti, possono vedersi nella Cronologia prefissa al primo tomo delle nostre Prammatiche (2).

#### CAPO III.

Del governo di don Pietro Fernandez di Castro, conte di Lemos; e suoi ordinamenti intorno all'università de' nostri studi, perchè presso noi le discipline e le lettere fiorissero.

Don Pietro di Castro fu figliuolo di don Ferdinando, che morì in Napoli essendovi vicerè, e fratello di don Francesco, che governò pure il regno in qualità di luogotenente, lasciatovi da suo padre, in vigor di facoltà concedutagli dal re. Ginnto in Napoli, trovò il regno non pur esausto,

(2) Idem, ibidem.

<sup>(</sup>I) Parrino, Teatro de' Vicere, del conte di Benavente.

ma il patrimonio reale e la pubblica annona in debito di più milioni, in guisa che nè la città aveva modo di provveder di frumenti i granai, nè la cassa militare di pagar le soldatesche. Ma applicatosi egli a favorire le comunità del regno, acciò fossero più pronte a pagare i tributi dovuti al re, a far rivedere i conti così delle regie entrate come della città, a riparar le frodi che si commettevano dagli amministratori di esse, a porre i libri in registro, e sopra tutto vegghiando che si spendesse fruttuosamente il denaro, accrebbe l'erario del principe e la pubblica annona, tanto che nel corso del suo governo fu goduta una compiuta abbondanza.

Applicò ancora l'animo ad una esatta amministrazion di giustizia, invigilando alla sollecita spedizione delle cause: fu severo e terribile contro i malfattori, e pose terrore a' ministri, perchè invigilassero a castigarli, ed attendessero con assiduità e vigilanza a' loro uffici (1).

Ma sopra ogni altro, di che resta a noi perpetuo ed illustre monumento, fu l'amore ch'egli ebbe verso le lettere, e la stima che fece della nostra università degli studi. Innalzò per degno ricetto delle Muse un superbo e magnifico edificio, di cui non può pregiarsi aver il simile qualunque università d'Europa. I professori di quest'università per non aver luogo proporzionato a' loro esercizi, da Sant'Andrea a Nido, ove anticamente dimoravano, erano stati costretti rico-

<sup>(1)</sup> Parrino, Testro de' Vicere, di don Pietro Fernandez di Castro, conte di Lemos.

vrarsi nel cortile che serve d'atrio alla chiesa di San Domenico de' Frati Predicatori, dove in alcane vôlte terrene, che formavano tre stanze, addottrinavano la gioventù: nelle due che sono nel muro verso mezzogiorno e dirimpetto alla chiesa, nella prima si leggeva la ragion canonica e la grammatica greca, e nella seconda s'insegnavano le leggi civili: nell'ultima stanza del lato interno verso occidente era la cattedra che chiamavasi degli Artisti (1). Ma il luogo angusto ed incomodo e mal atto a tal ministerio, nè con architettura conforme al bisogno dell'opera ed al decoro e magnificenza della città; il sentirsi con poca riverenza della vicina chiesa spesse dispute ed armeggiamenti degli scolari; i fastidiosi ed importuni suoni delle campane che spesso interrompevano gli esercizi de' professori, fecero che il conte di Lemos, affezionato agli studi, ne' quali nell'università di Salamanea in tempo della sua gioventù aveva fatti maravigliosi progressi, pensasse da dovero a darvi riparo; e reputando ciò indegno d'una università cotanto preclara, di cui non meno l'imperador Federico II che i re dell'illustre casa d'Angiò avevano fatta tanta stima, si determinò di prepararle una magnifica abitazione, e degna delle scienze che ivi si prosessavano. Colla direzione adunque del cavalier Fontana, famoso architetto di que' tempi, fece ergere un ampio edificio fuori la porta di Costantinopoli, nel medesimo luogo dove prima da don Pietro Giron, duca d'Ossuna, era stata

<sup>(1;</sup> Lasena, Dell'antico Ginnasio Napoletano, c. 1.

edificata la real cavallerizza: fecevi costruire un ben ampio teatro per uso de' concorsi e per altre pubbliche dispute, e sale ben grandi, capaci d'un gran numero di studenti; ma ciò che rese l'opera stupenda e maravigliosa, furono i magnifici portici e le prospettive arricchite di statue di finissima scultura. Mancò solamente la perizia dell'arte nelle iscrizioni, che in marmo vi s'adattarono nelle sue facciate e magnifiche porte. A questi tempi erasi corrotta fra noi la poesia, e questi studi erano passati a' Gesuiti, presso i quali era allora riputato risiedere la letteratura. Quindi da' più valenti e savi critici, che in Napoli eran allora molto pochi e rari, furono in quelle notati molti errori; e leggendosi in una d'esse a lettere cubitali quell'ULYSSE AUDITORE, si diede occasione a Pietro Lasena di comporre quel dotto ed erudito libro Dell'antico Ginnasio Napoletano, dove fa vedere i sogni dell'autor dell'iscrizione.

Con tutto che questa grand'opera non fosse finita, si spesero dal conte centocinquantamila ducati, ch'ei raccolse da tutto il regno. Non potè egli aver il piacere di vederla intieramente compita, essendo stato breve il suo governo. Contuttociò ancorchè non fosse terminata la fabbrica, volle far seguire la traslazione degli studi dal luogo ov'erano, in questo magnifico nuovo edificio; e per mostrare la stima che faceva di tale università, volle egli intervenirvi coll'assistenza de' tribunali, disponendo egli la celebrità con una numerosa cavalcata, della quale in Napoli non fu mai veduta la simile; e la novità era, perchè vi

intervennero i dottori del collegio, ed i professori dell'università, vestiti all'uso di Spagna con una sorta d'insegna dottorale, che chiamavano capiroto, divisato con varietà di colori corrispondenti, ed applicati alla varietà delle scienze che da loro si professavano. I teologi la portavano bianca e negra, i filosofi azzurra e gialla, i legisti e' canonisti di color verde e rosso; e tutti avevano le berrette co' fiocchi de' medesimi colori. In cotal guisa si fece in quest'anno 1616 l'apertura de' regii studi in questo nuovo edificio, dove il vicerè intervenne, ed ascoltò l'orazione che per tal solennità recitossi (1).

Ma non bastava aver in sì magnifica forma ridotti i nostri studi, se, per ben reggerli, non si provvedessero di savie leggi ed ottimi istituti. Egli riordinogli con prescrivere più statuti, che ora si leggono nel corpo delle nostre Prammatiche (2), nei quali, confermando la prefettura di essi al cappellan maggiore, presorisse la norma ed il numero degli altri ufficiali che dovevano averne pensiero: ciò che s'appartenesse a' professori ed al rettore, ed al medo d'eleggerli; a' bidelli, al maestro di cerimonie, al capitano di guardia ed a' portieri. E perchè il conte meditava arricchire quest'edificio d'una copiosa libreria, scrisse ancora in questi statuti il modo di conservare i libri, e dell'uso che se ne doveva avere, e ciò che dovea esser dell'incombenza del custode. Parimente stabili in quelli una cappella

<sup>(1)</sup> Parrino, loco citato.

<sup>(2)</sup> Prammatica 1, de Regimine Studior.

propria, e v'assegnò il cappellano, e prescrisse le feste che si dovevano ivi celebrare.

Distribul le cattedre e le materie che si dovevano leggere, determinando ancora a' professori i salarii in ogni facoltà: diffinì il corso dell'anno per lo studio, e quanto tempo aveano da durare le lezioni: prescrisse il modo di leggere che dovevano tenere i lettori: le visite che il prefetto dovea fare a' medesimi; de' loro sostituti, ed in quali casi potevano concedersi; e che niuno nelle private case potesse leggere quelle facoltà che si

leggevano ne' pubblici studi.

Ma quello di che merita maggior lode questo savio ministro, fu l'avere con severe leggi stabilito che tutte le cattedre si provvedessero per concorsi e per opposizioni. Avea il nostro imperador Federico II, quando riformò ed in miglior forma ridusse questi studi, sin dall'anno 1239 per sua costituzione (1) ordinato che niuno potesse assumersi titolo di maestro, che ora diciamo lettore, se non fosse diligentemente esaminato in presenza de' suoi ufficiali e de' maestri di quella facoltà che si pretende insegnare. Questo diligente esame faceasi per opposizione: modo non già da Federico inventato, ma molto antico, ed a noi da' Greci tramandato, leggendosi presso Luciano (2) che in Atene sotto M. Aurelio,

<sup>(1)</sup> Constit. In torra, ivi: « Statuimus, ut nullus in medicina etc. legat in regno, nec magistri nomen assumat, nisi diligenter examinatus in praesentia nostrorum officialium, et magistrorum artis ejusdem ». (2) Luciano, in Eunucho.

morto il professore, era surrogato in suo luogo chi, dopo aver disputato coll'oppositore e fatto un tal esperimento, avea il suffragio degli ottimati. Parimente in Costantinopoli, per legge stabilita da Teodosio il Giovane, l'esame e l'elezione de' professori si faceva Caetu amplissimo judicante (1). Quest' istesso praticandosi inviolabilmente nelle università di Spagna, siccome în molte altre d'Europa, volle il conte di Lemos con leggi più strette stabilirlo presso di noi. Egli ordinò che tutte le cattedre si provvedessero per opposizione, invitandosi con pubblici editti tutti coloro che degnamente si volessero opporre: prescrisse il modo che si dovrà tenere nella pubblicazione di questi editti; coloro che possono opporsi alle cattedre; gli esercizi che avran da fare gli oppositori, e che avranno da osservare durante la vacanza della cattedra: determinò il numero de' magistrati e de' professori che avranno da votare in quelle; il modo da tenersi; i diritti che dovranno pagare coloro che saranno provvisti, ed il ginramento che avran da dare prima di pigliare il possesso.

Dopo avere il Lemos dati si provvidi regolamenti intorno agli ufficiali che reggono l'università, ed intorno a' professori, ed al modo d'eleggergli, passa a regolare ciò che s'appartiene agli studenti. Ricerca da quelli la matricola; l'esame che dovrà fassi quando dalla grammatica passano ad altra facoltà: determina il tempo del corso dei

<sup>(1)</sup> Codice Teodosiano, lib. 6, tit. 21, l. Magistros, de Medic. et Professor - lacopo Gotofredo, ibid.

loro studi: prescrive il modo da tenersi nelle dispute e pubbliche conclusioni; i loro esercizi nella rettorica, nella lingua greca, matematica ed anatomia; ed in fine le repetizioni che avran da fare ogni anno a' medesimi i lettori delle letture

perpetue.

Queste furono le leggi accademiche che stabili il conte di Lemos per la nostra università degli studi, le quali, partito che fu egli dal governo di Napoli, vedendo il suo successore don Pietro di Giron, duca d'Ossuna, che non erano con quel rigore osservate che ordinato avea il conte, promulgò sotto il 30 novembre del medesimo anno 1616 nuova prammatica, nella quale, inserendo tutte le sopradette leggi, ordinò che quelle inviolabilmente si fossero osservate (1).

La stima che il conte di Lemos teneva per le lettere da lui cotanto favorite, fece sì che a questi tempi fiorissero in Napoli molti letterati, e che si rinnovellasse l'istituto dell'accademie, incominciato in tempo di don Pietro di Toledo. Sopra tutte le altre fioriva a questi tempi l'Accademia degli Oziosi; che nacque sotto gli auspicii del cardinal Brancaccio, e che ragunavasi dentro il chiostro del convento di Santa Maria delle Grazie, presso la chiesa di Sant'Agnello, della quale era principe Giambattista Manso, marchese di Villa; ed alle volte in San Domenico Maggiore, nella stanza nella quale, in memoria d'avervi insegnato san Tommaso, è rimasta la cattedra in pie-

<sup>(</sup>I) Prammatica I, de Regim. Stud.

di (1). Si ascrissero a quella, oltre i letterati di questi tempi, molti nobili e signori che avevano buon gusto delle lettere: fra quali erano don Luigi Carafa, principe di Stigliano; don Luigi di Capua, principe della Riccia; don Filippo Gaetano, duca di Sermoneta; don Carlo Spinelli, principe di Cariati; don Francesco Maria Carafa, duca di Nocera: don Giantommaso di Capua, principe di Rocca Romana; don Giovanni di Capua, don Francesco Brancaccio, don Giambattista Caracciolo, don Cesare Pappecoda, frà Tommaso Carafa dell'ordine de Predicatori, don Ettore Pignatelli, don Fabrizio Carafa e don Diego Mendozza. Ma il maggior lustro glielo diede il conte istesso di Lemos, il quale sovente in quest'accademia insieme con gli altri andava a leggere le sue composizioni, ed una volta vi recitò una commedia da lui composta, che fu intesa con grandissimo plauso (2).

S'ascrissero parimente in quest'accademia quasi tutti i letterati che si riputavano a que' tempi migliori, come il cavalier Giambattista Marini, Giambattista della Porta, Pietro Lasena, Francesco de Petris, il nostro consigliere Scipione Teodoro, Giulio Cesare Capaccio, Ascanio Colelli, Tiherio del Pozzo, Anton-Maria Palomba, Giannandrea di Paolo, Paolo Marchese, Giancamillo Cacacè, che fu poi reggente, Colantonio Mamiglio-

la, Ottavio Sbarra e molti altri (3).

<sup>(</sup>I) Lasena, Ginnasio Napoletano. c 1,

<sup>(2)</sup> Parrino, Teatro de' Vicere, di don Pietro Fernandez di Castro, conte di Lemos.

<sup>(3)</sup> Parrino, loco citato.

A questi medesimi tempi nel chiostro di San Pietro a Maiella ne fioriva un'altra, della quale era principe don Francesco Carafa, marchese d'Anzi, e vi s'arrolarono don Tiberio Carafa, principe di Bisignano, monsignor Pier-Luigi Carafa, Giammatteo Ranieri, Ottavio Caputi, Scipione Milano ed alcuni altri (1).

Ma per vizio di quest'età erano professate le lettere non da tutti con quella politezza e candore che si vide da poi verso la fine dello stesso secolo. La nostra giurisprudenza non mutò sembiante, ed i professori così nelle cattedre come nel fôro, de' quali era il numero cresciuto, seguitavano i vestigi de' loro maggiori. La filosofia era ancora ristretta ne' chiostri, dove s'insegnava al lor modo scolastico. La medicina era professata da' Galenici. Lo studio delle lingue, e spezialmente della latina, e l'erudizione era ristretta ne' Gesuiti. La poesia, tutta stravolta e trasformata, era esercitata da stravaganti cervelli; e l'istoria da pochi era trattata con dignità e nettezza.

Non fu però che, in mezzo a tanti, alcuni nobili spiriti allontanandosi da' comuni sentieri, non calcassero le vere strade, i quali a lungo andare diedero lume a' posteri di seguire le loro pedate; ma a questi tempi essendo pochi e rari, non poterono far argine ad un così ampio ed impetuoso fiume. Rilusse Giambattista della Porta, cotanto noto per le opere che ci lasciò; Pietro Lasena, avvocato ne' nostri tribunali, e letterato di

<sup>(1)</sup> Parino, loco citato.

prosonda erudizione; Fabio Colonna, celebre silosofo e matematico; Mario Schipani, valente medico, e cotanto amico del virtuosissimo viaggiante Pietro della Valle: Costantino Sofia, al quale il Lasena dedicò il suo libro de' Vergati; ed Antonio Arcudio, sacerdote del rito greco, ed arciprete di Soleto nella provincia d'Otranto, professori di lingua greca, amendue maestri del Lasena; e Niccolò-Antonio Stelliola, maestro del famoso M. Aurelio Severino. E se Francesco de Petris diede fuori a questi tempi quella sua sciocca istoria napoletana, ben vi furono alcuni valenti investigatori delle nostre memorie che la derisero, e che diedero saggi ben chiari di quanto sopra lui valessero, fra quali non deve tralasciarsi qui privo della meritata lode Bartolommeo Chioccarello. Costui, per la testimonianza che a noi ne rende Pietro Lasena (1), che fu suo grande amico, non cedeva ad nomo nelle più laboriose ricerche delle nostre antichità, tanto che s'acquistò il titolo di Can bracco. Egli per lo spazio di quaranta e più anni consumò sua vita in ricercare tutti i regii archivi di questa città: quello della regia Zecca, l'altro grande della regia Camera, e quello dei Quinternioni, ed anche l'altro della regia Cancellaria: vide quasi tutti i protocolli ed atti dei noteri antichi di Napoli; le scritture de' monesteri più antichi, e tutti gli archivi de' monasteri famosi e delle città più celebri del regno; donde, per commessione datagli nel 1626 dal duca d'Alba, vicerè, raccolse que' diciotto volumi di scrit-

<sup>(1)</sup> Lasena, Dell'antico Ginnesio Napoletano, c. 1.

ture attenenti alla regal giurisdizione: raccolta quanto laboriosa, altretanto gloriosa e degna d'eterna ed immortal memoria, per la quale i sostenitori della regal giurisdizione si fanno scudo e difesa contro le tante intraprese degli ecclesiastici, che non hanno altro scopo che d'abbatterla.

Le costui pedate seguitarono don Ferdinando della Marra, duca della Guardia, e don Camillo Tutini, sacerdote napoletano, celebre ancor egli per le opere che ci lasciò. Se don Francesco Capecelatro, suo costaneo, avesse proseguito il suo lavoro, certamente avrebbe a noi lasciata una perfetta istoria napoletana. Ed Antonio Caracciolo, cherico Regolare Teatino, diede, ne' snoi libri che ci lasciò, saggi ben chiari quanto sopra questi studi intendesse. S'innalzò poi sopra tutti costoro il famoso Camillo Pellegrino, capuano, il più diligente scrittore ed il più savio ed acuto critico che abbiamo noi delle nostre antichità e delle nostre memorie.

Ma ritornando al conte di Lemos, dopo avere illustrata Napoli con l'innalzamento dell'università degli studi, non tralasciò d'adornarla d'altri edifici. A lui devono i Gesuiti la fondazione del nuovo collegio di San Francesco Saverio. A lui dobbiamo quella grand'opera de' mulini aperti fuori le mura della città presso Porta Nolana; ed a lui deve anche il regno d'aver resi più comodi i viaggi terrestri, con far costruire nuovi ponti. Ma furono interrotte le speranze di ricevere da lui benefizi maggiori, dall'avviso che s'ebbe d'avergli il re Filippo destinato per successore il duca d'Ossuna, che si trovava allora vicerè in Si-

cilia. Abbandonò tosto egli il governo del regno, e lasciato don Francesco, suo fratello, in sua vece fino all'arrivo del successore, si partì aglì 8 di luglio di quest'anno 1616 alla volta di Spagna, per andare ad esercitare la carica di presidente del supremo Consiglio d'Italia. Ci lasciò ancor egli più di quaranta utili e saggie prammatiehe, le quali secondo l'ordine de' tempi s'additano nella tante volte rammentata Cronologia (1).

## CAPO IV.

Del governo di don Pietro Giron, duca d'Ossuna, e delle sue spedizioni fatte nell'Adriatico contro i Veneziani, ch'ebbero per lui infelicissimo fine.

Il duca d'Ossuna ne' principi del suo governo mostrò un'applicazione grandissima ed una assiduità indefessa nell'ascoltare e provvedere a' bisogni del regno, usando molto rigore perchè la giustizia fosse, senz'accezione di persone, rettamente amministrata, e nell'istesso tempo somma magnificenza e liberalità per cattivarsi universale applauso e benevolenza: per cattivarsi quella del popolo fece togliere due gabelle, poco prima per certo determinato tempo imposte; e per quietare la corte di Spagna, insospettita di ciò, diede a credere ehe ciò notabilmente avrebbe giovato al patrimonio regale, ed alleggeriti i sudditi, e resigli più abili a soffrire le imposizioni; e per confermare questi concetti con la

<sup>(1)</sup> Parrino, loco citato.

opere, sollecitò un donativo dal regno d'un milione e dugentomila ducati, che mandò a presentare al re per i bisogni della corona (1).

Ma una nuova guerra accesa in Italia per la morte di Francesco Gonzaga, duca di Mantova, della quale il cavalier Battista Nani (2) distesamente notò i successi e le cagioni, intrigò il duca d'Ossuna in cose più difficili e gravi. Per le cagioni rapportate da questo scrittore, Filippo III fu indotto ad entrarvi, e ad opporsi al duca di Savoia, al quale con sopraciglio spagnuolo imperiosamente avea comandato che restituisse tutto l'occupato in Monferrato. I Veneziani, all'incontro, favorivano il duca con forze e danari, onde nacquero i disgusti tra la corte di Spagna con quella repubblica. S'aggiunse ancora, che al re Filippo, essendosi il senato veneto per cagion degli Uscocchi disgustato coll'arciduca Ferdinando, fu duopo assistere all'arciduca, cotanto a lui stretto di parentela, e di sovvenirlo. Ma non perciò s'era fra la repubblica ed il re dichiarata aperta guerra, ne' licenziati dalle loro corti gli ambasciadori.

Il duca d'Ossuna però, secondando il genio degli Spagnuoli che pubblicavano di voler movere apertamente le loro truppe contra Veneziani, nell'istesso tempo che il cardinal Borgia procurava in Roma concitargli contra il pontefice, non tralasciò quest'occasione d'ubbidire insieme a' comandi della corte di Madrid, e di soddisfare il

(2) Nani, Istoria Veneta, lib. I.

<sup>(</sup>I) Parrino, Teatro de' Vicerè, del duca di Ossuna.

suo animo, che tenne sempre avverso a' Veneziani; e per opporsi al duca di Savoia per la guerra del Monferrato, spedì al governador di Milano replicati soccorsi, mandandovi quattro compagnie di cavalli leggieri e sedici d'uomini d'arme sotto la scorta di don Camillo Caracciolo, principe di Avellino, e secento corazze comandate da don Marzio Carafa, duca di Maddaloni; e per l'altra guerra che per cagion degli Uscocchi si faceva dalla Repubblica agli Stati dell'arciduca, armava vascelli per infestare l'Adria--tico, parte alla Repubblica sommamente gelosa. Sapeva l'Ossuna che non poteva più nel vivo toeeare i Veneziani, che col turbare il dominio ch' essi vantano del mare Adriatico, infestare il commercio e rompere il traffico, ancorchè da ciò ne dovessero ricevere danno i sudditi stessi del regno che tenevano opulente negozio nella città di Venezia. Perciò fu tutto inteso non tanto a raccogliere milizie per soccorrere il Milanese, quanto d'armar vascelli per molestare i Veneziani; onde, rotta la sicurtà de' porti, rappresaglio la nave di Pellegrino de' Rossi. Nagra il Nani (1). che avendo la Repubblica per mezzo del suo ambasciador Gritti fattane di ciò doglianza colla corte di Spagna, avesse ottenuti ordini diretti all'Ossuna di rilasciarla; ma che coetui con superbissimo animo gli disprezzasse, non senza sospetto di connivenza della stessa corte, la quale godesse di coprire i disegni più arcani con l'inobbedienza di capriccioso ministro. Per la qual cosa i

<sup>(1)</sup> Nani, Istoria Veneta, lib. 3, all'anno 1617.

Veneziani, risolutissimi alla difesa di quel golfo, s'applicarono a rinforzarsi nel mare con due galeazze ed alcune navi, ed elessero trenta governadori di galee, acciocchè, secondo il biso-

gno, a parte a parte andassero armando.

Ma dall'altra parte il vicerè, vedendo che gli Uscocchi aveano perduti molti de' loro nidi, gli allettò a ricovrarsi nel regno con porto franco e con premii, quelli più accarezzando che a' Veneziani riuscivano maggiormente molesti. Presero perciò costoro sotto il colore di tal protezione la nave Doria, che con merci ed altri navilii minori da Corfu passava a Venezia, vendendo sotto lo stendardo del vicerè pubblicamente le spoglie; e sebbene i gabellieri de porti principali del regno esclamavano che col traffico mancherebbero i dazi e l'entrate reali, furono dall'Ossuna minacciati della forca, se più ardissero di dolersi. Il Nani, quanto buon cittadino, altretanto appassionato istorico nelle azioni del duca d'Ossuna, rapporta che costui, per natura vanissimo di lingua e d'animo, non solo applicava a turbare il mare, ma di continuo parlava di sorprendere porti dell'Istria, saccheggiar isole e penetrare ne' recessi medesimi della città dominante: che ora in carta, ora in voce delineava e divisava i disegni, ordinava barche di fondo atte a' canali e paludi, tracciava macchine, nè più volentieri alcuno ascoltava, che coloro i quali lo trattenessero con adulazioni al suo nome, o con facilità dell'impresa; ma che però non era tanto ciò ch'egli credeva di poter eseguire, quanto quello che desiderava che si credesse, acciocchè si tenesse la Repubblica involta in maggiori dispendi, e distratta a tal segno, che più debolmente ed offender potesse l'arciduca, ed assistere a Carlo, duca di Savoia. Spinse pertanto l'Ossuna sotto Francesco Rivera dodici ben armati vascelli nell'Adriatico; e benchè nel procinto di spiegare le vele giungessero ordini della corte di Spagna di sospender le mosse, parendo strano che nel tempo d'aprire trattati di pace in Madrid s'inferissero dal vicere durissime offese: egli, ad ogni modo, facendo assembrare il Collaterale, fece far relazione dal medesimo alla corte, rappresentando che avendo alcune barche armate della Repubblica preso un grosso vascello che voleva entrare in Trieste, conveniva al decoro e servizio del re che il Rivera partisse, e si reprimessero i Veneziani; onde fece partire i vascelli; ed affinchè non fosse ciò imputato ad atto di rompere la guerra in nome del re colla Repubblica, fecegli partire colle sue insegne solamente.

La Repubblica perciò impose al Belegno, che comandava la sua armata, d'unire in Lesina quella parte che potesse avere più pronta per passare a Curzola, per coprire le isole, ed in particolare, per rompere il principal disegno dell'Ossuna, di comparire a vista dell'Istria per dar fomento all'armi dell'arciduca Ferdinando, e divertire quelle della Repubblica. Conseguì l'intento il Belegno, poichè, giunte che furono le navi dell'Ossuna a Galamota, spinse loro la sua armata incontro; onde il Rivera, dubitando d'essere con disavvantaggio combattuto in quel sito,

date le vele a prospero vento, attraversò il mare ed a Brindisi si condusse.

Queste mosse avendo ingelositi i Turchi, glispinsero a calare in grosso numero alla custodia ed a' presidi delle loro marine; onde da ciò prese il vicerè l'opportunità di chiedere ad altre Potenze soccorso, pubblicando non esser altro il suo scopo, che di abbattere l'inimico comune, e perciò chiedeva che si dovessero unir seco le galee del pontefice, di Malta e di Fiorenza. Ma dall'altra parte i ministri della Repubblica facevano altamente risonar il contrario alle corti di que' principi, dicendo che l'Ossuna al primo visir avea inviati schiavi e doni per allettarlo, e con ogni sorte d'uffizio incitarlo a muovere contra la Repubblica l'armi; e fecero valer tanto i loro uffici, che non solo s'astennero que' principi di dare all'Ossuna le loro galee, ma procurarono divertirlo dall'impresa, dicendo che non servirebbe per altro che a svegliare i Turchi e tirargli nell'Adriatico a fronte del regno di Napoli e dello Stato ecclesiastico.

Ma non perciò il duea si ritenne d'inviar sotto Pietro di Leyva dicianove galee ad unirsi al Rivera, il quale, passato con questo nuovo soccorso a Santa Croce, e trovati a Lesina i Veneziani inferiori di forze, tentò di tirargli fuori a combattere; ma costoro, fermi solo alla difesa, sopragiunta la notte, obbligarono l'armata spagnuola a ritirarsi in Brindisi con la preda d'un navilio di sali e d'un vascello d'Olanda, che, navigando con alcuni soldati di quelle levate, si trovò soprafatto dalle navi dell'Ossuna. I Veneziani per-

ciò, seriamente pensando all'importanza dell'affare, ingrossarono la loro armata; e dall'altra parte l'Ossuna accrebbe la sua a diciotto navi e trentatre galee, la quale comparse sopra Lesina con animo di provocar la veneta alla battaglia. Ed intanto i ministri spagnuoli, per atterrire con la sama di vasti apparecchi, avean satto precorrer voce che l'armata de' galeoni, solita a custodire la navigazione dell'Oceano, entrando nello stretto di Gibilterra, penetrerebbe nell'Adriatico, e che in Sicilia pure s'armavano di nuovo moltissimi legni; le quali voci erano in parte accreditate dalle ardite procedure del vicere, il quale, oltre d'aver ingrossata con alquante galee la squadra del Leyva, faceva scorrere dagli Uscocchi tutto il golfo, i quali colle loro barche insultavano fino in vista de' porti di Venezia istessa con depredazioni e con danni gravissimi; tanto che obbligò il senato a disporre qualche galea alla guardia di Chioggia, ed a scegliere in Venezia certo numero di gente atta all'armi. Ciò che riuscendo nuovo in quella città, avea posto il popolo in non poco scompiglio, il quale per una falsa voce insorta che essendosi già combattuto dalle due armate intorno Lesina, i Veneziani avessero ottenuta una insigne vittoria sopra gli Spagnuoli, era corso impetuosamente per manomettere la persona e la casa di don Alfonso della Queva, marchese di Bedmar, ambasciadore del re Filippo in Venezia, creduto principal istigatore de' tentativi dell'Ossuna.

Le due armate però intorno Lesina, ancorchè la spagnuola avesse provocata la veneta, non vennero maí a battaglia; onde il Leyva, vedendo che i Veneziani s'erano posti su la difesa del porto, s'allargò a Traù vecchio, dove incendiò il paese e predò molte barche. Indi colle galee speditamente verso Zara trascorse; dove per una preda offertaglisi si divertì da maggior vittoria; poiche, con tutto che avesse precisi ordini di tentar la sorpresa e l'occupazione di Polo, o d'alcun altro porto nell'Istria, egli, scontrandosi a due galee di mercatanzia, avido della preda, si trattenne ad occuparle con alcuni legni che conducevano provvisioni di vitto all'armata nemica; onde, sopragiunti da questa gli Spagnuoli, ed imbarazzati in oltre co' legni predati e con le ricchissime spoglie, traversato il mare verso il monte Gargano, radendo le rive, finalmente a Brindisi si ricondussero, e poco da poi le lor galee uscirono dal golfo. Il vicerè di ciò ne rimproverò acremente il Leyva, che per quella preda si fosse perduta l'opportunità d'una più importante conquista; ad ogni modo, ostentando la preda, fece condurre a Napoli le merci ed i legni, molto godendo del dispiacere che in Venezia n'appariva.

Esclamavano intanto i ministri della Repubblica in tutte le corti de' principi di questi atti ostili dell'Ossuna, il quale in mezzo a' trattati di pace oltraggiava il Golfo, creduto di lor dominio, e che procurava, avendo intelligenza coi Turchi, tirar le armi di quelli a' danni della Repubblica, i quali, pretendendo rifacimento del danno ancor da essi sofferto in quella preda, minacciavano di prenderne ragione coll'armi

contro la Repubblica. Ma nell'istesso tempo non tralasciava il duca ancor egli di declamare contro i Veneziani, dicendo esser pur troppo insoffribili i loro vanti del dominio che sognano di quel mare: essere per ragion delle genti la navigazion libera, e molto meno potersi pretendere di vietarla all'armate del re Cattolico, che non conosce superiore alcuno nel mondo. A questi tempi e per tali occasioni narrasi che il marchese di Bedmar, ambasciadore del re Cattolico in Venezia, per toccar più sensibilmente i Veneziani, avesse fatto comporre da M. Velsero, o, come altri tengono, da Niccolò Peireschio (ciò che parimente si suspica, da quel che Gassendo ne scrisse nella di lui Vita) quel libro intitolato: Squittinio della libertà veneta. Questo libro acerbamente trafisse i Veneziani, i quali con difficoltà poterono trovar altro condegno scrittore che lo confutasse, e che finalmente, non trovando altri, vi fecero rispondere da Teodoro Grass Winckd, olandese, il quale ne compose uno opposto col titolo: Majestas Reipublicae Venetae, siccome da poi fecero Scipione Errico e Raffael della Torre, genovese.

(Burcardo Struvio (1), ciò che conferma nel Syntagma Juris publici Imp. R. G., cap. 2, § 17, scrisse, il vero autore di questo libro essere stato Alfonso della Queva; e dirà vero, se intende che costui, il quale era lo stesso che il marchese di Bedmar, allora ambasciadore del re Cattolico in Venezia, desse commessione a M. Velsero

<sup>(1)</sup> Stravio, Bibliot. Hist., c. 21, § 29. G1ABBOEE, T. XIII.

o ad altri di comporlo, ma non già ch'egli det-

tato l'avesse o composto.)

(Narrasi che il doge di Venezia avendo data commessione a frà Paolo Sarpi, il quale avea si bene e dottamente confutate tante scritture uscite in difesa di Paolo V, in quella briga che prese colla Repubblica, che rispondesse anche a questo libro; frà Paolo, saviamente considerando l'arduità dell'impresa, gli avesse risposto: Serenissime, ne moveas camerinam; immotam hanc

expedit esse.)

Scrisse parimente l'Ossuna una grave lettera al pontefice Paolo V, rappresentandogli le soverchierie de' Veneziani, e la necessità ond' era stato costretto alle spedizioni da lui fatte nell'Adriatico; e punto di ciò che coloro gli addossavano d'aver amistà ed intelligenza col Turco, gli diceva che gli Spagnuoli non avevan avuta mai tregua nè pace, com' essi, col Turco; e che la guerra che egli ad essi faceva, non era contro Cristiani, perchè essi non erano tali, se non nel nome; poichè avendogli nelle contese passate negata l'ubbidienza, perdendogli il rispetto, non potevano dirsi Cattolici; e molto più per aver discacciata da loro Stati una religione cotanto esemplare e zelante del servigio di Dio, quanto era quella della Compagnia di Gesù: pagando oltre a ciò gli eretici di Francia, che tengono nel servizio del duca di Savoia, e gli eretici d'Olanda, che tengono stipendiati nelle loro armate ed eserciti, profanando le chiese delle terre dell'arciduca; e che perciò lui desiderava sapere di che religione essi erano, e se fossero forse Cristiani, come sono i Mori e gli eretici.

## LIBRO TRENTESIMUQUINTO

Ma mentre tra l'Ossuna ed i Veneziani le contese erano nel maggior fervore, non si tralasci vano i trattati di pace, la quale, trasferita la n goziazione di Spagna in Francia, finalmente conchiuse in Parigi e si distese in Madrid, do si conchiusero le condizioni d'essa, accettate da la Repubblica; onde alle doglianze che il di l'ambasciadore fece alla corte di Madrid conti l'Ossuna, comandò il re al medesimo che rest tuisse al ministro della Repubblica residente i

Napoli i vascelli e le merci.

Non meno al Toledo, governador di Milano ed al marchese di Bedmar, ambasciadore del 1 cattolico in Venezia, che all'Ossuna dispiacqu questa pace, e procuravano a tutto potere port ostacoli in eseguire le condizioni. Ma sopra ogr altro l'Ossuna, col pretesto che i Veneziani fal bricavano un forte a Santa Croce, pubblicav perciò di voler invadere di nuovo il Golfo; e all'ordine venutogli di render i legni e le merci si mostrò pronto di ubbidire solamente in quant a consegnare i legni a Gaspare Spinelli, resident della Repubblica, ma non già interamente le mei ci, dicendo che gran parte di quelle s'erano ac quistate al fisco regio, per appartenersi ad Ebre ed a Turchi, nemici della corona di Spagna; on de, non volendo ricevere il residente il resto o fertogli, si venne di nuovo alle invasioni, ed i duca inviò con dicianove navi da guerra di nuc vo nell'Adriatico Francesco Rivera. Non minor difficoltà frapponeva il governador di Milano al l'esecuzione per ciò che s'apparteneva dal su canto; onde il pontefice, i Francesi e gli alti principi, frappostisi per fargli quietare, estorsero dal marchese di Bedmar che desse parola al
senato veneto che tutto sarebbesi restituito. Ma
contuttociò sempre sorgevano nuovi ostacoli, finchè finalmente, datasi esecuzione in Piemonte
ed in Istria alla pace, ritirossi il Rivera nel porto
di Brindisi coll'armata; ed i Veneziani, ora più
che mai esclamando nella corte di Madrid contro l'Ossuna, ottennero da quella che, tolto da
mezzo il vicerè, l'affare della restituzione de' legni e delle merci fosse commesso al cardinal
Borgia, con ordine che lo componesse insieme
con Girolamo Soranzo, ambasciadore della Re-

pubblica in Roma.

Ma nel nuovo anno 1618 si scoprirono le cagioni ond'avveniva che, non ostante la pace, l'Ossuna, il Toledo e la Queva tenevano sempre legni armati ne' porti dell'Adriatico, i quali non tralasciavano di scorrere il mare, e con ciò tener solleciti i Veneziani; onde sovente sortivano delle rappresaglie ne' porti, con gravi doglianze de' Napoletani, che rappresentarono in Ispagna i danni che perciò soffrivano. Tutto nasceva dall'esito che s'attendeva d'una congiura che il marchese di Bedmar maneggiava in Venezia con partecipazione dell'Ossuna e del Toledo. Avea il marchese tentato in Venezia tutte le arti per accrescersi partigiani, procurando ancora di sviar molti dall'insegne e servizio della Repubblica, e d'introdurne degli altri per valersene all'occasione. Tra questi principalmente l'Ossuna inviò un tal Jacques Pierre, francese di Normandia e corsaro di professione, ma di spirito grande. Co-

stni, finti coll'Ossuna disgusti, mostrò di voler vendicarsi passando al servizio della Repubblica, e con facilità vi fu accolto con un compagno chiamato Langlad, perito in maneggio di fuochi. L'Ossuna, mostrandosi di ciò fieramente sdegnato, faceva custodire la moglie del Pierre, e con lettere finte proponendogli gran premii, lo richiamava al servizio. Egli, all'incontro, per rendersi accetto in Venezia, mostrava le lettere istesse, proponeva molte cose speziose, simulava di propalar i disegui del vicere, e suggerire i mezzi per contraporvisi. Conciliatasi pertanto gran confidenza, s'introdusse col Langlad nell'arsenale ad esercitare la sua arte. In occulto teneva poi con la Queva congressi, e di continuo secretamente passavano a Napoli corrieri e spie, avendo intanto aggregati alcuni Borgognoni e Francesi al lor partito. Il concerto era che, sotto un Inglese, chiamato Haillot, l'Ossuna spingesse alcuni bergantini e barche capaci d'entrare ne' porti e canali, de' quali avevano per tutto preso la misura ed il fondo: dovevano poi seguitare più grossi vascelli per gittar l'ancore nelle spiagge del Friuli, sotto il calor de' quali, e nella confusione che i primi erano per apportare nel popolo, i congiurati s'avevano divisi gli uffici, il Langlad di dar fuoco nell'arsenale, altri in più parti della città, alcuni manometter la zecca, prendere i posti più principali, trucidare i nobili, e tutti d'arricchirsi con dare alla città spaventevol SACCO.

Ma mentre i bergantini s'apprestavano per unirsi insieme, alcuni furono presi da fuste cor-

sare, altri dissipati da fiera tempesta: onde non potendo i congiurati raccogliersi al tempo concertato, loro convenne differire l'esecuzione al prossimo autunno. Il Pierre ed il Langlad, comandati a salire sopra l'armata, non poterono negare di partire col capitan generale Barbarigo. Gli altri rimasi in Venezia non cessavano di ruminare i modi dell'esecuzione, impazientemente attendendone il tempo. Ma frequentandosi tra loro i discorsi, e per aggregarsi compagni dilatan-dosi tra altri delle loro nazioni la confidenza ed il segreto: Gabriele Moncassino e Baldassarre Juven, gentiluomini, quegli di Normandia e questi del Delfinato, discoprirono al Consiglio de' Dieci il concerto. Carcerati perciò alcuni cospiratori, restò il tradimento comprovato, e da scritture che si trovarono e dalla confessione de' medesimi rei, che ne pagarono con pubblico e severo supplicio la pena. Alcuni però dall'arresto de' compagni si sottrassero colla fuga, ricorrendo al loro asilo, ch'era appunto l'Ossuna; ma il Pierre ed il Langlad, per ordine spedito al capitan generale, furono affogati nel mare. La città di Venezia inorridì allo scoprimento di tal congiura, ed al pericolo corso di veder ardere i tempii e le case; onde il marchese di Bedmar, che era riputato il direttore ed il ministro di così pravi disegui, vedendosi in grande pericolo d'essere dal furore del popolo sagrificato al pubbli-co sdego, deliberò ritirarsi nascostamente a Milano. Aveva già il Senato con espresso corriero risolutamente richiesto al re Filippo che lo rimovesse; onde disapprovandosi dalla corte di Madrid (essendo solito che a' principi di tali negoziati piacciano più gli effetti che i mezzi) fu all'ambasciador veneto risposto, che già essendosi destinato a Queva Luigi Bravo per successore, dovea egli passare in Fiandra per assistere all'arciduca Alberto.

Il nostro vicerè, scoverta la congiura, negava d'esserne stato a parte. Tuttavia il mondo lo condannava per reo, vedendo che appresso di lui s'erano ricovrati i fuggitivi; e la vedova del Pierre, posta in libertà, essere stata inviata a Malta con onorevole scorta. Ma egli niente di tali rumori sgomentandosi, non l'asciava di tener sempre pronti ed armati i suoi legni in suo nome con dispendio immenso, e con isprovvedere d'artiglierie le fortezze principali del regno. Di che se ne facevano acerbe doglianze alla corte, alle quali unendosi gli ustici che di continuo si sacevano dell'ambasciador veneto, si pensava di levarlo dal governo; ma egli, coll'aiuto de' suoi congiunti ed amici che teneva in Madrid, e colle spesse rappresentazioni che faceva al re de' suoi segnalati servigi, costantemente difendeva le sue procedure, ed intanto non tralasciava di molestare i Veneziani nell'Adriatico.

Crescevano tuttavia le accuse contra il duca di trattare il regno crudelmente, facendogli sopportare gl'incomodi di soldatesche. Dipinsero ancora al re la scandalosa sua vita, che, ad onta della duchessa sua moglie, non contento delle pubbliche meretrici, si faceva locito di conversare con troppa libertà con le dame più principali, dando con ciò motivo al volgo di lacerar

l'onore delle famiglie più cospicue del regno. con somma indignazione de' mariti e de' parenti, i quali finalmente si sarebbero risoluti a qualche strano eccesso. Istavano pertauto i nobili al re a toglierlo dal regno; e deliberarono d'inviare secretamente alla corte frà Lorenzo di Brindisi, cappuccino, il quale avea fama di santissima vita, e dal re Filippo tenuto per la sua pietà in grande stima. Procurò il duca impedir la missione per averne avuta notizia; onde fece per ordine del cardinal Montalto, protettore dell'ordine Francescano, arrestare il frate in Genova. Ma ottenuta dopo qualche tempo licenza di seguitare il viaggio, giunto a' piedi del re, gli rappresentò le opere del duca; ed alle costui relazioni essendosi unite le querele di molti nobili furtivamente andati a Madrid, ancorchè l'Ossuna non tralasciasse di muovere ogni mezzo per difendersi dall'imputazioni fattegli, non poterono i suoi fautori sostenerlo più a lungo; onde fu da quella corte risoluto di chiamarlo (1).

Fu fama, confermata poi da alcuni successi (ed il Nani (2) l'ha per cosa certa), che avendo il duca penetrato che gli soprastava mutazione di posto, meditava cambiare il ministerio nel principato. A questo fine servendosi del mezzo di Giulio Genovino, Eletto del popolo, uomo d'ingegno acre, di spirito pronto, inventore di

<sup>(1)</sup> Vedi Nani, Storia Veneta, lib. 3 e 4. - Parrino, Teatro de' Vicerè, nel duca d'Ossuna.

<sup>(2)</sup> Nani, Storia Veneta, lib. 4, all'anno 1619. - Rafaela della Torre, Dissid. Descisc. Recept. Neap., lib. 1, nel tomo 8 della Raccolta degli Storici napoletani.

novità, ed avido di turbolenze e di sedizioni, s'avea con lusinghe obbligata la plebe: teneva in oltre milizie straniere al suo soldo, e legni armati da sè dipendenti: proteggeva contro i baroni indistintamente i popoli, e dava voce di moderare gli aggravi e levar le gabelle; anzi passando un giorno dove per aggiustare l'imposta si pesavano i viveri, tagliò alla bilancia colla sua spada le funi, dando ad intendere di voler liberi ed esenti i frutti della terra, come sono gratuiti i doni dell'aria e del cielo; ed il Nani soggiunge che, sperando che i principi d'Italia fossero per secondare il pensiero, con secretissimi mezzi tentò il duca di Savoia ed i Veneziani: questi con insinuar loro d'aver tutto operato per ordini precisi della corte di Madrid, e quello con invitarlo a cospirare nel disegno di cacciare gli Spagnuoli d'Italia. Ma la Repubblica, aliena da simili atti, e sempre cauta, nemmeno volle prestarvi orecchio. Il duca ne conferì alla corte di Francia il progetto, e dal duca di Dighieres, contestabile di Francia, fu inviata persona a Napoli che osservasse lo stato delle cose.

La corte di Spagna, che per la lontananza da molti suoi Stati avea per massima la diffidenza co' ministri che gli governavano, attentissima alle procedure dell'Ossuna, penetrò facilmente le pratiche, e deliberò, senza frapporvi la minor dilazione, di presto levarlo; ma dubitando che com ispedirgli successore di Spagna si valesse della dilazione per fortificare la sua inobbedienza, ordinò al cardinal Borgia che da Roma con celerità e cautela si portasse a Napoli, ed introducendosi

nel governo, scacciasse l'Ossuna. Ma non si potè ciò eseguire con tanta cautela e prestezza, sicchè, volendo partire il Borgia nel mese di maggio di quest'anno 1620, il duca nol penetrasse; ed avendo egli tentato invano il cardinale che prorogasse la sua venuta insino ad ottobre, quando vide che il successore era giunto a Gaeta, pensò nel restante cammino tendergli insidie ed agguati. Fecegli apparecchiare in Pozzuoli, dove credeva dovesse soggiornare quel di, agiata stanza; ma il cardinale, postosi in sospetto, in vece di posare in Pozzuoli, andò nell'isola di Procida a trattenersi.

Intanto il Genovino, esagerando alla plebe i benefizi ricevuti dall'Ossuna, e che, partendo, sarebbero dagli Spagnuoli più severamente trattati, avea commossa una sedizione affin d'impedire al cardinale l'entrata nella città, ed ottener per questo mezzo la continuazione del governo d'Ossuna. Di che, avvisato il cardinale, per non esporsì a' popolari insulti, risolse di nascostamente entrare nella città, e concertato il modo col castellano del Castel Nuovo, pronto ad aprirgli le porte del castello, montato in una picciola barchetta, e sbarcato a Pozzuoli, dentro un cocchio di notte, furtivamente s'introdusse nel castello, e la mattina poi per tempo lo sparo del cannone avvertà la città che, giunto il nuovo vicerè, era deposto l'Ossuna. Contuttociò non mancò costui nella brevità del tempo tentar con lusinghe la plebe, e le milizie con doni; e scrisse al re, accagionando il cardinale di questa sua furtiva entrata, quando egli aveagli offerto con prontezza le galee: ma ch'egli questo affronto, ed il non vendicarsene, lo riponeva fra gli altri suoi servigi importanti prestati alla corona; perchè siccome con facilità gli avrebbe potuto vietare l'entrata in Napoli, così dopo l'ingresso, con le forze della sua armata di mare e di seimila Spagnuoli, ch'erano sue creature, avrebbe potuto scacciare l'intruso, che tale dovea riputarsi pel possesso legittimo e clandestino, preso il luogo insolito e senza le consuete cerimonie: che avrebbe ancora potuto punire l'attentato del castellano che aprì di mezza notte le porte della fortezza, ed i reggenti del Collaterale, e gli Eletti della città, per la potestà arrogatasi di levare e porre a lor posta i vicere; ma che sagrificava ogni cosa al servigio della corona, e partiva per sostenere la sua giustizia avanti il suo cospetto nella sua regal corte. Gli convenne pertanto partire nel giorno 14 giugno di quest'anno 1620 alla vôlta di Spagna, lasciando în Napoli la moglie co' snoi figlinoli, avendo prima mandato in Piombino il Genoino travestito da marinaro, per sottrarlo dalle debite pene, donde presolo poi nel suo passaggio, il condusse in Ispagna; ma per dar tempo che lo sdegno del re si placasse, si proseguiva il viaggio a lenti passi, e giunse a Marsilia dopo due mesi, dove trattenevasi in feste e balli con poca volontà di seguitare il viaggio (I).

Intanto il cardinal Borgia, partito l'Ossuna, si applicò a punire i colpevoli de' passati tumulti, e delegando le loro cause al consigliere Scipione

<sup>(1)</sup> Parrino, Teatro de' Vicere, del duca d'Omuna.

Rovito, furono contro costoro fabbricati più processi, e molti posti in carcere; ed il Genovino fu prima dichiarato contumace, e poscia bandito di pena capitale, e confiscati tutti i suoi beni, e venduti i mobili, ancorchè per impedirne la vendita fosse stato opposto da' suoi congiunti ch'egli era cherico. Per disfare ciò che il suo predecessore avea imperiosamente fatto, fece riporre quelle stesse gabelle che erano state tolte dal duca; e diede altri provvedimenti, che si leggono in tre sue prammatiche nel breve tempo del suo

governo lasciateci (1).

Ma giunto l'Ossuna in Madrid dopo un così lento viaggio, avendo intanto placato l'animo del re per mezzo del duca d'Uzeda e degli altri favoriti suoi amici e congiunti, seppe sì ben discolparsi di ciò che gli era stato imputato, ed aggravare all'incontro la condotta del cardinal Borgia, che si fece ardito di domandare che si levasse il cardinale, e tornasse egli in Napoli a continuar l'esercizio della sua carica. Il Consiglio di Stato, che, secondo lo stato deplorabile di quella corte, era governato a capriccio de' favoriti, pose l'affare in dispute; e se l'ambasciadore della città di Napoli non si fosse gagliardamente opposto alla pretensione del duca di voler tornare, sarebbe seguita peggiore determinazione. Pure, ancorche non si risolvesse il ritorno dell'Ossuna, fu disapprovata la maniera usata dal cardinale, e risoluto che il cardinal si rimovesse, non ostante le doglianze della duchessa di Candia, di

<sup>(</sup>I) Parino, Teatro de Vicerò, del cardinal Borgia.

lui madre, la quale altamente lamentavasi col re del pessimo trattamento che si faceva al suo figliuolo, dopo averlo così ben servito. E perchè ostinatamente contendeva il duca per ritornare, si prese espediente di sospendere l'elezione del vicerè, ed in luogo del Borgia mandar per luogotenente in Napoli il cardinal Antonio Zapatta, che si trovava in Roma, come fu eseguito nel mese di novembre di quest'istesso anno 1620 (1).

Ma succeduta indi a poco la morte del re Filippo III, mancò il modo a' favoriti di poterlo più proteggere; poichè, pervenuto alla corona il re Filippo IV, e caduta l'autorità della privanza al conte d'Olivares, poco amorevole dell'Ossuna, fu ordinata dal re una nuova Giunta di ministri per esaminare con termini giudiciali l'imputazioni che si davano al duca, contenute ne' processi stati fabbricati dal consigliere Scipione Rovito, e mandati alla corte per ordine del cardinal Borgia. Ne fu fatto rigoroso esame; e trovatosi il duca colpevole, fu fatto arrestare, e con buone guardie fu condotto nel castello d'Almeda, dove dopo una lunga prigionia, afflitto da passioni d'animo, finì la vita a' 24 settembre dell'anno 1624. L'incontinenza ne' piaceri del senso, e più la smoderata ambizione di dominare corruppe l'altre belle doti del suo animo, corruppe il pregio del suo valor militare, la sua singolare abilità per comandare, e la sua prudenza civile. Ci lasciò egli però molti saggi e lodevoli regolamenti, che pur si leggono ne' volumi del-

<sup>(1)</sup> Parrino, loco citato.

le nostre Prammatiche, additati secondo l'ordine de' tempi nella Cronologia prefissa al primo tomo delle medesime (1).

## CAPO V.

Înfelice governo del cardinal don Antonio Zapatta. Morte del re Filippo III, e leggi che ci lasciò.

Giunto il cardinal Zapatta in Napoli (a cui il Borgia cedè il governo a' 12 decembre di quest'anno 1620, giorno della di lui partita) fu accolto dalle voci del popolo, che, oppresso dalle precedute calamità, non altro ardentemente desiderava che abbondanza; onde egli, per corrispondere a' loro desidèri, invigilò seriamente sopra i venditori de' commestibili, perchè non alterassero i prezzi che imponevano gli Eletti della città, gastigando severamente coloro che contravenivano all'assise. Visitò le carceri della Vicaría, e d'accesso facile, ascoltava volentieri ogni sorta di persone; e così soddisfacendo a' bisogni de' sudditi, s'acquistò in questi principi l'applauso e le comuni benedizioni. Essendo accaduta in gennaio del nuovo anno 1621 la morte del pontefice Paolo V, lasciando per suo luogotenente don Pietro di Gamboa e Leyva, generale della squadra navale di Napoli, partì per Roma per assistere al conclave; e seguita dopo brevi giorni, a' o febbraio, l' elezione nella persona del cardinal Alessandro Lodovisio, chiamato Grego-

<sup>(1)</sup> Parrino, Teatro de' Vicere, del duca d'Ossuns.

rio XV, fece ritorno in Napoli a ripigliare l'amministrazione del regno, continuata colla medesima comune soddisfazione; la quale tanto più si accrebbe, quando si videro riformati i tribunali, e comandata la continua assistenza a' ministri, e la sollecita spedizione delle liti, avendo a tal fine ordinato che nel palagio di Capuana si ponesse una campana, la quale, nell'ora determinata invitando col suono i ministri ad andarvi, togliesse a tutti il pretesto della tardanza (1).

Ma due infauste occorrenze interruppero il corso della sua applaudita condotta, e resero il suo governo torbido ed infelice. A' preceduti anni sterili ed infecondi n'era succeduto un altro assai più infelice; onde ne nacque una penuria di viveri estrema. A tutto ciò s'aggiunse, che per quattro mesi continui caddero dal cielo così incessanti pioggie, che, rendute le strade impraticabili, impedivano il trasporto delle vettovaglie dalle province alla città; ed in mare i continui e tempestosi venti impedivano la navigazione, ed alcune navi che cariche di frumenti erano per giungervi, miserabilmente naufragarono. I Turchi ancora, scorrendo da per tutto le nostre marine, predavano i vascelli che di Puglia, carichi di grani, s'erano avviati per soccorrere l'affamata città. Il prezzo dei commestibili perciò arrivò ad eccessive ed esorbitanti somme; onde si vide un'estrema miseria e carestia da per tutto.

A questa calamità s'aggiunse un altro male gravissimo e difficile a ripararsi, per cagion del-

<sup>(1)</sup> Parrino, Teatro de' Vicerè, del cardinal Zapatta.

le monete chiamate comunemente zannette, ridotte per l'ingordigia de' tosatori a stato si miserabile, che non ritenevano più che la quarta parte dell'antico valore, ond'erano da tutti rifiutate; tanto che i prezzi delle cose alterati, la moneta non sicura e rifiutata, ridusse molti alla disperazione. Si pensò alla fabbrica d'una nuova moneta per abolirle, e fu pubblicato che nella abolizione di quelle niuno v'avrebbe perduto. Ma essendo impossibile a por ciò in effetto per la quantità di zannette ch'erano nel regno, e 'l poco argento che v'era da coniarsi, per surrogarsi in luogo di quelle, nacquero perciò disor-

dini gravissimi e sediziose turbolenze.

La vil plebe, che vuol satollarsi, nè sapere l'inclemenza de cieli o la sterilità della terra, vedendosi mancare il pane, cominciò a tumul-tuare ed a perdere il rispetto a' ministri che presiedevano all'annona. Il reggente Fulvio di Costanzo un giorno del mese d'ottobre di questo anno 1621 poco mancò che non fosse da lei oppresso; e già ogni cosa era disposta per prorompere in un universal tumulto. Il consigliere Cesare Alderisio, prefetto dell'annona, per sedar le turbolenze persuase al cardinale che uscisse per la città, ed in una calamità così grande consolasse il popolo; ed in fatti in gennaio del nuovo anno 1622, postisi amendue in un cocchio, uscirono. Ma quest'uscita peggiorò il male, poichè la plebe, insolentita, veduto il vicerè, con poco rispetto cominciò a rinfacciargli la pessima condizione del pane che mangiava; ed avendo la guardia alemanna voluto frenar gl'insulti, si

videro sopra il cocchio del cardinale pievere sassi lanciati da que' ribaldi; tento che bisognò ricovrarsi nel vicino palagio dell'arcivescovo, e far chiudere le porte di quello e della chiesa, infinchè accorsi molti signori ad assisterlo, non lo riconducessero salvo in palazzo.

I disordini per le zannette abolite, e per non essersi potuto supplire colla nuova moneta, fecero crescere le confusioni nel popolo, il quale, perduto ogni ritegno, essendo a' 24 aprile uscito il cardinale in cocchio fuori le porte della città, quando fu fuori porta Capuana, si vide dietro uno stuolo di plebei, uno de' quali, avvicinatosi al cocchio con un pane nelle mani, con molta arroganza gli disse: Vede V. S. Illustrissima che pane ne sa mangiare; e soggiungendo altre parole piene di minaccie, lanciogli quel pane addosso sopra il cocchio. Il cardinale, sospettando di peggio, fece sollecitare i cavalli, e presa la strada di San Carlo fuori la porta di San Gennaro, entrando per la Reale, che ora diciamo dello Spirito Santo, si condusse di buon passo in palazzo, dove, consultato l'affare, fu risoluto dissimularlo.

Ma questa tolleranza, in vece d'acchetare, fomentava i tumulti, e gli ridusse nell'ultima estremità, come si vide poco da poi, poichè essendo a questi tempi vennto in Napoli il conte di Monterey, destinato dal re ambasciadore estraordinario al pontefice Gregorio XV, postosi in cocchio il cardinale col conte, mentre camminavano per la città, nella strada dell'Olmo furono circondati da molti plebei che gridavano: Signo-

re Illustrissimo, grascia grascia; alle quali voci essendosi voltato il cardinale con volto allegro e ridente, un di coloro temerariamente gli disse in faccia: Non bisogna che V. S. Illustrissima se ne rida, essendo negozio da lagrimare; e seguitando a dire altre parole piene di contumelie, si mossero gli altri a far lo stesso, ed a lanciar pietre al cocchio, talchè a gran passi fu duopo tornare indietro e ritirarsi in palagio. Allora stimossi dannosa ogni sofferenza, e fu riputato por mano a severi castighi; onde formatasi Giunta di quattro più rinomati ministri, che furono il reggente don Giovan-Battista Valenzuola, ed i consiglieri Scipione Rovito, Pomponio Salvo e Cesare Alderisio, fabbricatosi il processo, furono imprigionate più di trecente persone. Convinti i rei. contro essi a' 28 maggio fu profferita sentenza, colla quale dieci ne furono condennati a morire su la ruota all'uso germanico, dopo essersi sopra carri per i pubblici luoghi della città fatti tanagliare: furono le lor case diroccate ed adeguate al suolo: pubblicati i loro beni, ed applicati al fisco: i loro cadaveri divisi in pezzi, e poeti pendenti fuori le mura della città per cibo degli uecelli, e le loro teste furono poste sopra le più frequentate porte della medesima in grate di ferro. Sedici altri meno colpevoli furono condennati a remare, e fu diroccato ancora il fondaco di San Giacomo nella strada di Porto, dove fu aperta quella strada che si vede al presente; ed in cotal maniera finirono i tumulti che sotto il governo del cardinal Zapatta cagionarono la fame e le zannette.

A questi tempi, mentre la città era involta in questi rumori, giunse in Napoli don Francesco-Autonio Alarcone, al quale il re avea delegata la causa del duca d'Ossuna. Il Genovino intanto era stato preso, ed in istretto careere era detenuto in Madrid, donde in condotto con buone guardie a Barcellona, e da poi trasportato nella fortezza di Portolongone, dove su strettamente custodito per lo spazio di melti mesi. Passando l'Alarcone, lo portò seco in Napoli, e chiuso nel Castel Nuovo, fu dopo due giorni mandato in quello di Baia, da dove passò in quello di Capua, e poi a quello di Gaeta. Trattatasi la sua causa, fu il Genovino condannato a perpetuo carcere nella fortezza di Orano, ed i suoi nepoti e seguaci furono condennati a remare. Ma il Genovino dopo molti anni ottenne finalmente libertà; e narrasi che fosse per aver mandato al re Filippo IV, che lo bramava, un modello di legno della fortezza del Pignone, da lui lavorato nelle prigioni dell'Africa; e ritornato poi in Napoli, benche fattosi prete, fu colui che più di ogni altro fomentò le revoluzioni popolari del regno accadute nell'anno 1647, delle quali più innanzi faremo parola.

Intanto la città di Napoli, perchè a disordini si gravi si desse pronto ristoro, aveva segretamente spedito alla corte il Padre Taruggio Taruggi, prete della congregazione dell'Oratorio; e consideratosi lo stato miserabile del regno, e che per riparare alle tante strettezze che cagionava la mancanza de' viveri e della moneta eran necessari rimedi forti e solleciti, e che il genio facile ed indulgente del cardinale non era confacente allo stato nel quale eransi le cose ridotte; fu riputato espediente di levar il cardinale, e mandare per vicerè in Napoli il duca d'Alba, il quale prestamente si pose in cammino, e giunse in Pozzuoli a' 14 del mese di decembre di questo anno 1622, e pochi giorni da poi prese il governo del regno. Il cardinale parti lasciando di sè concetto di mal fortunato ministro, e che la sua natura troppo indulgente e dolce avesse più tosto fomentati i disordini accaduti in tempo del suo governo. Egli però ci lasciò savi provvedimenti, che si leggono nel volume delle nostre Prammatiche, e s'additano nella Cronologia prefissa al primo tomo delle medesime (1).

In tempo del suo governo, e propriamente a' 31 marzo del 1621, accadde la morte del re Filippo III, in età di quarantatre unni, de' quali ne regnò ventidue e mezzo. Ne sece egli nel duomo di Napoli celebrare pompose esequie, dopo aver satto acclamare il re Filippo IV con cavalcata e pubblica celebrità 2). Mort Filippo d'acuta sebbre, che gli tolse intempestivamente la vita in età cotanto acerba ed immatura. Egli di Margherita d'Austria, che su sua moglie, procreò tre maschi ed altretante semmine: don Filippo, che su suo successore ne' regni; don Carlo, che poi mori; e don Ferrante, diacono cardinale del titolo di Santa Maria in Portico, detto comunemente il Cardinal Insante. Delle semmine, don-

(2) Iden, ibidem.

<sup>(1)</sup> Parrino, Teatro de' Vicere, del cardinal Zapatta.

na Anna fu moglie di Lodovico XIII, re di Francia; donna Maria maritossi con Ferdinando, re di Ungheria, e poscia imperadore; ed ébbene un'altra, che mori bambina. Il suo regnare fu più tosto d'apparenza, che di realtà; poiche, contento della regal dignità, lasciò governare a' favoriti ed a' Consigli. Si credette che quando per le istigazioni del duca d'Uzeda e di frà Luigi Aliaga, confessore del re, fu comandato al cardinal di Lerma che si ritirasse, fosse il re per assumere in sè stesso il governo: ma la morte, che poco da poi lo rapì a travagli che acco porta l'imperio, ne interruppe le spessone: Principe, ch'essendo decorato degli ornamenti della vita, meglio che dotato dell'arte di comandare, siccome la bontà, la pietà e la continenza lo costituirono superiore a' sudditi, così la disapplicazione al governo lo rese inferiore al bisogno. Tenendo oziosa la volontà, si credeva che altra funzione non avesse riserbata a sè stesso, che d'assentire a tutto ciò che il favorito voleva; e si credette che nell'agonia della sua morte non fusse tanto consolato dalla memoria de' suoi innocenti costumi. quanto agitato dagli stimoli della coscienza per l'omissione del guverno. Contuttociò dal primo anno del suo regnare insino al panultimo stabilì per noi molte leggi savie e prudenti, le quali, secondo il tempo che si pubblicarono, vengono additate nella Crohologia prefissa al tomo primo delle postre Prammatiche.

## LIBRO TRENTESIMOSESTO

 $oldsymbol{F}_{ ext{ILIPPO}}$  IV succedé al padre in età così giovanile, che non avea oltrepassati i sedici anni, per esser egli nato in Valladelid agli 8 di aprile dell'anno 1605. Il suo regno fa molto lungo, avendo durato quarantaquattro anni e mezzo, insino al x665, anno della sua morte. Si sperava che per l'assunzione al soglio d'un nuovo re dovessero cessare i favoriti, ed assumere egli in sè stesso il governo. Ma riuscì vana ogni lusinga; poichè portati al re i dispacci, gli consegnò a don Gaspare di Gusman, conte d'Olivares, il quale, ancorchè lo desiderasse, mostrandosene alieno, con questa sua simulata modestia mosse il re a comandargli che fossero dati a chi il conte volesse. Egli, simulando moderazione, gli rassegnò a don Baldassare di Zunica, vecchio ed accreditato ministro, ma però di concerto tra loro, perchè essendo il Zunica suo zio, aveano convenuto di sostengrsi reciprocamente: onde presto caduta la maschera, tutto l'arbitrio ed il potere si restrinse nel conte, che, decorato ancora col titolo di duca, si scoprirà ne' seguenti racconti con questo doppio titolo di Conte Duca. Nel suo lungo

regnare sempre più le cose peggiorando, fu questo reame teatro infelice di grandi e funesti avvenimenti, per i quali rimase vôto di forze e di denari, e miseramente travagliato ed afflitto. Egli, avendone presa l'investitura dal pontefice Gregorio XV, lo governò in questo spazio di tempe per mezze di nove vicerè, che successivamente ne presero l'amministrazione, de' quali il primo fu don Antonio Alvarez di Toledo, duca d'Alba, del cui governo saremo ora brevemente a narrare.

## CAPO L

Di don Antonio Alvarez di Toledo, duca d'Alba, e del suo infelice e travaglioso governo.

Venne il duca d'Alba a ristorare il regno dalle precedute calamità e miserie; ma per trovare efficaci rimedi a tanti mali, riusciva l'impresa pur troppo dura e malagevole. Affin d'evitare il disordine che seco pertava l'uso delle zannette, se n'era incorso in un altro maggiore per la ordinata loro abolizione, non essendovi materia nè modo per surrogare in lor vece una nuova moneta. Cagionossi perciò un danno gravissimo non meno a' pubblici banchi, che a' loro creditori, i quali banchi si trovavano avere di zannette la somma di quattromilioni e quattrocentomila ducati. Molti altri particolari cittadini si trovavano pure quantità grande di zannette, che furono costretti a venderle a peso d'argento, e con ciò impoverironsi molte famiglie, che per tal cagione si ridussero in una estrema mendicità, donde na-

sceva ancora la penuria di tutte le cose e l'impedimento del commercio. A riparar questi mali applicò l'animo il duca d'Alba nel principio del suo governo; ed avendo formata una Giunta di ministri e d'altre persone pratiche, commise allo scrutinio di quella di trovere opportuno espediente per restituire nel regno l'abbondanza ed il commercio. Esaminato l'affare, fu conchiuso d'imporre una nuova gabella per riparare in parte a perdita sì grave, poichè ripararla in tutto era impresa disperata ed impossibile. Ma s'urtava in un altro scoglio per la difficoltà che s' in-contrava, che non v'era materia sopra la quale potesse imporsi. Era il regno gravato di tante gabelle e dazi, che quasi tutte le cose delle quali liassi bisogno per conservar la vita, n'erano gravate: pure consideratosi che solo i vini che si vendevano a minuto nell'osterie, pagavano il dazio, e gli altri ch'entravano nella città per vendersi a barile o a botte per uso de' eittadini, non portavano peso alcuno, fu risoluto d'imporre un ducato di gabella per botte. Così fu imposta que sta nuova gabella, la quale affittatasi per la somma di circa ducati novantamila l'anno, furono queste entrate assegnate a' creditori de' banchi per la terza parte de loro crediti, de quali ne riceverono un'altra terza parte in moneta nuova di sontanti; e s'assegnarono a' partitari, in soddisfazione del prezzo degli argenti somministrati per la nuova moneta, le rendite de' sorestieri, delle quali era stata dal cerdinal Zapatte, predecessore, ritenuta un'annata da riscuotersi in quattro anni. A queste ordinazioni s'aggiunse la moderazione fatta a' prezzi dei cambi, alterati ad un segno che non potevano tollerarsi; onde si cominciò un poco a respirare, ed a restituissi nel miglior modo che si potè in parte il commercio.

Ma nuovi accidenti tennero ne' seguenti anni son meno travagliato il regno che il duca: Nel 1624, per un'infausta e carsa raccolta di viveri, si vide la città in una grande angustia. Al flagello della carestia s'accoppiò il timore della peste che dipopolava la vicina Sicilia; ma rese al duca più · travaglioso il suo governo la guerra che per lo marchesato di Zuccarello s'accese tra il duca di Savoia e la repubblica di Genova, dalla quale nel progresso di quella, per la fama del suo valore, reso celebre nelle guerre di Fiandra ed altrove, su preso al suo servisio il nostro maestro di campo don Roberto Dattilo, marchese di Santa Catterina, figliwolo del sargente maggiore don Alfonso, e confidatogli il comando della soldatesca pagata. Vi si aggiunse encora l'altra guerra della Valtellina, per l'una e l'altra delle quali per comando del re bisognava assistere di gente e di denaro. Mancava, per sostenerle, massimamente il denaro: le passate sciagure in un governo senza economia, e contuttoció sempre profuso, posto in mano di favoriti che, non come pastori legittimi, ma mercenari, non curano le stragi e le calamità de' popoli, avesno impoverito non meno i vassalli che il sovrano; e l'erario regale non era meno escusto che le borse de' sudditi. Ma contuttociò il conte duca premeva il vicerè che dal reguo si spedissero milizie e si soccorresse di denato. Biogao, per provvedere all'estrema pennia, di raccorlo con modi soavi, e che meno incomedassero i sudditi. Fu perciò ritenuta in due volte la
terza parte dell'entrate di un anno, che i creditori della regia corte tenevano assegnate sopra le
gabelle e fiscalie, dato loro l'equivalente sopra il
nuovo dazio del cinque per cento, aggiunto alle
dogane del regno. Dall'entrate de' forestieri si tolsero venticinque per cento, e fu ordinata l'esazione di due carlini a fuoco.

Per raccor gente fu conceduto il perdone a tutti i delinguenti, contumaci e banditi che andassero ad arrolarsi sotto l'insegne. Raccolte le soldatesche, fecene il duea mostra sul piano del ponte della Maddalena. Oltre le milizie spagnuole ed i reggimenti italiani de' maestri di campo Carlo di Sangro ed Annibale Macedonio, si videro in buon'ordinanza schierati i battaglioni delle province di Principato citra e Basilicata, sotto il comando del sargente maggiore Marco di Ponte: quello del contado di Molise e Capitanata sotto il comando del sargente maggiore don Pietro de Solis Castelbianco: l'altro, di Principato ultra, era condotto dal sangente maggiore don Antonio Carafa, cavaliere di San Gievanni: quello di Terra di Lavoro era guidato dal sargente maggiore Vespasiano Suardo; e quel di Terra di Bari dal sargente maggiore Giantommaso Blanco.

Oltre a ciò, furono raccolti seimila altri uomini dalle comunità del regno, tassate a dare questo numero a proporzione de' fuochi; e questi furono parimente spediti sotto il comando de' maestri di eampo don Antonio del Tufo e don Roberto Dattilo, quegli stesso che poi fu richiesto al servizio de' Genovesi, come di sopra s'è narrato; ed il principe di Satriano don Ettore Ravaschiero guidò pare sotto la sua scorta al-

tre squadre.

A queste spedizioni fatte dal duca d'Alba s'aggiunse l'aver egli procurato un donativo dalla città di centucinquantamila ducati per supplire alle spese di queste guerre, per le quali non tra-lasciarono di somministrare altri siati molti-titolati e cavalieri napoletani. E fu duopo al duca di accorrere a' bisogni non solo delle guerre d'Italia, ma infino a Fiandra mandar dal regno gente e denaro.

Nè pur di ciò sazio il conte duca, poiche le guerre d'Italia tuttavia continuavano, e n'andavano sempre mai pullulando altre nuove, aveva mandato ordine a tutti i governatori degli Stati che il re possedeva di qua dell'Alpi, che per accorrere in ogni bisogno che mai potesse nascere, era mestieri mantener sempre pronti, anche in tempo di pace, ventimila fanti e cinquemila cavalli, e che perciò trovassero espedienti per sostentargli. Ma avendo il vicerè proposto l'affare nel Consiglio di Stato, fu risoluto che si rappresentasse al re che questo sarebbe stato un peso insoffribile al regno, cotanto aggravato; e che l'aggiungerne altri nuovi, particolarmente in tempo di pace, sarebbe stata un'oppressione che avrebbe distrutti i mezzi di poterlo poi servire in tempo di guerra e nei più urgenti bisogni.

Non tralasciaron ancora a questi tempi i Turchi di travagliare le nostre marine, i quali, profittandosi dell'occasione dell'assenza delle squadre marittime del regno, comparvero ne' nostri mari, e sotto il monte Circello alcune galee di Biserta presero sei navi c'andavano a caritare grani per l'annona della città; poscia assalirono la terra di Sperlonga presso Gaeta, il castel dell'Abate e la torre della Licosa. Altri quattordici vascelli turchi infestarono le marine del Capo d'Otranto; e se il marchese di Santa Groce non fosse qui giunto coll'armata di Spagna, che gli pose in fuga, d'altri più gravi danni sarebbero atsti cagione.

Pure i tremuoti vi vollero avere la loro parte. Nel mese di marzo del 1626 fecesi sentire in Napoli ed in molte parti del regno un così orribile tremuoto, che empi la città d'orrore e di spavento. Nel seguente mese d'aprile scosse più fieramente la Calabria, con gran danno della città di Catanzaro, di Girifalco e d'altre terre. Ma nel nuovo anno 1627 si fece con maggior violenza sentire in Puglia, dove abbattè molte terre e fece strage grandissima degli sbitatori, a' quali non bastando i sepolcri, fu duopo incendiar i cadaveri, perchè l'aria non si contaminasse.

Cotanto travaglioso e com pieno di fastidiose cure fu il governo del duca d'Alba; ma contuttoció non si sgomentò egli mai, nè mancò col suo valore e costanza andar incontro a' fati. Egli ancora in mezao a tanti travagli non mancò dimostrare l'animo suo magnanimo e generoso in tutte le occasioni che in Napoli, durante il suo governo, gli si offersero, così nelle pubbliche allegrezze per la natività d'una figliuola che in questo tempo-nacque al re, e delle funzioni ca-

lebrate nel palagio regale per i Tosoni dati a' principi della Roccella, d'Avellino e di Bisignano, come nella venuta che per l'occasione del giubileo generale dell'anno 1626 fece in Napoli il principe Ladislao, figlinelo di Sigismondo III, re di Polonia, e degli altri signori ed ambasciadori del re che si portavano in Roma. Ma supra tatto rilusso la sua magnificenza, che, seguendo i vestigi de' suoi predecessori, volle abbellir la città o con nuovi edifisi, o con ristorare ed ingrandire gli antichi. Egli rifece quella torre della lanterna al molo, e la ridusse in quella altezza che oggi si vede: costrusse un balonrdo nella punta del molo con quattro torrioni per difesa del porto; ed aprì quella magnifica porta che dal suo ancora ritiene il nome di Porta Alba, per comodità di coloro c'andavano a' tribunali. Costrusse il ponte sopra il fiume Sele nel territorio della città di Campagna, un altro nella città di Otranto, e sopra il Garigliano, per comodità de' viandanti, ne fece innalzar un altro. Per i timori concepiti della peste che travagliava la vicina Sicilia, fece egli trasportare l'espurgatoio dal luogo ove allora si trovava presso Posilipo, in quello dove sta oggi vicino a Nisita. Fece ancora condurre l'acqua di Sant'Agata e d'Airola in Napoli per servigio de' cittadini e delle fonti della città, e spezialmente del fonte vicino al regio palagio da lui abbellito.

Nè mancò render la città vie più vaga e dilettevole con aprire nuove fonti, come fece nella strada di Santa Lucia, d'allargar le strade, come fece in quella di Mergellina, affinchè coloro che ricevono incomodo dal mare, potessero andarvi comodamente per terra; ed egli fece abbellire di pitture il regal palagio dal famoso pennello di Belisario. Ma sopra tutto di che il regno gli deve, fu d'aver comandato al reggente Carlo Tappia di perfezionare lo stato dell'entrate e de' pesi di tutte le comunità del regno, e limitare le quantità che doveansi spendere in ciascun anno per servigio del pubblico: ciò che tolse in gran parte agli amministratori di quelle la comodità di profittarsi del pubblico peculio. Parimente molto gli si deve per aver nel 1626 comandato a Bartolommeo Chioccarello quella raecolta di tutte le scritture attenenti alla regal giurisdizione, chiegli fece in diciotto volumi, e che poi nell' anno 1631, per ordine del re Filippo iv, consegnò al visitator Alarcone per dovergli portare in Ispa-gna, dove surono conservati nel supremo Consiglio d'Italia.

Ma mentre il duca d'Alba con universal soddisfazione ed applauso amministrava il regno, avendo finiti appens sei anni del suo governo, gli pervenne l'avviso che il duca d'Alcalà gli era stato dalla corte destinato per successore: di che molto contristossene; e con tutto che non potesse sfuggir la partita, procurò nondimeno con varii modi differirla; tanto che l'Alcalà, partito dalla corte e giunto a Barcellona, aspettando la comodità delle galee per imbarcarsi, e queste mai non giungendo, fu costretto, dopo aversi per suo sostentamento in sì lunga dimora impegnati gli argenti che seco portava per suo servigio, d' imbarcarsi sopra le galee di Malta, che inaspettatamente lo condussero a vista di Napoli.

Giunse l'Alcalà a' 26 del mese di luglio dell'anno 1629, e smontato alla riviera di Posilipo. fu alloggiato dal principe di Cariati nel palagio di Traietto, dove colla duchessa sua moglie, col marchese di Tariffa, suo primogenito, e con tutta la sua famiglia fu magnificamente trattato. Il duca d'Alba era allora travagliato in letto da seri dolori nefritici, ed il nuovo vicerè su a visitarlo; ma con tutto che stasse infarmo, non tralasciava l'applicazione a' negozi; ed alzatosi poi da letto, restituita la visita all'Alcalà, si portò agli 8 d'agesto in San Lorenzo a terminare il parlamento già cominciato, il quale, per l'infermità sopragiunta a den Giovan-Vincenso Milano, creato sindico delle piazza di Nido, cra rimaso sospeso. In questi ultimi giorni del suo governo ottenne egli un donativo d' un milione e dugentemila ducati dal beronaggio ed università del regno, rimettendo alle medesime tutto ciò che dovevano al re di pagamenti fiscali già maturali; ed oltre a ciò ottenne un dono per sè mes desimo di settantacinquemila ducati. Prosaguiva meora il sue governo, ed a far molte grazie, ed a provvedere diverse eariche militari e di toga; ed intanto l'Alcalà si tratteneva in divozioni ed in esercitare opere di pietà in Posilipo. Finalmente partì il duca d'Alba a' 16 agosto, lasciando di sè a' Napolitani un grandissimo desiderio per la sua giustizia, bontà e prudenza civile, siccome lo dimostreno ancora le sue leggi che ci lasciò, tutte savie e prudenti per le belle or: dinazioni che contengono, le quali possono vedersi nella Cronologia prefissa al primo tomo delle mostre Prammatiche (1).

## CAPO IL

Del governo di don Ferrante Afan di Rivera, duca d'Alcalà.

Questo nuovo duca d'Alcalà, che venne al governo del regno, potè mal imitare i vestigi dell'altro duca d'Alcalà, suo maggiore, per la corruzione in cui erano ridotte le cose del regno. Qualunque più esperto e savio ministro era per confondersi ne' tanti disordini e calamità. Non vi erano nel regno guerre, ma quelle di Lombardia cagionavano a noi mali peggiori, che se ardessero nelle viscere di quello. I Turchi non tralasciavano le loro scorrerie nelle nostre marine, nè vi era chi potesse loro opporsi, perchè, divertite le nostre forze altrove, erano assai deboli e scarse le difese. Gli sbanditi per l'istessa cagione non lasciavano d'infestar le campagne e le pubbliche strade, e talora anche le terre murate. I tremuoti ed i nuovi timori di peste, e le altre sciagure posero tutto in costernazione e disordine.

Da chi dovea sperarsi conforto, si riceveva maggior tracollo. Il re, posto in mano del favorito, niente curava di noi; ed il conte duca, che reggeva la monarchia, per sostenere le guerre di Lombardia, avea fondata la sua maggior base nel

<sup>(1)</sup> Parrino, Teatro de' Vicerè, del duca d'Alba.

regno di Napoli. Con tutto che col continuo premere si vedesse così esangue e smunto, non si tralasciava di domandar continuamente soccorso di genti e di denari. L'angustie del vicerè, e più de' sudditi, erano perciò grandi; pure, per supplire in parte a' bisogni, su a questi tempi trovato espediente di sospendere i pagamenti delle quantità assegnate a' creditori del re sopra le comunità del regno, e di prendere quarantamila ducati dalle rendite della dogana. Ma ciò non bastando, fu duopo insinuare a tutti una volontaria tassa, la quale fu regolata dal vicerè in cotal guisa, che non eccedesse la somma di ducati mille, nè fosse meno di dieci. Furono perciò costretti i titolati ed i baroni, ed anche gli avvocati, e insino i mastridatti e scrivani, a vôtare le loro borse nelle mani del vicerè, che raccolse per questi tributi somme grossissime, sicchè si pose in istato d'accorrere con soldatesche e denari alle necessità della guerra.

Nominò pertanto il vicerè per quelle spedizioni tre mastri di campo per arrolare tre reggimenti, i quali furono don Giovanni d'Avalos, principe di Montesarchio, il quale poi, per la morte sopravenuta a due suoi figliuoli, rinunziò il comando, e fu eletto in sua vece don Luzio Caracciolo, di Torrecuso, ch'era suo sargente maggiore: Carlo della Gatta e Mario Cafarelli. Il principe di Satriano fece pure a sue spese un reggimento di ventidue compagnie, che tutte andarono a servire a Milano, per dove furono parimente imbarcati altri seicento Spagnuoli e molte compagnie del Battaglione; e ciò oltre al reggimento

di Mario Galeota, che colle galee prima di tutti s'era avviato a Gaeta, dove gli convenne trattenersi molti mesi, perchè i venti contrari gli avean

impedita la navigazione.

Ma che pro? Tanti e tali soccorsi, che, riguardandosi la povertà del regno donde si mandavano, potevano dirsi potenti, si dissiparono in un baleno in quella guerra mal guidata e sempre infelice. Veniva perciò di nuovo sollecitato l'Alcalà a mandarne degli altri; ma donde dovea provvedersi di danaro, giacchè mancavano i fondi ed erano già esauste tutte le scaturigini? Allora si venne alla risoluzione di vendere le città e terre demaniali del regno, ed a metter mano alle supreme regalie. La città di Taverna fu venduta al principe di Satriano, quella dell'Amantea al principe di Belmonte, il casale di Fratta al medico Bruno, Miano e Mianello alla contessa di Gambatesa, Marano al marchese di Cerella don Antonio Manriquez, ed altri luoghi ad altre persone: ciò che cagionò disordini grandissimi, perchè avvezzi que cittadini al demanio regale, ed abborrendo la servitù che lor soprastava di sottoporsi a' baroni, diedero in tali eccessi, che i cittadini dell'Amantea e di Taverna chiusero a' compratori le porte, ricusando di dar loro il possesso, e fecero valere i loro privilegi, in guisa che, istituitasene lite, furono, con isborsare il prezzo, per termini di giustizia conservati nel demanio regale.

La venuta della regina Maria, sorella del re, che andava in Alemagna a trovar Ferdinando d'Austria, re d'Ungheria, suo sposo, finì d'im-

poverire l'erario regale e le comunità del regno. Ella, per lo sospetto della peste di Lombardia, torse il cammino, ed accompagnata dal cardinal di Gusman, arcivescovo di Siviglia, e dal duca d'Alba, con una corte splendida e numerosa deliberò, tralasciata la strada di Lombardia, di far quella del regno. Si credette che il duca d'Alba. per oscurare l'autorità del vicerè, fosse stato l'autore di tal risoluzione, e che perciò procurasse far differire dalla regina il cammino; siccome in fatti dal mese d'agosto del 1630, ch'entrò in Napoli, vi si trattenne quattro mesi continui, splendidamente assistita, ed in continue feste e tornei trattenuta, come conveniva ad una tanta principessa. Il pontefice Urbano VIII le spedi monsignor Serra à presentarle la rosa d'oro, che rimase presso la regina per suo nunzio. Venne da Roma il conte di Monterey, ambasciadore del re alla corte del papa, a baciarle la mano, siccome fecero molti altri signori e principesse di conto. Non si parlava di partire, ed intanto la spesa che questa dilazion portava al patrimonio regale era grandissima. S'erano fatti venire molti cavalli ed altri animali per le vetture, e s'erano costrette le comunità del regno a mandarle; ma poi, non partendo, doveansi somministrar le spese per lo lor mantenimento e de' condottieri. L'erario regale era già vôto; tanto che, per supplire alla spesa, s'era posto mano all'entrate del re assegnate a' particolari; e ciò nemmeno bastando, s'era convenuto tôrre in prestanza grosse somme da' banchi. Il conte di Francburgh, ambasciador d'Alemagna, sollecitava il viaggio, e scorgendo che tanto più si differiva, finalmente si dichiarò colla regina che, giacchè non voleva partire, gli dasse permissione d'andarsene. Anche il vicerè Alcalà s'arrischiò a dirle che si compiacesse dargli certezza della sua risoluzione; poichè se le fosse piaciuto differir la partenza, avrebbe licenziati i cavalli e fatti soprasedere gli altri apparecchi che il provveditor generale don Francesco del Campo avea avuto ordine di fare. Il qual ufficio, passato dall'Alcalà per puro zelo ch'egli ebbe del maggior servigio del re, diede appoggio al duca d'Alba di procurare dalla corte che fosse egli rimosso dal governo, come più innanzi diremo (!).

Ma la dimora era eziandio cagionata, perchè intendendo la regina di passar a Trieste colla stessa armata spagnuola, ingrossata dalle solite squadre de' principi italiani, colla quale era giunta a Napoli, se le opposero i Veneziani, riputando con ciò offendersi il lor preteso dominio del mare; ed offerirono tutta o parte della loro armata per servire al trasporto. Ricusavano i ministri spagnuoli, minacciando di passare anco senza lor consenso; ma risolutamente dichiaratisi i Veneziani, che se alla cortesia dell'esibizioni volessero gli Spagnuoli preferire la forza dell'armi, converrebbe alla regina passare alle nozze tra le battaglie ed i cannoni, stimarono gli Spagnuoli far sospendere il viaggio fino a nuovi ordini della corte, la quale vergognosamente ce-

<sup>(1)</sup> Parrino, Teatro de' Vicerè, di don Ferrante Afan di Bibera, duca d'Alcalà.

dendo, richiese la Repubblica di prestare la sua armata ed il passo. Così finalmente partì la regina a' 18 decembre di quest'anno 1630, e facendo il cammino di Puglia entrò per gli Apruzzi nello stato del papa, ed andò a trattenersi in Ancona, da dove da Antonio Pisani, generale de' Veneziani, con tredici galee sottili fu con trattamento magnifico e regale sbarcata a Trieste (1).

Intanto non lasciavano di render travaglioso il governo al duca le scorrerie de' Turchi, che danneggiavano le nostre marine; e le galee di Biserta posero in tal confusione le spiaggie di Salerno, portando via molti schiavi, ed attaccando fuoco alla terra d'Agropoli, che il vicerè fu costretto a spedirvi otto galee per discacciargli. Le genti della famiglia del duca d'Atella, che andavano nel di lui Stato in Calabria, furono fatte schiave da' Turchi, e se non fossero state liberate dalle galee di Fiorenza, sarebbe loro convenuto tollerare una misera servità.

Anche gli sbanditi in molte parti del regno facevan-guasti terribili; tanto che bisognò al vicerè che vi spedisse don Ferrante di Ribera, suo figlinol naturale, con titolo di vicario generale di tatto il regno, e con tutta l'autorità che in lui risedeva, affin di sterminargli e di visitar le fortezze. I tremuoti che si fecero sentire a' a aprile di quest'anno 1630, posero ancora gran timore e spavento; ma assai maggiori furono i timori che s'avevano della peste, che in Lombardia faceva stragi crudeli, e che manifestossi più volte

<sup>(1)</sup> Nani, Istoria Veneta, lib. 8.

ne' confini del regno. S'aggiunse eziandio la voce sparsa che camminassero per l'Italia alcuni infami, i quali, inventando nuove foggie di morte, procuravano con peste manofatta estinguere, per quanto potevano, il genere umano, avvelenando l'acque per le chiese e per le strade, ed in cotal guisa andavano spargendo la contagione. Sebben l'immaginazione de' populi, alterata dallo spavento, molte cose si figurava, ad ogni modo il delitto fu scoperto e punito, stando ancora in Milano l'iscrizioni e le memorie degli edifici abbattuti, dove que' mostri si congregavano (1); laonde su ordinato per tutto il regno che si facessero diligentissime guardie, e che non si permettesse far entrare persona alcuna senza le debite fedi di sanità (2).

In tale costernazione trovandosi il regno, ogni cosa andava in perdizione. La poca giustizia che s'amministrava ne' tribunali, e le sordidezze di alcuni ministri costrinsero il vicerè ed il visitatore Alarcone, con ordine della corte, di sospenderne alcuni. Gli avvocati si congiurano, e non vogliono esporsi all'esame ordinato dal re, e si astengono d'andare a' tribunali; ed i ministri senz'alcuna difesa votano le cause; onde fu costretto il vicerè usare contro essi rigore, perchè ripigliassero il loro mestiere. La regal giurisdizione posta a terra dà sommo adito agli ecclesiastici di maggiormente insolentire; ed il presente duca d'Alcalà, troppo diverso dall'altro suo pre-

<sup>(1)</sup> Nani, loco citato, all'anno 1631.

<sup>(2)</sup> Parrino, Teatro de' Vicerè, del duca d'Alcalà.

decessore, gli soffre, e non ne prende severo castigo, ma usando piacevolezza, viepiù gli rende insolenti, siccome chiaramente si vede da quel che accadde all'auditor Figueroa. Avea il duca d'Alba mandato certo Spagnuolo con sua com-messione ad eseguire i beni d'alcuni di Nicotera, siccome esegui; ma fatta l'esecuzione, pretendendosi che fra le robe eseguite ve ne fossero alcune appartenenti al vescovo, fu da costui il commessario di propria autorità fatto carcerare. All'attentato commesso, affin di ripararlo, si mosse il préside della provincia a mandar l'auditore Figueroa in Nicotera, affinchè lo sprigionasse. Ma il vescovo intanto avealo fatto trasportare altrove in sicura custodia; onde giunto quel ministro in Nicotera, e fatte gittar a terra le porte delle prigioni, rimase deluso, non trovandovi dentro persona alcuna; e non bastando al vescovo d'averlo così schemito, per l'ardire usato di rompere le carceri lo scomunicò, e ne affisse i cedoloni. Il Figueroa, niente curando tali fulmini, che e' riputava senz'alcuna ragione essersi scagliati, e perciò da non temersi, non pensò nemmeno farsene assolvere; ma passato l'anno della censura si vide citato a dire ciò che sentiva della Fede cattolica. Non curò pure il Figueroa tal citazione; ma passato un altro anno, si vide che l'Inquisizione di Roma gli avea fabbricato un processo, e con solenne sentenza lo dichiarò eretico. Forse di ciò nemmeno se ne sarebbe egli molto curato; ma gl'inquisitori di Roma, fatto questo, mandarono ordini precisi a monsignor Petronio, vescovo di Molfetta, che si tratteneva

ancora in Napoli con carattere di ministro del Sant'Ufficio, che in tutte le maniere lo imprigionasse. Il vescovo inquisitore, senza darne notizia al vicerè, e senza richiedere da quello l'exequatur regium, agli ordini venutigli da Roma, chiamati a sè tutti i cursori dell'arcivescovo e del nunzio, co' quali avea concertata la carcerazione, saputo che Figueroa soleva trattenersi den-tro il convento di San Luigi de' Padri-Minimi, poco prezzando la riverenza del luogo, e molto meno d'esser così vicino al palagio regale, comandò loro che andassero tosto ad arrestarlo. Un attentato così enorme commesso in faccia al principe, ed una carcerazione così strepitosa fatta innanzi a' suoi occhi, mosse il vicerè a mandar subito una compagnia di Spagnuoli per reprimere tanta arroganza, i quali avendo posto in libertà il Figueroa, lo condussero nel real palagio. In altri tempi si sarebbe di ciò fatto altro risentimento, e si sarebbero severamente puniti gli autori d'un sì scandaloso insulto. Ma assembratisi i regii ministri, non fu risoluto altro, che di disarmare tutta la famiglia dell'arcivescovo, del nunzio e dell'inquisitore; onde in una notte fur tolte le armi a tutte le corti ecclesiastiche, nè contro il vescovo inquisitore si procedè a castigo. Tanta moderazione neppure bastò perchè Roma si quietasse, la quale, profittandosi del tempo, fece di questa esecuzione un rumore grandissimo, spedendo monitorii e censure contro gli esecutori, e tutti coloro che l'aveano consigliata e comandata. Ciò che intorbidò alquanto le feste che si stavano celebrando allora in Napoli per la

natività del principe don Baldassar Carlo, primogenito del re Filippo IV, il quale fece poi cessare tutti i timori con una sua regal carta che mandò al vicerè, nella quale, approvando ciò ch'erasi fatto, comandò che gli ordini del Sant'Ufficio di Roma non s'eseguissero affatto nel regno senza saputa del vicerè e senza sua permissione (1).

Mentre per la partita della regina Maria il duca d'Alcalà avea ripreso con maggior libertà il governo del regno, vennegli avviso che il duca d'Alba, per molte accuse fattegli alla corte circa il trattamento fatto alla regina, avea ottenuto che fosse colà chiamato (2). Ma non furono tanto le imputazioni fattegli per ciò alla corte, che lo rimossero, quanto che il conte duca, per cui si reggeva la monarchia, volendo gratificare il conte di Monterey, ambasciadore del re in Roma (a lui doppiamente congiunto in parentado, per tenere il Monterey una sua sorella per moglie, ed il conte duca parimente erasi ammogliato con una sorella del Monterey), ricevè volentieri le accuse fatte all'Alcalà, perchè potesse servirsene di spezioso pretesto. E per non amareggiare cotanto il duca, con grave dispendio del re comando che il duca d'Alcalà venisse a giustificarsi in corte de' carichi che gli s'addossavano, non intendendosi perciò privato del governo, e che perciò gli corresse il soldo di ventiquattromila ducati l'anno: e che in sua assenza andasse a governare il

<sup>(1)</sup> Parino, loco citato.

<sup>(2)</sup> Rafaele della Torre, lib. 1, nel tomo 8 della Raccolta degli Storici Napoletani.

regno il conte di Monterey, al quale corresse perciò lo stipendio di soli ducati dodicimila l'anno, come interino. Ma il duca non vi tornò mai più, se non quando fu per passare al governo della Sicilia; ed il conte, ch'era interino, vi stette sei anni. Così, postergato il servigio del proprio principe, per privati interessi del favorito fu a noi tolto il duca d'Alcalà, il quale, partito da Napoli a' 13 maggio di quest'anno 1631, diede luogo al Monterey, che da Roma sin da' 17 d'aprile erasi portato in Napoli, trattenendosi intanto in Chiaia nel palagio del marchese della Valle insino alla partita del suo predecessore. Lasciò il duca di se un grandissimo desiderio, ed un rammarico a' Napoletani, chè sentirono al vivo le calunniose imputazioni fattegli in corte. Egli ci lasciò dodici prammatiche, tutte savie e prudenti: fu terribile contro gli sbanditi e loro ricettatori: vietò alle piazze di Napoli ed alle comunità tutte del regno di assegnar salarii, o far donazioni, anche per causa pia, senza precedente assenso e licenza del vicerè: riformò i regii studi, e comandò che non si fosse dispensato all'età necessaria per ascendere al grado del dottorato: fece molte ordinazioni attenenti all'ufficio di commessario generale di campagna; e diede altri savi provvedimenti, che si additano nella Cronologia presissa al primo tomo delle nostre prammatiche (1).

<sup>(</sup>I) Parrino, loco citato.

## CAPO III.

Di don Emmanuele di Gusman, conte di Monterey, e degl'innumerabili soccorsi che si cavarono dal regno di gente e di denaro in tempo del suo governo.

Cominciò il conte di Monterey ad amministrare il regno con funeste apparenze, che diedero presagi d'un calamitoso governo. Nella villa del Vomero diede una donna alla luce un mirabil mostro: una spaventosa cometa comparsa ne' principi di settembre di quest'anno diede a molti terrore; ma i tremuoti, le orribili eruttazioni, le orride nubi, gli spaventosi torrenti di fuoco, le orrende pioggie di cenere che dalla notte de' 15 di dicembre avea il monte Vesuvio cominciato a spandere, non solo empierono la città ed il regno di spavento e d'orrore, ma presagirono altri mali e puove calamità. Vomitò il monte fiamme con tanto empito e con tale spavento, che Napoli temè o d'abissarsi ne' tremuoti, o di seppellirsi nelle ceneri. Lo scuotimento abbattè edifici, arrestò il corso a' fiumi, rispinse il mare ed aprì le montagne. Esalarono in fine con oppositi ed orribili effetti acque, fiamme e ceneri, dalle quali non solo restarono oppressi alcuni luoghi vicini, ma si temè che, levato il respiro dell'aria, non sossero tutti per soffocarsi. Ma placato il cielo dalle pubbliche penitenze, spirò tal vento dalla parte avversa, che le portò a cadere oltremare fino a Cattaro, ed altri luoghi dell'Albania e della Dalmazia; consumato in fine nelle viscere della terra il sulfureo alimento, il fuoco s'estinse.

Ma non s'estinsero in noi le calamità maggiori che ci cagionavano le guerre d'Italia. Il conte duca, più famoso che fortunato, per gl'infelici successi delle arme spagnuole in Lombardia, vedeva che i ministri di quella monarchia aveano perduta in Italia quell'autorità che solevano prima godervi fino a tal segno, che sovente con imperiosi modi comandavano al duca stesso di Savoia che disarmasse. Ora i Francesi eransi cotanto intrigati negl'interessi di quella, che avendosi resi dipendenti il duca di Savoia per lo freno di Pinarolo, il duca di Mantova per la custodia di Casale e del Monferrato, e gli altri principi, chi per inclinazione e chi per profittare, aveano posto in bilancia tra la corona di Spagna e la francese l'Italia. Si credeva eziandio che il pontefice Urbano VIII per l'antiche parzialità verso la corona francese, per esservi stato nunzio, e per essere compare del re, pendesse dalla sua parte e traversasse gl'interessi degli Austriaci; e ne diede non oscuri indizi, per vedersi il cardinal Antonio Barberino, suo nipote, aver con ricche pensioni accettata la protezione di quel regno; e dicevasi che il papa, quando entrarono gli Alemanni in Mantova, avesse chiesto a cardinali soccorso per discacciarnegli, e che nelle angustie maggiori che soffriva la religione in Germania, oppressa dagli eretici e calpestata dalle armi del re di Svezia, non si fosse egli mosso, ancorchè in nome del re Cattolico gliene fossero state fatte in pubblico concistoro dal cardinal Borgia premurose istanze. S'aggiungevano le male soddisfazioni che ricevevano in Roma i ministri di Spagna, le quali ridussero il cardinale Sandoval a partirsi mal soddisfatto da Roma, e ritirarsi in

Napoli (1).

Perciò gli animi de' ministri spagnuoli erano pregni d'acerbi disgusti e di gravi pensieri, intendendosi esagerazioni frequenti del conte duca, che non sarebbe mai per godersi la pace, se non si restituisse l'Italia nell'esser di prima. A tal fine fu deliberato che il cardinal Infante, fratello del re, passasse a Milano, per di là trasferirsi al suo governo di Fiandra, ed a comandare nuovi apparati di guerra, ed in particolare al regno di Napoli, che provvedesse di danaro, ammassasse gente ed allestisse legni.

Per far argine alle male inclinazioni del pontefice, di cui erasi sparsa voce che avesse spedito buon numero di soldati alle frontiere del regno, bisognò al vicerè che mandasse a' confini mille e cinquecento cavalli sotto il comando d'Annibale Macedonio, marchese di Tortora; e che per fornire il regno di nuove soldatesche, comandasse a tutti i baroni e terre demaniali che sommi-

nistrassero buon numero di soldati (2).

Da questi disgusti che passavano colla corte di Roma, nacque a questi tempi qualche rialzamento della regal giurisdizione, presso noi quasichè depressa; poichè la corte di Madrid, per vendicare i disgusti co' disgusti, spedì a Roma il ve-

(2) Idem, ibidem.

<sup>(1)</sup> Parrino, Teatro de' Vicere, del conte di Monterey.

scovo di Cordova e Giovanni Chiumazzero in qualità di commessari per richiedere riforma di molti abusi che la Dataría di Roma avea introdotti in Ispagna, onde si portavano grandi aggravi a quel regno (1), de' quali avevano fatto lungo catalogo, e con una dotta scrittura (2), rispondendo ancora ad un'altra fatta per ordine del papa da monsignor Maraldi, segretario de' Brevi, gli giustificavano per abusivi e intollerabili, e si stimava che tenessero segrete istruzioni di chiedere un concilio, ed angustiare il pontefice con minaccie e con moleste dimande (3). Di che accortosi Urbano, pensò, con frapporre lunghezza, di rendere vani i disegni; poichè, negando in prima d'ammettergli col titolo di commessari, dicendo che ciò pareva che significasse certa giurisdizione ed autorità, stancò tra queste ed altre difficoltà e lunghezze in modo il negozio, ed intiepidì anche il vescovo con isperanza di maggior dignità, che il re, accortosene, lo richiamò, e conferito al Chiumazzero il titolo d'ambasciadore, mentre col tempo si mitigava il bollore degli animi, e per l'avversità de' successi si piegava dagli Spagnuoli sempre più alla sofferenza, svanì da sè stesso il negozio.

Ma intanto fra noi, animati da questi disgusti, il vicerè ed i regii ministri non tralasciavano, nei casi che occorrevano, di procedere con fortezza

<sup>. (</sup>I) Nani, Istoria Veneta, lib. 9.

<sup>(2)</sup> Memorial de S. M. C. que dieron a nuestro muy S. P. Urbano P. VIII D. Fray Domingo Pimentel, obisbo de Cordova, y D. Juan Chumacero y Carillo, etc. en la embaiada a que vinieron en el anno 1633.

<sup>(3)</sup> Nani, loco citato.

e vigore. Poichè essendo stato con modi barbari e crudeli ucciso da alcuni preti il governador della Sala, fratello del consigliere don Francesco Salgado, ancorchè Francesco Maria Brancaccio, vescovo di Capaccio, sotto la cui diocesi si comprende la Sala, ne avesse presa di ciò conoscenza, con aver condennati alcuni degli uccisori in galea, nulladimanco, riputandosi ciò troppa indulgenza ad un così scandaloso ed enorme delitto, per la qualità e carattere dell'acciso, il vicerè spedì una compagnia di Spagnuoli nella Sala, dove coll'al-loggio a discrezione trattarono, alla rinfusa così preti come laici, malamente que' cittadini. Di che avendone voluto far risentimento il vescovo con monitorii, fu il di lui fratello don Carlo Brancaccio mandato prigione in castello, ed egli fu costretto sgombrar dal regno e girsene in Roma. Ciò che gli riusci di maggior favore, poichè mentre trattenevasi nella corte del papa angustiato dalle spese e da' debiti, entrato in somma grazia del cardinal Antonio, nipote del papa, fu, per esempio degli altri (affinchè si mostrassero sempre forti e costanti nella difesa della giurisdizione ecclesiastica, con la speranza d'esserne ben premiati), nel concistoro de' 28 novembre dell'anno 1633 promosso, senz'aspettarlo, al cardinalato; e per aggiungerci maggior onta e disprezzo, gli su dal papa conferito l'arcivescovado di Bari, e rimandato nel regno per prenderne la possessione. Ma il vicerè, di ciò fortemente crucciato, al suo arrivo, in vece del possesso, gli fece apprestare una galea, perchè tosto ritornasse in Roma, ne mai più nel regno capitasse; di che il

papa fecene gran rumore, e ne ricevè sommo dispiacere. A' quali disgusti se ne aggiunsero poco da poi altri, perchè dalle genti di corte fu fatto uccidere in Pozzuoli un canonico di quella chiesa; e trovandosi nelle carceri della Vicaría un ribaldo che pretendeva, per essersi estratto dalla chiesa di San Giovanni a Mare, esser in quella riposto, mentre si disputava dell'articolo dalla reposizione, commise un nuovo delitto nelle carceri stesse; onde il vicerè la tte de' 19 d'aprile del 1633 lo fece morire su le forche, che fece piantare davanti al palagio della Vicaría, poco curando le istanze e le censure che l'arcivescovo fece lanciare contro coloro che il fecero imprigionare (1).

Ma durò poco fra noi tal vigore, poichè, per l'avversità de' successi delle armi del re sempre piegando gli Spagnuoli alla sofferenza, bisognò usare ogni arte per rendersi amico il pontefice e gli altri principi d'Italia; e poichè i ministri francesi non cessavano d'imprimere ne' principi gelosi pensieri, e d'esortargli a congiungersi insieme per discacciare sotto il patrocinio della loro corona gli Spagnuoli d'Italia, all'incontro gli Spagnuoli proponevano a tutti grandi vantaggi, al gran duca di Fiorenza grosse pensioni, al duca di Modena Correggio, al duca di Parma il generalato del mare ed una vicereggenza; e sopra tutto, per dar riputazione alle armi, studiavansi di accrescerle con nuove soldatesche, che da Napoli

<sup>(</sup>I) Parrino, Teatro de' Vicerè, del conte di Monterey.

si sollecitavano insieme con denari ed altri mili-

tari provvedimenti.

Perciò il conte di Monterey era continuamente richiesto di soccorsi; onde comandò l'elezione dei soldati della nuova milizia del Battaglione, ed uni cento e quindici compagnie di pedoni, di dugento trenta uomini l'una; e liberando i soldati d'uomini d'arme dal peso di mantenere un doppio cavallo, ridusse sedici compagnie di essi a compagnie di corazze, accrescendone il numero fino a sessanta per ciascheduna, oltre gli ufficiali. Partì ancora in novembre del 1631 per lo Stato di Milano il principe di Belmonte con un reggimento d'Italiani di quattordici compagnie assoldate a sue spese; e nel mese di gennaio del nuovo anno 1632 prese la medesima strada un altro reggimento d'Italiani di mille e secento soldati, comandati dal maestro di campo marchese di Torrecuso, col quale s'accompagnò il picciol conte di Soriano per andare a ritrovare il duca di Nocera, suo padre. Parimente nel luglio del seguente anno 1633 furono spediti per Milano quattromila e quattrocento fanti botto i maestri di campo Luzio Boccapianola e don Gasparo Toraldo, oltre mille cavalli comandati dal commessario generale don Alvaro di Quinones, co' quali il duca di Feria, governadore di quello Stato, si portò nell'Alsazia a soccorrere Brisac.

Non solo questo regno era riserbato per somministrar soccorsi di gente e di denaro per le guerre d'Italia, ma anche per quelle di Fiandra, di Catalogna, e infino a quelle di Germania. Nell'anno 1632 s'imbarcarono quattromila e settecento soldati, comandati da' marchesi di Campolattaro e di San Lucido, per Catalogna, e v'andarono parimente otto compagnie di cavalli smontate, col denaro bisognevole per montarle in quel principato. Nel'mese di gennaio del seguente anno 1633 sotto il comando del sargente maggiore Ettore della Calce furono spedite per Catalogna settecento persone per riempire i reggimenti napoletani che ritrovavansi in quel paese (1).

Giunse intanto in Milano il cardinal Infante con titolo di generalissimo di tutte le armi della corona, essendosegli dato per consigliere don Girolamo Carafa, principe di Montenegro, al quale, morto in Milano, fu sostituito dal re Fr. Lelio Brancaccio, che immantenente si condusse a Milano, alla qual vôlta il vicerè spedì subito don Gaspare d'Azevedo, capitano delle sue guardie, a passar con l'Infante i dovuti uffici; e nel mese di maggio del seguente anno 1634 gli mandò soccorsi tali, che non furono veduti più potenti uscire dal regno; poichè vi spedì seimila fanti, dei quali n'erano mille spagnuoli del reggimento di Napoli, sotto il comando di don Pietro Giron: gli altri erano Napoletani, comandati da' maestri di campo principe di San Severo e don Pietro di Cardenes. Il marchese di Tarazena, conte d'Aiala, guidava mille cavalli, ed era capo di tutto questo potentissimo soccorso, che fece risolvere il cardinale di passare in Germania, dove, avendo unite le forze della corona con quelle del re d'Ungheria e del duca Carlo di Lorena, diede sotto

<sup>· (1)</sup> Parriuo, loco citato.

Norlinghen quella famosa battaglia, nella quale dissipò l'esercito svedese con morte d'ottomila persone, e prigionia di quattromila, oltre l'acquisto di ottanta pezzi d'artiglierie e di dugento insegne. Vittoria, della quale ogni anno agli 8 di settembre si celebra anniversario, come quella che preservò il resto dell'Alemagna dall'eresie e dall'invasioni degli Svedesi, e cagionò poco da poi all'armi cattoliche l'acquisto di Ratisbona.

Ma non finirono qui i soccorsi: altri maggiori se ne cercavano dal regno per la custodia dello Stato di Milano, minacciato dall'arme del re di Francia. Bisognò prima che il vicerè provvedesse di dieci grossi vascelli il marchese di Santa Croce, luogotenente generale del mare, con duemila e duecento Napoletani e molte provvisioni, spediti sotto il comando dell'ammiraglio don Francesco Imperiale, e di diciotto galee con duemila Spagnuoli e mille e trecento Napoletani, comandati da' maestri di campo don Gaspare d'Azevedo e don Carlo della Gatta; e nel seguente anno 1635, prima che il re francese assalisse lo Stato di Milano, bisognò al vicerè provvedere alla difesa, mandando in Lombardia duemila ed ottocento pedoni, divisi in due reggimenti dei maestri di campo Filippo Spinola e Carlo della Gatta, e mille cavalli sotto il commessario generale don Alvaro di Quinones, col denaro necessario per assoldare quattromila Svizzeri ne' Cantoni collegati con la casa d'Austria. Ed intanto fu disposta la partenza dell'armata navale composta di trentacinque galee e dieci grossi vascelli, sopra la quale montarono settemila e cinquecento soldati tra spagnuoli e napoletani. Gli Spagnuoli erano duemila e novecento, de' quali duemila e trecento erano del reggimento del regno, comandati dall'Azevedo, e seicento dell'isola di Sicilia sotto il comando di don Michele Perez

d'Egea.

Gli altri erano Napoletani, distribuiti in tre reggimenti de maestri di campo don Giovanni Battista Orsini, Luzio Boccapianola e don Ferrante dei Monti; e Francesco Lelio Brancaccio comandava a tutti con titolo di maestro di campo generale. Parti l'armata dal porto di Napoli verso ponente a' 10 maggio di quest'anno 1635, ma ebbe infelice navigazione, sbattuta da' venti e da procellose tempeste; tanto che il marchese di Santa Croce, lasciata buona parte delle milizie in Savona per accrescere l'esercito di Lombardia, dove i Francesi tenevano assediata Valenza, non fece altra conquista che quella dell'isola di Santa Margarita (1).

Nuovi sospetti s'aggiunsero nel nuovo anno 1636, che obbligarono il vicerè alla difesa del proprio regno. Per i continui timori che dava la Francia, fu fatto arrestare un frate Agostiniano, per sospetto d'intelligenza co' Francesi, chiamato frà Epifanio Fioravante da Cesena, il quale, posto fra' ceppi, rivelò che i Francesi meditavano far delle irruzioni in diversi luoghi del regno, e che tenevano la mira anche d'invadere la città dominante; anzi soggiunse che il famoso

<sup>(1)</sup> Parrine, Teatro de' Vicerè, del conte di Monterey.

bandito Pietro Mancino di concerto dovea impadronirsi del monte Gargano, per consegnarlo al duca di Mantova e porre sossopra tutta la Puglia. Ciò saputosi, fu di mestieri al vicerè con esorbitantissime spese fortificare Barletta, Taranto, Gaeta ed il porto di Baia, dove vi fece edificare due gran torri: di ristorare la fortezza di Nisita e le mura di Capua: di terminare le fortificazioni dell'isola d'Elba, detta comunemente Portolongone, principiate già dal conte di Benavente: di provvedere tutte le marine del regno di soldatesca, e di mettere in mare trenta Vascelli e dieci tartane. E per maggior custodia della città sece prender l'armi a diecimila persone del popolo napoletano, poste sotto il comando di don Giovanni d'Avalos, principe di Montesarchio. Ma il tempo fece da poi conoscere che questi timori venivan da' Francesi non per altro fine che, obbligando il regno alla propria difesa, venissero con ciò ad impedire i continui soccorsi che da quello si mandavano in Milano; onde il Monterey, penetrato il disegno, sollecitò nuovi soccorsi, e spedi in Lombardia sopra alcuni vascelli e galee i reggimenti de' maestri di campo don Michele Pignatelli, Tiberio Brancaccio, Achille Minutolo, Giambattista Orsini, Pompeo di Gennaro, Girolamo Tuttavilla e Romano Garzoni, oltre a mille cavalli che Giantommaso Blanco vi condusse per terra. Ciò che fece risolvere al marchese di Leganes, accresciuto di sì validi soccorsi, di venire coll'inimico a battaglia in Turnavento, nella quale gloriosamente vi morì Girardo Gambacorta, de' duchi di Limatola, generale della cavalleria napoletana, siccome avvenne a Luzio Boccapianola sotto Vercelli (1).

Non furono veduti ne' passati governi degli altri vicerè soccorsi sì spessi e sì potenti cavati dal regno, quanto quelli che si fecero in tempo del conte di Monterey, non solo per lo Milanese, ma per la Catalogna, per la Provenza ed altrove; e coloro che si presero la briga di tenerne conto, calcolarono che di gente il numero arrivò a cinquemila e cinquecento cavalli e quarantottomila pedoni; e di denari la somma ascese a tre milioni e mezzo di scudi: oltre al denaro consumato nelle fortificazioni delle piazze del regno, nell'arrolamento di tanta gente, nelle spedizioni dell'armate navali, nel mantenimento dell'isola di Santa Margherita, nella fabbrica di sei vascelli da guerra e d'alcune galee per accrescere la squadra al numero di sedici, e di duemila ed ottocento pezzi di cannoni, come anche in quella di settantamila archibugi, moschetti e picche per la fanteria, e delle pistole e corazze per la cavalleria (2).

Cotante e si insopportabili spese tutte uscivano dalle sostanze de' sudditi, e dai patrimoni della città e delle comunità del regno, che continuamente erano costrette a somministrar nuove somme per la necessità di tante infelici e mal fortunate guerre, e per i tanti e continui bisogni della corte di Spagna; donde fu in buona parte cagionato il debito di quindici milioni, del

<sup>(1)</sup> Parrino, loco citato.
(2) Idem, ibidem.

quale si trovava aggravato il patrimonio della città, la quale ne pagava l'interesse a' creditori dal frutto che perveniva delle sue gabelle. E ciò nemmeno bastando, furono più volte a' forastieri tolte le loro entrate, e sovente anche quelle che possedevano i regnicoli sopra gli arrendamenti e' fiscali. S'imposero perciò molte altre gravezze, essendosi aggiunto alla gabella della farina prima cinque grana, poi altre sette per moggio: un grano per rotolo alla gabella della carne, ed un carlino sopra ciascuno staio d'olio. Ciò che non seguì senza contrasti ed opposizioni, considerandosi non solo le grosse somme spremute in pochi anni dal regno, ma che buona parte andava a colare non già nella cassa del re, ma nell'altrui borse, e che sempre via più crescendo i bisogni, e l'un chiamando l'altro. venivano i popoli a soffrire insopportabil giogo, onde fu risoluto spedire al re don Tommaso Carafa, vescovo di Volturara, perchè avesse di tante miserie ed asslizioni compassione, e vi desse conforto. Ma queste missioni, per i bisogni urgenti che tuttavia crescevano, riuscivano tutte vane ed inutili. Bisognò pagare i secentomila ducati che il cardinal Infante dimandò da Milano: continuare a sostener le soldatesche che guardavano il regno: unir nuove milizie per reclutare gli eserciti che teneva sparsi la Spagna in più luoghi: fornir l'armate navali, e sostenere l'isole di Santa Margherita e di Sant'Onorato, occupate in Francia, finchè di nuovo nel mese di maggio del 1637, costrette dalla fame, non cedessero all'armi di quel re, e tornassero sotto il di lui dominio (1).

In mezzo a tante calamità non tralasciava però il conte di Monterey i sollazzi, le commedie e le caccie, alle quali era inchinato; nè mancò, imitando i vestigi de' suoi predecessori, di lasciare a noi belle memorie della sua magnificenza. Egli rese più ampia e comoda la strada di Puglia, arricehî i fonti della città d'acque più abbondanti, e fecene innalzare un altro sul muro del fosso del Castel Nuovo; ma sopra tutto eresse quel magnifico ponte che congiunge la contrada di Pizzofalcone con quella di San Carlo delle Mortelle. La contessa sua moglie pur ci lasciò un monumento perenne della sua pietà, avendo fondato in Napoli il monastero della Maddalena per sicuro asilo delle donne spagnuole che, abbominando le passate lascivie, volessero ivi ridursi a menar vita casta.

Ma con tutto che il conte di Monterey fosse cotanto benemerito al re per i tanti soccorsi mandati, mancò poco però che il conte duca, per vantaggiar la sua casa, non lo richiamasse, non avendo ancor finito il secondo triennio del sua governo. La cagione si fu il matrimonio da lui ambito di donna Anna Carafa, principessa di Stigliano, col duca di Medina las Torres. Questa signora, per la morte di don Antonio Carafa, duca di Mondragone, suo padre, e del principe Luigi Carafa, di Stigliano, suo avolo, era rimasa unica

<sup>(1)</sup> Rafaele della Torre, nel tomo 8, lib. I della Raccolta degli Storici Napoletani. - Parrino, luco citato.

erede di floridissimi Stati. Isabella Gonzaga, sua avola, figliuola ed erede di Vespasiano Gonzaga, duca di Sabioneta, l'aveva ancora arricchita di questo titolo e di queste ragioni. Perciò il conte duca, non avendo potuto perpetuar la sua casa ne' discendenti della figlinola, che fu moglie di don Ramiro Gusman, duca di Medina las Torres, e morì senza prole, desiderava di trovare per questo suo genero, ch'egh da semplice cavaliere aveva innalzato cotanto, una sposa niente inferiore alla prima. Fece credere al re essere questo matrimonio espediente per poter ripetere Sabionetta, di che già i principi d'Italia se n'erano insospettiti (1); e perciò, ancorchè trovasse durezza nell'avola, sollecitò le nozze colla madre della sposa per mezzo del cardinale suo fratello, la quale, colla promessa del viceregnato che s'offeriva al duca, fu facilmente guadagnata. La sposa, ambiziosa di vedersi viceregina, vi condiscese parimente; onde partitosi di Spagna il duca con carattere di vicerè e di castellano perpetuo del Castel Nuovo, giunse colla squadra delle galee di Spagna in Napoli, dove nel palagio della principessa presso la porta di Chiaia fur celebrate le nozze (2).

Intanto il contè di Monterey accingevasi alla partenza; ma avvisato il conte duca esser già seguito il matrimonio, scrisse al Monterey che non conveniva, per le fastidiose congiunture delle guerre d'Italia, partire, non essendo ancora ter-

(2) Parrino, loco citato.

<sup>(1)</sup> Nani, Istoria Veneta, lib. 9, all'anno 1633.

minato il suo secondo triennio. Onde gli sposi rimasero delusi, e convenne al Medina trattenersi nel regno da privato, con dispiacere non ordinario non men suo che della moglie, e molto più della duchessa di Sabioneta, la quale avendo sempre dissussa la nipote a fare tal matrimonio, non mancava di mordere pubblicamente le azioni del conte duca, e biasimare la soverchia simplicità della duchessa di Mondragone, del cardinale e degli altri congiunti della nipote che s'erano fatti ingannare dalle promesse dell'Olivares. Ma passato un anno, parendogli non poter più trattenere, mandò il conte duca ordine della corte che si desse al Medina il possesso. Così depose il Monterey il governo, dopo averlo esercitato sei anni; ed a' 12 novembre di quest'anno 1637 ritirossi a Pozzuoli, donde proseguì poi il suo cammino per la corte. Ci lasciò il Monterey molte savie e prudenti leggi insino al numero di quarantaquattro, per le quali riordino i nostri tribunali e quelli della Bagliva e delle regie Audienze; riordinò gli affitti e le vendite delle rendite e beni fiscali, i cambi e gli apprezzi: proibl severamente i duelli e l'asportazione di qualsivoglia sorta d'armi; fece diverse ordinazioni per ovviare le fraudi che si commettevano nella dogana e maggiore fondaco di Napoli: vietò l'uso smoderato delle vesti, servidori e carrozze: impose sulla testa del famoso bandito Pietro Mancini una taglia di tremila ducati, oltre la facoltà d'indultare quattro persone: tolse le gabelle delle carte e del tabacco, ancorchè da poi fossero state di nuovo imposte; e diede molti ordini pel governo e disciplina de' soldati del Battaglione, e pel grado di dottorato da darsi così in legge, come in medicina, ed altri provvedimenti che vengon additati nella Cronologia prefissa al primo tomo delle nostre Prammatiche (1).

## CAPO IV.

Del governo di don Ramiro Gusman, duca di Medina las Torres, e de' sospetti che s'ebbero di nuove invasioni tentate da' Franzesi.

Il governo del duca di Medina, durando le medesime cagioni, anzi vie più crescendo, non poteva riuscire men gravoso a' sudditi che il precedente. Le guerre infelici che consumavano gli Stati della monarchia di Spagna, mantenevano tuttavia, anzi rendevano assai più esausto l'erario regale, ed in continue necessità di denaro. Il nostro reame era il bersaglio infelice, dove, per provvedersene, si dirizzavano tutti i disegni; e nulla pietà avendosi delle miserie estreme, nelle quali era il regno caduto per le somme immense cavate in tempo del Monterey, altre nnove se ne richiedevano. Furono perciò imposte nuove gabelle e dazi, ed accresciuti gli antichi: s'aggiunsero gravezze alle sete, al sale, all'olio, al grano, alla carne, a' salumi, e s'imposero nuovamente alla calce, alle carte da giuocare, all'oro ed argento filato, e sopra tutti i con-

<sup>(1)</sup> Parrino, Testro de' Vicerè, del conte di Monterey.

tratti de' prestiti che celebravansi nella città e nel regno. S'introdusse all'uso di Spagna la gabella della carta bollata, della quale bisognava necessariamente servirsi in tutti i contratti e negli atti giudiciari sotto pena di nullità; quantunque poscia, come cosa troppo odiosa, fosse stimato meglio sopprimerla. S'arrivò a tal estremità, che si pose sul tappeto un dazio d'un grano il giorno per testa agli abitanti di Napoli per lo spazio di quattro anni: e facevasi il conto che, toltone gli ecclesiastici ed i putti, se ne sarebbero cavati cinque milioni di scudi; ma poscia essendosi considerato il pericolo che si correva di porre in pratica tal esazione, e quanto avrebbe sembrato intollerabile al popolo questo peso cotidiano, si lasciò di più parlarsene.

Si tassarono bensì tutti i mercatanti al pagamento di dugentomila ducati per pagarne le soldatesche. Si venderono i casali di Napoli, quelli di Nola; e molti altri luoghi demaniali, che non ebhero modo di ricomprarsi, passarono dalla libertà che godevano sotto il demanio regale, alla

servitù de' baroni.

E perchè niente mancasse, il vicerè fece convocare un parlamento generale, dove per sindico intervenne don lppolito di Costanzo, nobile di Portanova, e s'estorse dal baronaggio e dal regno un donativo d'un milione di ducati, in vece d'una nuova gabella di cinque grana per moggio di frumento, che pretendevasi d'imporre in tutto il reame. Solo tra tanti aggravii e gabelle se ne tolse uno che riscuotevasi in Napoli da tutte le meretrici, riuscendo ciò di non picciolo giovamento alla pubblica tranquillità, per gli scandali continui che ne nascevano.

Fu perciò seriamente risoluto, per non ridurre i popoli, cotanto oppressi, all'ultime disperazioni, di mandar ambasciadore alla corte per implorare dalla clemenza del re qualche conforto a tanti e sì estremi mali; e concorrendovi anche il vicerè, mosso ancora egli a pietà di tante miserie, fu eletta dalla città la persona del consigliere Ettore Capecelatro. Lo stato in che erasi ridotto il regno, era pur troppo lagrimevole: oltre le tante gravezze che impoverivano gli abitatori, si vedeva da giorno in giorno mancare di abitatori, e struggersi tra le miserie e le sciagure. Gl'incendii del Vesuvio avevano cagionate morti e miserie estreme; ma sopra tutto la guerra, che consumava co' disagi e col ferro le soldatesche, avea desolato il regno. N'erano uscite dal regno in numero infinito per reclutare gli eserciti, non pure di Lombardia, ma d'Alemagna, de' Paesi Bassi e del principato di Catalogna; ed avendo tutte quelle spedizioni avuto infelici successi, pochi ne ritornavano alle paterne case.

Ma i tremuoti che avevano desolata la Puglia, in quest' anno 1638, portarono nelle Calabrie danni assai più gravi ed irreparabili. Furono in queste province così spaventosi, che abbatterono la città di Nicastro ed il famoso tempio di Sant'Eusemia. Rimasero ancora distrutti molti luoghi ed altre terre, Nocera, Pietramala, Castiglione, Maida, Castelfranco ed altre di minor grido. La città istessa di Cosenza con molti de' suoi casali

Let

نية

.

::

pati notabilmente: Catanzaro, Briatico ed altri Iuoghi soffrirono il medesimo flagello: in fine non vi fu luogo di Calabria che potesse vantarsi d'essere stato esente dal danno; e calcolandosi il numero de' morti, si trovò essere periti sotto le ruine degli edifici più di diecimila persone; siccome l'istesso consigliere Capecelatro, che fu spedito dal vicerè a rincorare que' popoli (a' quali, non solamente bisognò rimettere i pagamenti fiscali, ma soccorrergli con abbondanti limosine, somministrate parte dal patrimonio regale e parte dal Monte della Pietà insino alla somma di ottomila ducati), poteva, come testimonio di veduta, testificare al re le miserie di quelle province. S'aggiunse ancora la costernazione nella quale l'avea poste un solenne impostore chiamato Pietro Paolo Sassonio, medico calabrese, il quale andava disseminando che dovevano sopragiungere tremuoti più orribili: che non solamente tutto il regno, ma tutto il mondo dovea crollare, avvicinandosi già il giudicio finale: che il mare dovea uscire dal suo letto, ed inghiottire le campagne e sommergere le città: che doveano piovere dal cielo grandini di peso di cinque libbre l'una, e che i monti dovevano vomitar tutti fiamme per incenerir l'universo. Queste infauste predizioni vedendosi verificate in parte per i tremuoti e gl'incendii preceduti del Vesuvio, posero in tale costernazione i paesani che, credendo che la Calabria dovess' essere la prima a sopportare queste desolazioni che doveano precedere alla destruzione del mondo, ciascuno abbandonava la patria, e cercava altrove ricetto. Laonde il vicerè, per liberare gl'incauti da questi falsi pronostici, comandò che il Sassonio fosse preso, e condotto legato in Napoli, come fu eseguito; dopo di che fu condennato a remare in una galea (1).

Non meno che da' tremuoti fu questa provincia nel medesimo anno travagliata da' Torchi di Barbaria, i quali, avendo concepito il disegno di saccheggiare il santuario di Loreto, scorrevano con sedici galee i nostri mari, e danneggiavano i naviganti e le nostre riviere; talchè se i Veneziani non fossero accorsi per rompere i loro disegni, di mali peggiori sarebbono stati cagione (2).

I Franzesi intanto, sempre più profittandosi de' disordini e della declinazione della monarchia di Spagna, oltre d'aver contrapesata in Italia la potenza degli Spagnuoli, erano ancora entrati in pensieri, per le speranze che lor davano alcuni malcontenti del governo spagnuolo, di far un' invasione nel regno di Napoli. Essi, per mezzo del marchese di Covré, ambasciadore del re di Francia in Roma, e di monsignor Giulio Mazzarini, a questi tempi semplice prelato, poi cardinale e primo ministro di quella corona, aveano con un titolato (3) del regno ordita una congiura per sorprender Napoli; e già in Roma se ne concertavano i modi. Ma scorvertosi da uno de' congiurati il tratta-

<sup>(1)</sup> Parrino, Teatro de' Vicerè, del duca di Medina de la Terres.

<sup>(2)</sup> Vedi Nani, Istoria Veneta, lib. 11, all'anno 1636. - Parrino, loco citato.

<sup>(3)</sup> Fu questi il marchese d'Acaia di casa Monti, famiglia ora estinta.

to al vicerè, su satto arrestare in Roma, ov'erasi portato, il titolato, e condotto nel Castel Nuovo, fu con ogni sollecitudine fabbricato il processo. Fu eretta dal vicerè una Giunta per sentenziarlo, la quale componevasi del reggente don Mattia di Casanatte, de' consiglieri don Flaminio di Costanzo, don Giovan-Francesco Sanfelice, Annibale Moles, don Ferrante Mugnoz, don Ferrante Arias di Mesa e don Diego Varela. Il fiscale fu Partenio Petagna, presidente della Regia Camera, ed i Pari della corte furono i principi della Rocca e del Colle. Furono intesi gli avvocati del reo, Pietro Caravita ed Agostino Mollo, celebri giureconsulti di que' tempi; e profferitasi dal vicerè la sentenza, sedendo pro tribunali nell'assemblea de' mentovati ministri, coll'assistenza dell'uscier delle armi e con tutte le solennità consuete, fu condennato sul palco ad essergli mozzo il capo. Così, spogliato prima del titolo e dell'abito di cavalier Gerosolimitano, lasciò sul talamo nella piazza del Mercato ignominiosamente la vita (1).

Ma con tutto che si sosse scoverto il trattato, non tralasciarono però i Franzesi di tentar l'impresa, sondati sopra la mala soddisfazione che mostravano i Napoletani del governo spagnuolo. Laonde nell'anno 1640 avendo nel porto di Tolone un'armata sotto il comando dell'arcivescovo di Bordeos, dopo essersi trattenuta alcuni giorni ne' porti di Corsica, e poi alle spiaggie dello Stato della Chiesa, s'inoltrò ne' mari di

<sup>(1)</sup> Parrino, Teatro de' Vicerè, del duca di Medina.

Gaeta, e quivi fermata, si pose in isperanza di sottomettere quella fortezza; ma valorosamente rispinta dal cannone di quel castello, continuò il suo cammino e giunse al golfo di Napoli.

Il vicerè, considerato il pericolo, spedi tosto don Francesco Toraldo e Cesare di Gaeta, sargente maggiore del battaglione della provincia di Terra di Lavoro, a' confini dello Stato del papa, per guardar quelle frontiere; ed al maestro di campo don Giovan-Battista Brancaccio appoggiò la difesa della città di Pozzuoli, e del territorio di Baia e di Cuma a quella vicini. Mandò in Salerno frà Giovan-Battista Brancaccio, cavalier Gerosolimitano, perchè col principe di Satriano, governadore di quella provincia, attendesse alla difesa di quel paese. Fu spedito a Gaeta Vincenzo Tuttavilla, commessario generale della cavalleria; ed il maestro di campo don Diomede Carafa ebbe la cura di guardar tutto il rimanente con l'isola di Capri. Chiamò poscia gli Eletti della città co' deputati delle piazze, affiinchè allestissero le artiglierie per guarnire i baloardi delle marine. Convocò i baroni perchè stessero pronti alla difesa del regno; e l'Eletto del popolo Giovan-Battista Nauclerio offerse trentamila uomini, tutti armati, per difesa della città. Mancava però il danaro, onde nascevano i fastidiosi e molesti pensieri per trovare i modi di provvedersene.

Mentre la città era perciò in continue agitazioni, verso la metà di settembre di quest'anno comparve l'armata francese, composta di trentaquattro navi di guerra, a vista di Napoli: ciò che

pose in maggiore scompiglio la città. Fur prestamente tolti i cannoni ch' erano nel campanile di San Lorenzo, e posti ne' torrioni del Carmine. in quello di Santa Lucia, nell'altro delle Grocelle e sopra il molo: se ne piantarono alcuni altri sul côlle di Posilipo, da quella parte che guarda il picciol porto di Nisita, sotto la guida di don Antonio del Tuto, marchese di San Giovanni, e del mastro di campo don Tiberio Brancaccio; ed altri quattro sopra l'isola di Nisita, sotto la cura di don Antonio di Liguoro, che la guardava con titolo di capitan a guerra. Scipione d'Afflitto, vecchio e valoroso soldato, guardava tutta quella riviera che chiamasi de' Bagnuoli. In Napoli presero le armi ottomila borghesi, divisi in quaranta compagnie, delle quali fu creato maestro di campo generale don Tiberio Carafa, principe di Bisignano. Ma ciò che preservò Napoli da mali maggiori, fu l'essere quivi opportunamente giunto don Melchior di Borgia con le quattordici galee del regno, alle quali essendosene aggiunte quattro altre ohe conducevano don Francesco Melo da Sicilia a Milano, si fece che il Borgia, preposto alla custo lia del mare, impedisse le scorrerie de nemici, i quali, insultando insino alla spiaggia di Chiaia, aveano più volte tentato lo sbarco; ma repressi dalle soldatesche poste alle marine, spaventati dagl'incessanti colpi de'cannoni che tiravano da'côlli e da' torrioni, e costeggiati in mare dal Borgia, finalmente si rifirarono verso ponente, e ritornarono a Ponza, non mancando il Borgia d'andar lor dietro, seguitandogli fino al Promontorio di Minerva. In cotal guisa i Francesi rimaser delusi dalle speranze ch'erano state lor date da' malcontenti, i quali aveano lor dato a credere che alla sola comparsa della loro armata i popoli, mal soddisfatti del governo spagnuolo, avrebbero prese l'armi per introdurgli nel regno. Ma non furono vani i loro uffici, ne andarono a vôto le loro assistenze nelle rivoluzioni di Catalogna, ed in quelle di Portogallo, gl'infelici successi delle quali saremo ora a narrare; poichè essendosi accesa fiera guerra nel principato di Catalogna, bisognò pure che dal nostro regno si supplisse di gente e di denaro in quella non men lunga che dispendiosa spedizione (1).

## CAPO V.

Il principato di Catalogna si sostrae dall'ubbidienza del re, e si dà alla protezione e dominio franzese. Il regno di Portogallo parimente scuote il giogo, ed acclama per re Giovanni IV, duca di Braganza. Guerre crudeli che perciò s'accendono per la ricuperazione della Catalogna; per sostegno delle quali, siccome per quella di Castro, bisognò pure dal regno mandar gente e denaro.

Siccome la monarchia di Spagna camminava a gran passi incontro alle sue ruine, così riempiva i Franzesi di grandi disegni; tantochè le speranze della pace universale, che il pontefice

<sup>(1)</sup> Parrino, Teatro de' Vicerè, del duca di Medina.

-

avea impreso a maneggiare, tuttavia si dileguavano; onde, stanco ormai del dispendio e del poco suo decoro di trattenere ozioso in Colonia il legato, lo richiamò. Vie più difficili si rendettero poi questi trattati di pace per le rivolte di Catalogna e di Portogallo, che riempirono i Franzesi di più grandi speranze ed alti disegni.

Il conte duca, che con assoluto arbitrio reggeva in Ispagna non meno il re che i suoi Stati, con superbissimo genio e con massime severe e violenti consigli trattava gli affari. Egli s'avea proposto d'esaltare la potenza e la gloria del re al pari del titolo che gli avea fatto assumere di Grande. Ma la fortuna con eventi infelici secondo così male il pensiere, che pareva offuscato in gran parte lo splendore della corona; tantochè gli emoli del conte duca con argutezza spagnuola solevan motteggiarlo, dicendo che il re era grande come il fosso, il quale s'ingrandiva tanto più, quanto più si scemava il terreno della sua circonferenza. Si era perciò appresso gli esteri rilasciato quel timore che, conciliato dalla potenza, soleva contenergli in rispetto; e nell'animo de' sudditi, avvezzi sotto un velo di riputazione e di prosperità a venerare gli arcani infallibili del governo, sottentrava già il disprezzo e l'odio verso il re ed il privato.

Non era oscuro il pensiere dell'Olivares di allargare non solo la monarchia oltre a' primi confini, ma ne' regni medesimi stabilire assoluta l'autorità del monarca, la quale in alcuna delle province era circoscritta dalle leggi, dagl' indulti e da' patti. A ciò lo spingeva principalmente il bi-

sogno del denaro e di gente, per supplire a tante guerre straniere, perchè dal consenso de' popoli convenendo dipendere, non riuscivano le provvisioni uguali alla necessità, nè pronte all'urgenza. Pensava dunque d'abolire, o almeno di restringere tanta libertà che s'attribuivano alcuni, e principalmente i Catalani, i quali, decorati di grandissimi privilegi ed immuni da molti pesi, custodivano sà loro libertà con zelo non minore che la religione. Già alcuni anni tenendo il re in Barcellona le corti, resisterono più volte alle soddisfazioni dell'Olivares; dal che irritato egli, nudrì poi sempre nel cuore concetti di reprimergli e d'abbassargli. I re solevano veramente rispettare quella nazione per natura feroce e per lo sito importante, perchè la provincia, se dalla parte del mare per l'importuosità è impenetrabile, da quella di terra pare inaccessibile per le montagne; anzi queste internandosi, ed in molti rami divise, le formano altretante trinciere e ripari, ne' quali si comprendono piazze forti, città popolate, terre e gran numero di villaggi. La vicinanza poi alla Francia, i passi de' Pirenei, l'ampiezza del giro, la popolazione e l'inclinazione marziale degli abitanti la rendevano considerabile e poco men che temuta.

Ad ogni modo il conte duca aspettava col pensiero l'opportunità di frenarla; ma quando stimò che la fortuna gli aprisse la strada, non s'avvide che insieme portava il precipizio alla grandezza ed alla salute di tutta la Spagna. I Franzesi, allargando sempre da quella parte i confini, speravano di promuovere gravi accidenti, e parti-

colarmente d'irritare gli animi de' popoli tra gl'incomodi della guerra ed i danni dell'armi; e così loro riusci puntualmente. Poichè avendo gli Spagnuoli perduta Salces, convenne loro, per ricuperarla, piantare la piazza d'armi nella Catalogna, con lasciarvi a quartiere l'esercito; onde se durante l'assedio fu la provincia gravemente afflitta dal passaggio delle milizie, da poi ne sentì la licenza, tanto più dura, quanto n'erano que popoli meno avvezzi. Si udirono estorsioni ed aggravii, profanati i tempii, violate le donne e rapiti gli averi. A' quali eccessi i capi non riparando, si formava concetto che l'Olivares, per imporre sotto titolo di necessaria difesa il giogo a quel principato, volentieri lo tollerasse; ed è certo che da frequenti lettere di lui stimolato il conte di San Coloma, vicerè, a cavar genti e denari dalla provincia, si valse in Barcellona di certo denaro che s'apparteneva alla disposizione della città, senza badare a' privilegi ed attendere l'assenso degli Stati; ed avendo uno de' giurati, magistrato il più ragguardevole, voluto opporsi a tanta licenza, con fare eziandio premurose istanze che fossero corretti i trascorsi delle milizie, il vicerè lo carcerò. Tanto bastò per cómmovere un popolo che tollerava l'ubbidienza, ma non conosceva ancora la servitù. Furono prese l'armi, aperte le carceri e corse le strade con si grave ed universal tumulto, che il vicerè, impaurito, stimò riporre nella fuga solamente il suo scampo. Si ridusse perciò all'arsenale, dove nemmeno essendo sicuro, perchè il popolo, dato fuoco al palazzo, lo cercava per tutto, fece accostare una galea; ma mentre s'incamminava al lito per imbarcarsi, sopragiunto da' sollevati, restò miseramente trucidato. Allora il popolo, parte inorridito dal suo medesimo eccesso, parte tra le apprensioni della servitù e le apparenze della libertà invaghito e confuso, riputò che non vi fosse più luogo al sue pentimento, nè alla regale clemenza.

Scosso pertanto il giugo, trascorse nell'ultime estremità; e la confusione non potendo da sè stessa sussistere, fu data perciò forma ad un independente governo col Consiglio de' Cento, e degli altri antichi magistrati della città. A tale esempio s'alterò quasi tutto il principato, e nelle terre e villaggi si presero universalmente le armi, e le genti spagnuole furono trueidate e scac-

ciale.

A così improvviso accidente l'animo del conte duca commosso, non ardiva palesarlo al re, nè poteva tacerlo. Procurò di fargli credere che non vi fosse che un popolare tumulto, che svanirebhe da sè, e con la forza prestamente sopito, varrebbe a rendere più illustre l'autorità del comando; poichè sotto l'armi si potrebbe non solo domare la ribellione, ma il fasto ancora de' Catalani, ed abolirsi que' privilegi che gli rendevano contumaci. Ma nell'animo suo con più tacite cure ritlettendo all'importanza della provincia, alla qualità del sito ed a' danni maggiori, se vi s'introducessero i Franzesi, bilanciava se la destrezza o la forza dovesse più utilmente impiegarvisi. Nè mancavano dubbi che altri regni, e l'Aragona particolarmente, fosse per seguitare un

tal esempio. Tentò prima con le persuasioni della vecchia duchessa di Cardona, che appresso il popolo di Barcellona godeva molta venerazione ed autorità, e col mezzo di un ministro del pontefice che vi risedeva, sedare gli animi e placare il rumore; ma riuscendo ciò inutilmente, deliberò d'usare la forza con tale potenza e con tanta celerità, che nè il popolo potesse resistere, nè i Franzesi giungere opportunamente al soccorso.

Procurò dunque d'ammassare l'esercito, comandando a' feudatari, ed invitando la nobiltà, e tra questa molti de' più sospetti, particolarmente i Portoghesi, acciocchè servissero insieme di soldati e d'ostaggi. Le provvisioni tuttavia non poterono essere così prontamente allestite, che i Catalani non avessero tempo e di munirsi con molta costanza, e di spedire deputati in Francia a chiedere aiuti. Non si può dire quanto il cardinal di Richelieu, direttore allora di quella monarchia, e che avea già con le solite arti coltivate le prime loro disposizioni, gli accogliesse avidamente. Gli cumulò d'onori e gli caricò di promesse; ma nel tempo medesimo volendo godere dell'occasione che il caso gli presentava, non solo applicò a nutrire nelle viscere della Spagna la guerra, ma di ridurre la Catalogna alla necessità di arrendersi alla soggezione franzese. Inviò il signor di San Polo con alquanti ufficiali, e per mere alcune milizie e cannoni, acciocche que' popoli prendessero cuore d'insanguinarsi co'Castigliani; e spedì il signor di Plessis Besanzon, ministro eloquente e d'acutissimo ingegno, a riconoscere la disposizione degli affari e degli animi.

Dall'altra parte il conte duca, avendo raccolto un esercito di trentamila combattenti, lo consegnò sotto il comando del marchese de los Velez, di nascita catalano, e destinato per vicerè dell'istessa provincia, verso la quale tanto è lontano che tenesse costui disposizione di affetto, che anzi aveva cagioni d'odio e d'abborrimento, essendoglisi dal popolo in Barcellona spianata la casa e confiscati gli averi. Si mosse adunque il nuovo vicerè nel mese di dicembre di quest'anno 1640 da Tortosa, città partecipe della sollevazione, ma che, o per l'inclinazione degli abitanti, o per le minacce dell'armi, fu la prima a rimettersi in obbedienza. S'avanzò a Balaguer, per tutto rendendosi molte terre inabili alla difesa. Ivi, sebbene l'angustie de' passi possono essere impedite da pochi, ad ogni modo le guardie de' Catalani non ardirono d'aspettarlo; onde il marchese, spirando terrore e severità, s'avanzò fino a Combriel, piazza d'armi de' sollevati. Il luogo debole ardi per cinque giorni resistere; dopo i quali volendo rendersi, non fu ricevuto che a discrezione, restando desolata la terra, impiccati gli ufficiali e tagliate a pezzi le soldatesche. Da questo sangue pullulò la disperazione per tutto; in Barcellona particolarmente s'animavano i cittadini l'uno con l'altro a sofferire ogni estremo, più tosto che cadere in mano e sotto il governo di vincitor così fiero e di un vicerè incrudelito. Trattandosi della libertà e della stessa salute, fu la difesa disposta, fortificato il Mongiovino; ed unendosi gli animi pel comune pericolo, si procelè nel governo e nelle risoluzioni con vigore e concordia.

Tuttavia temevano di non potere a scossa così poderosa senza forte appoggio resistere. Dall'altro canto i ministri franzesi fomentavano l'apprensione, e loro additavano dall' una parte imminente l'eccidio, dall'altra vicino il soccorso; ma dimostrando non convenire che la corona di Francia per procacciare l'altrui abbandonasse i propri vantaggi, insinuavano fra' timori e discorsi quanto complisse obbligare un re così grande a sostenere per decoro e per interesse quel principato. Colpi l'artificio, perchè il timore del pericolo e la speranza degli aiuti indusse i Catalani a consegnarsi alla protezione ed al dominio franzese con molti patti che preservavano i privilegi, quei principalmente dell'assenso de' populi per l'imposte, e della collazione de' benefizi di Chiess, e delle cariche a' nazionali, eccettuata la suprema del vicerè, che poteva essere straniero. A ciò diedero tutti l'assenso; la maggior parte per desiderio di cose nuove, i semplici per concetto di cambiare in meglio la sorte, e i più savi per essersi accorti che dopo i primi passi della ribellione, qualunque si fosse la libertà o la servitù, non poteva provarsi che con stragi e calamità non disuguali. Ciò accadde negli ultimi giorni di quest'anno, nel procinto che il Portogallo, pur anche scosso il giogo, ravvivò con

I. Il regno di Portogallo scuote il giogo, e si sottrae dalla corona di Spagna.

nuovo re l'antico nome del regno.

L'emulazione che passava tra' Castigliani ed i Portoghesi, cotanto antica, che, tramandata co-

me per eredità da' loro antenati a' successori, era a questi tempi per i boriosi modi e feroci consigli del conte duca assai più cresciuta, che quando convenne a questi piegare il collo sotto la dominazione della Castiglia, divenne ora abborrimento ed impazienza, tantochè aveano i Portoghesi applicata più volte l'attenzione e la speranza a varii accidenti che potessero far cambiare la fortuna presente. Ma la potenza e la felicità de' Castigliani aveano fino ad ora o tenuti gli stranieri lontani, o dissipati l'interni disegni. Ad ogni modo cresceva maggiormente il desiderio, e serviva ad incitarlo l'oggetto de' duchi di Braganza, che, discendenti da Odoardo, fratello di Errico re, erano appresso molti altretanto preferiti nelle ragioni, quanto alla forza del re Filippo avevano convenuto soccombere. Il presente duca Giovanni, osservando sopra di lui l'occhio de' Castigliani aperto, si dimostrava altretanto alieno da ogni applicazione e negozio; ed essendo pochi anni addietro accaduto tumulto in qualche città, uditosi acclamare il suo nome, egli si era contenuto con tale molestia, che fu creduto ngualmente alieno dall'ambizione e dall'inganno. Il conte duca però, considerando e le ragioni della casa ed il favore del popolo, oltre alle ricchezze e gli Stati che eccedevano la condizione di vassallo, per assicurarsi di lui, l'invitava alla corte con premii ed impieghi, e con simulata confidenza gli conferiva cariche e titoli: il che si erede mirasse non per adornarlo di dignità, ma per esporlo a' pericoli, acciocchè esercitando particolarmente il suo impiego di contestabile, sa-

lisse sopra l'armata, o entrasse nelle fortezze dove fossero ordini occulti d'arrestarlo prigione. Giovanni con varie scuse schivando di condursi a Madrid, con tali riserve in tutto si governava, che se non poteva sfuggire gli altrui sospetti, almeno divertiva i suoi rischi. L'Olivares si valse della rivolta di Catalogna, e della fama che il re volesse uscire a debellarla, per invitare la nobiltà portoghese, e tra questa con maggior premura il Braganza, a concorrere con la persona e con le forze in così segnalata occasione; ma la stessa congiuntura servi a' Portoghesi per isvegliare in loro gli antichi pensieri. Onde molti nelle private conversazioni soliti a frequentemente lagnarsi che un regno famoso ed esteso nelle quattro parti del mondo fosse ridotto in provincia, e divenuto appendice al dominio dei loro naturali nemiei, ora consideravano la nobiltà oppressa, il popolo conculcato, e per le gelosie del conte duca snervato il paese, i grandi perseguitati, infranti i privilegi e sfigurata quell'immagine che al Portogallo restava di libertà e d'apparente decoro. Passando poi dalle querele de' tempi al rimprovero di loro stessi, quasichè ne' Portoghesi mancasse quell'ardire e quel cuore che così altamente nobilitava il popolo catalano, divisavano la facilità di eseguire ogni grande attentato, retti da una donna e da un odiato ministro con pochi presidi e provvisioni minori, in tempo che era tutta la Spagna commossa, le forze distratte, il re impotente a resistere in tante parti, e pronta la Francia al soccorso.

Margherita, infanta di Savoia, sosteneva il ti-

tolo di viceregina; il governo però risedeva in alcuni Castigliani, ed in particolare nel segretario Vasconcellos, che l'assisteva, e che, confiden. te dell'Olivares, e dal suo favore inpalzato, tutto tirava alle di lui massime d'abbassare i grandi e d'esercitare assoluto comando. Per le congiunture veramente pareva che per sollevarsi fosse maggier pericolo in iscovrire i pensieri, che in praticargli; onde ridotti alcuni nobili in Lisbona nel giardino d'Autan d'Almada, considerate le congiunture presenti, tutti si risolsero di tentar l'impresa, dandosi reciprocamente la mano e la fede di secretezza, e di non mai abbandonarsi. Stavano alquanto perplessi sopra il risolvere qual forma si dovesse scegliere del nuovo governo. Ad alcuni con l'esempio de' Catalani aggicadiva l'istituto delle repubbliche; ma si considerò dalla maggior parte la confusione che seco porta l'innovare comando in un paese avvezzo all'arbitrio di un solo. Si voltarono perciò al Braganza, nel quale, per giustificare la causa e tirare i popoli, concorrevano i requisiti più principali, e per ragione al regno e per distinzione di fortuna. Gli spedirono dunque separatamente Pietro Mendozza e Giovanni Pinto Ribero a rappresentargli i voti comuni, ed offerirgli lo scettro; e perchè s'avvidero questi che al duca s'affacciavano, tra varii pensieri, l'immagini di molti pericoli, procuravano di agombrargli ogni dubbiezza; ed il Pinto, particolarmente tramettendo alle ragioni ed alle preghiere minacce e proteste, gli dichiarò che anche contra sua voglia sarebbe re proclamato, senza che dalla sua renitenza ed a sè ed

agli altri fosse per accogliere che rischi maggiori di più certe perdite. Il duca ad oggetto si grande ed improvviso della corona titubava ne' suoi pensieri; ma sua moglie, sorella del duca di Medina Sidonia, essendo d'altissimi spiriti, lo rincorò, rimproverandogli la viltà di preferire alla dignità dell'Imperio la caducità della vita. Nè mancarono i Franzesi, consci di quanto si tramava, con segretissimi messi di confortarlo ed animarlo con ampie promesse d'assistenze e soccorsi, facendogli credere tanto più ferma dover essere la corona sopra il suo capo, quanto che gli additavano vacillanti le altre sopra quello del re Filippo. Dunque s'indusse a prestarvi l'assenso, e fu concertato il tempo ed il modo per dichiararsi.

Sebbene in questo affare il segreto fosse grande, ad ogni modo la notizia essendo sparsa tra molti, ne traspirò qualche cosa alla viceregina, la quale non mancò d'avvertire il conte duca più volte dei discorsi e disegni de' congiurati; ma egli, solito di prestar fede a sè stesso, più tosto che ad altri, lo crede troppo tardi. Adunque il primo di dicembre di quest'istesso anno 1640 multi nobili essendo andati a palazzo, al battere delle nove ore della mattina, ch'era il segno accordato, ad un colpo di pistola snudarono le armi e caricarono le guardie della viceregina, le quali inermi e sbandate, ogni altra cosa attendendo, cedettero facilmente. Occupato il palazzo, i nobili gridavano libertà, insieme acclamando il nome di Giovanni IV per re; ed altri nelle piazze, chi per le strade, alcuni dalle finestre, e tra questi Michele Almeida, di veneranda cani-

zie, animando il popolo e concitandelo all'armi, fu sì grande in pochi momenti il concorso, che come se un solo spirito movesse la moltitudine, non vi fu chi dissentisse o titubasse. Una compagnia di Castigliani che entrava di guardia al palazzo, fu dal furore della plebe costretta alla fuga. Antonio Tello con altri seguaci, sforzate le stanze del Vasconcellos, che inteso il rumore si era in certo armario rinchiuso, lo ritrovò, e trucidatolo, lo gittò dalle finestre, acciocchè nella piazza fosse spettacolo all'odio del volgo, e testimonio insieme quanto poco sangue costasse la mutazione di un regno. L'Infanta, custodita in potere de' congiurati, fu trattata con molto rispetto; astretta però a comandare al governadore del castello, che s'astenesse di tirare il cannone, altramente i Castigliani nella città sarebbero stati tutti tagliati a pezzi. Egli non solo ubbidì all'ordine di sospendere l'offese, ma subitamente o per timore o per necessità trascorse alla resa, allegando d'essere così sprovveduto, che all'invasione del popolo non avrebbe potuto resistere. Fu maraviglia vedere una città, come Lisbona. grande, popolata, commossa, restare in brevissimo tempo in potere di sè medesima, ma con tanto ordine e con tal quietudine, che, nessuno comandando, ogni condizione di persone al nome del nuovo re prontamente ubbidiva.

Giovanni, inteso l'accaduto in Lisbona, fattosi proclamare re ne' suoi Stati, entrò in quella città il sesto giorno del medesimo mese di dicembre con indicibile pompa; e ricevuto il giuramento da' popoli, lo prestò reciprocamente per l'osservanza de' privilegi. Sparsasi per quel regno la fama di tal accidente, non vi fu luogo che tardasse a seguitare l'esempio della capitale, con tanta unione degli animi, che non pareva mutazione di governo, ma che solamente al re si cambiasse nome, con insolito gaudio de' popoli. I Castigliani sparsi in alcuni presidi, e quelli di San Gian, fortezza d'inespugnabile sito, sorpresi da fatale stupore, n'uscirono senza contrasto. L'Infanta fu accompagnata a' confini, ed alcuni de' ministri Castigliani restarono prigioni per sicurtà di que' Portoghesi che fossero in Madrid trattenuti. In otto giorni si ridusse tutto il regno ad una trańquilla ubbidienza. Fino nell'Indie dell'Oriente, nel Brasile, nelle coste d'Africa e nelle isole che si numerano tra le conquiste de' Portoghesi, quando da caravelle in diligenza spedite ne su portato l'avviso, quasiche sosse stato atteso, abiurata con universal consenso l'ubbidienza a Castiglia, il nome di Giovanni IV fu riconosciuto ed acclamato.

Il conte duca, accortosi che in vece d'ingrandire la monarchia e la prepotenza, conveniva essa della propria salute contendere, non potendo contrastare da due parti, stava in dubbio dove s'avessero a rivolgere le maggiori cure e gli sforzi. In fine giudicò meglio contro la Catalogna applicarsi, sperando che non riuscisse lunga l'impresa, ed insieme temendo che col dar tempo la fortezza del paese, la ferocità del popolo ed il soccorso de' Franzesi la difficultassero maggiormente. All'incontro, essendo aperti i confini, più lontani gli aiuti, i popoli meno agguerriti, ed in

Lisbona sola potendosi debellare tutto il regno, si figurava che, lasciati i Portoghesi in sicurezza ed in ozio, non applicherebbero a premunirsi, e che i nobili, superbissimi per natura, non sofferirebbono a lungo il comando di uno a diversi emolo ed a molti eguale. Proseguendosi pertanto in Catalogna la guerra, il Portogallo vie più si stabiliva; tanto che, riusciti vani i presagi dell'Olivares, rimase, siccome tuttavia ancor dura, staccato ed independente dalla corona di Spagna.

In Catalogna adunque proseguendosi eziandio nel verno la guerra, los Velez si portò ad espugnare Tarragona, che, dopo la metropoli del principato, tiene per l'ampiezza e per la nobiltà il primo luogo. I Catalani, animati da' Franzesi, sprezzavano gli sdegni e l'armi del re, tanto che, pronti alla difesa, sostennero lungamente la guerra, la quale, non meno agli altri Stati della monarchia che al nostro regno, costò sangue e tesori. A questo fine si procurava dal Medina, nostro vicerè, nuovo donativo per la corte, s'allestivano nuove soldatesche e s'armavano nuovi legni, gravando con ciò i sudditi e le comunità del regno con nuove tasse ed imposizioni.

Ma non terminando qui le nostre miserie, una nuova guerra, che s'accese pure a questi tempi in Italia dal papa contro al duca di Parma per lo Stato di Castro, portò pure al vicerè ed al regno nuove cure e nuove spese, e maggiori se ne sarebbero sofferte, se gli Spagnuoli non si fossero raffreddati; e ne' propri mali, per le rivoluzioni di Catalogna, e per la perdita del Portogallo, occupati, non avessero avuto più modo d'ingerirsi

negli affari altrui, se non con mediazioni ed uffici. Onde al nostro vicerè avendo il pontefice richiesto i novecento cavalli, per l'investitura del regno dovuti in caso d'invasione dello Stato ecclesiastico, gli furono denegati, per non esser questa causa della Santa Sede, ma della sua casa e de' suoi congiunti (1). Fu mestieri contuttociò al Medina a spese del regno guarnir le piazze della Toscana, ed i confini del regno dalla parte degli Apruzzi, dove mandò il maestro di campo generale Carlo della Gatta; e commise ad Achille Minutolo, duca di Belsano, che si trovava governadore di quella provincia, che invigilasse alla custodia della medesima. Molte compagnie di Tedeschi, fatte venir d'Alemagna per la via di Trieste, furono ancor ivi alloggiate, e da poi ricevute dal maestro di campo don Michele Pignatelli, fur fatte venire in Napoli, e su loro assegnato alloggiamento nello spedale di San Gennaro fuori le mura della città.

Ma non perchè doveansi riparare i propri mali del regno, si rallentavano le richieste di nuovi soccorsi nel Milanese. Bisognò al vicerè spedirvi tremila pedoni sopra galee; ed affinchè le università del regno avessero corrisposto con maggior prontezza al pagamento de' donativi fatti al re, comandò che in ciascheduna d'esse si fosse fatto il nuovo catasto (così chiamano il libro dove si notano gli averi de' sudditi), con deputarsi un ministro del tribunal della Camera, acciocchè l'esazione si fosse regolata con la guida di esso, e

<sup>(1)</sup> Nani, Istoria Veneta, lib. 12, all'anno 1643.

ciascuno avesse portato il peso a misura delle sue forze.

Gli abanditi pure in questo nuovo anno 1644 vie più che mai infestavano le province, inquietavano i popoli e disturbavano il traffico; nè bastando le genti di corte a far loro argine, fu duopo al Medina spedire il principe della Torella don Giaseppe Caracciolo con titolo di vicerè generale della campagna, per reprimere le loro insolenze (1).

## CAPO VL

Caduta del conte duca, che portò in conseguenza quella del duca di Medina, il quale cede il governo all'ammiraglio di Castiglia, suo successore.

Ma mentre il Medina per maggiormente prolungare il suo governo, essendo già scorsi sei anni e più mesi dal di che ne avea preso il possesso, trattava un nuovo donativo per la corte, vennegli avviso che il re gli avea disegnato per suo successore l'ammiraglio di Castiglia, che governava allora la Sicilia. La caduta del conte duca dalla grazia del re portò in conseguenza la sua depressione e 'l cangiamento di prospera in avversa fortuna. Le gravi perdito della Catalogna e del Portogallo, imputate in gran parte a' violenti consigli dell'Olivares, aveano nel re Filippo raffreddato l'affetto che avea verso di lui: o fosse

<sup>(1)</sup> Parrino, Teatro de Vicerò, del duca di Medina.

che per le continue disgrazie gli venisse a noia l'infelice direttor degli affari, o pure che si fosse avveduto d'essergli state sin allora dal favorito rappresentate le cose con aspetto diverso dal vero. Molti, vedendo tanti precipizi e ruine, si conoscevano dalla necessità obbligati, lasciata da parte l'adulazione ed il timore, a parlar chiaro; ma niuno ardiva d'esser il primo, fin tanto che la regina, sostenuta dall'imperadore con lettere di propria mano scritte al re, e con la voce del marchese di Grana, suo ambasciadore, non deliberò di rompere il velo e scoprire gli arcani. Allora tutti si scovrirono, ed anche le persone più vili o con memoriali o con pubbliche voci sollecitavano il re a scacciar il ministro, e ad assumere in sè stesso il governo. Egli, maravigliandosi d'aver ignorate sino allora le cagioni delle disgrazie, soprafatto al lume di tante notizie che gli si svelavano tutte ad un tratto, vacillò prima tra sè medesimo, apprendendo la mole del governo, e dubitando che contra il favorito s'adoperassero le fraudi solite delle corti; ma in fine, al consenso di tutti non potendo resistere, gli ordinò un giorno improvvisamente di ritirarsi a Loeches. L'eseguì prontamente l'Olivares con intrepidezza, uscendo sconosciuto di corte per timore del popolo. A tale risoluzione tutti applaudirono con eccesso di gioia. I grandi, prima allontanati ed oppressi, concorsero a servire il re ed a rendere più maestosa la corte; ed i popoli offerivano a gara gente e denari, animati dalla fama che il re volesse assumere la cura del governo, fin allora negletta. Ma, o stancandosi al

peso, o nuovo agli affari, e con più nuovi ministri nel tedio de' negozi e nelle difficoltà di varii accidenti, sarebbe rieaduto insensibilmente nel pristino affetto verso il conte duca, se tutta la corte non si fosse opposta con uniforme susurro, anzi se lo stesso Olivares non avesse precipitate le sue speranze; perchè volendo con pubblicare alcune scritture purgarsi, offese molti a tal segno, che il re stimò meglio d'allontanarlo assi più, e confinarlo nella città di Toro. Ivi, non avvezzo alla quiete, annoiatosi, com'è solito dei grand'ingegni, terminò di mestizia brevemente i suoi giorni.

Caduto l'Olivares, ancorche il re pubblicasse di voler assumere in sè stesso il governo, nulladimanco, o perche non poteva o perche non voleva da sè solo reggere il peso, si disponeva ad abbandonar il carico; e fattisi avanti alcuni grandi che ambivano di sottentrare in luogo del conte duca, Luigi d'Haro, nipote, ma insieme dell'Olivares nemico, lentamente s'insinuò, e con grande modestia, mostrando d'ubbidire al re, assunse in breve tempo l'amministrazione

del governo.

Don Luigi d'Haro adunque, reputando per uno de' più forti pretensori alla privanza l'ammiraglio di Castiglia, che si trovava allora vicerè in Sicilia, per tenerlo lontano insieme e soddisfatto, lo promosse al viceregnato di Napoli, dandogli per successore in quell'isola il marchese de los Velez, che dalla guerra di Catalogna era passato ambasciadore del re in Roma. Furono per ciòspediti i dispacci regali nelle persone dell'uno

e dell'altro; ma o fosse errore, o malizia degli ufficiali della segretaria del dispaccio universale, tenuti ben regalati dal Medina, in vece di mandarsi a ciascuno de' provveduti il suo, vennero chiusi amendue nel plico delle lettere del Medina. Costui, volendo imitare gli artifici del Monterey per prolungare la sua partita, ricusava di consegnar loro i dispacci; e quantunque il marchese de los Velez fosse venuto da Roma in Napoli per passare in Sicilia, era trattenuto in parole dal Medina, tanto che non poteva partire per mancamento della commessione regale che lo qualificava per vicerè. Dall'altra parte l'ammiraglio nè tampoco poteva lasciar il governo dell'isola senza il successore, e con tutto che questi avesse mandato in Napoli il suo segretario a domandargli i dispacci, trovò molta durezza, non avendo potuto disporre il Medina a deporre il governo. Ma ciò ch' egli non volle volontariamente fare, ve lo fece risolvese il vedersi insensibilmente mancare nell'autorità, e raffreddare quella riverenza e rispetto che per ordinario languisce ne' sudditi alla fama del successore; anzi volendo egli sollecitare e porre in effetto il trattato di fare un altro donativo al re d'un milione, si videro rifugiati nella chiesa di San Lorenzo i deputati delle piazze, i quali, o perchè non volevano imporre questo nuovo peso alla patria, o perchè lo volessero riserbare ne' principi del governo del nuovo vicerè, sfuggivano l'unione. Conoscendo pertanto il Medina di non potere più lungo tempo con suo decoro conti-nuar nel governo, si risolse di consegnare i dispacci; onde essendosi il marchese de los Velez partito per Sicilia, parti pure al suo arrivo l'ammiraglio per Napoli, dove giunse a' 6 di maggio di quest'anno 1644; ed il Medina, deponendo immantenente il governo, andò ad abitare nella sua villa di Portici, dove si trattenne fin tanto che s'allestissero le galee per traghettarlo in Ispagna (I).

. Ci lasciò egli molti illustri e magnifici monumenti, che ancora adornano la città. A lui dobbiamo quel fonte d'ammirabile architettura col Dio Nettuno che sparge dal suo tridente limpidissime acque, il quale, trasportato nel largo avanti Castel Nuovo, ed ingrandito da lui e reso abbondante d'acque, ritiene ancora oggi dal suo il nome di Fontana Medina. A lui parimente si dee quella magnifica porta della città sotto la falda del monte di San Martino, che anticamente chiamavasi del Pertugio, per una picciola apertura che il conte d'Olivares sece nel muro per comodità degli abitanti di quella contrada, e che ritiene similmente dal suo il nome di Porta Medina. Ebbero questa sorte il duca d'Alba e il duca di Medina, che queste porte ritenessero ne' tempi seguenti e tuttavia il lor nome; poichè costrutte in luoghi oscuri, non in contrade rinomate, il lor nome antico non potè oscurare il nuovo. Non così avvenne della Via Gusmana, della Porta Pimentella, della strada magnifica e d'ameni alberi adorna che a' tempi nostri fece il duca di Medina Celi, e d'altri edifici, perchè costrutti in

<sup>(1)</sup> Parrino, Teatro de' Vicerè, del duca di Medina.

136

Santa Lucia, in Chiaia, ed in altri luoghi noti e frequentati, perderono tosto quel nome che i loro autori ad esse avean dato.

Ristaurò egli ancora il castello di Sant'Eramo. innalzò il ponte fuori Salerno, che domina il fiume Sele, ed aprì quell'ampia strada che conduce al monastero di Sant'Antonio di Posilipo. Ma sopra ogni altro edificio il più stupendo fu il palagio fabbricato da lui nella riviera di Posilipo, che chiamasi ancora di Medina, nel quale vi lavoravano più di quattrocento persone: opera veramente magnifica, e ch' è riputata per uno dei tre edifici maestosi che s'ammirano ora in Napoli, gareggiando con quello degli studi e del palagio regale. Ma non potè (siccome altresì il conte di Lemos per la fabbrica de' regii studi) avere il piacere di vederlo finito, per cagione della sua partita dal regno, ed ora rimane in gran parte ruinoso, e quasi che inabitabile e cadente.

Ma molto più se gli dee per averci lasciate poco meno di cinquanta prammatiche, tutte savie e prudenti, e d'aver eretti due nuovi tribunali nelle province d'Apruzzo ultra e nella Basilicata. Elesse in Basilicata per préside don Carlo Sanseverino, conte di Chiaromonte, assegnandogli per luogo di residenza Stigliano, ma non vi dimorò lungo tempo; onde la sede de' présidi di questa provincia essendosi trasportata ora in un luogo ora in un altro, fu poi trasferita nella città di Matera, dove ora ancor dura. Per la residenza dell'altro préside fu assegnata la città dell'Aquila; ed il primo préside che governolla, fu don Ferrante

Mugnoz, consigliere di Santa Chiara. Così essendosi divisa la provincia d'Apruzzo in due, siccome avea fatto il re Alfonso per ciò che s'apparteneva ai questori ed all'amministrazione delle regie entrate; ed essendosi in Basilicata eretto un nuovo tribunale, venne il numero delle province, in quello che s'attiene all'amministrazione della giustizia, a pareggiarsi ed a corrispondere al numero de' tesorieri, il quale prima era maggiore di quello de' présidi, ovvero de' giustizieri. Parimente riordinò il tribunale dell'Audienza d'Otranto, e costrusse le sue carceri nella forma nella quale presentemente sono.

Le prammatiche che ci lasciò, contengono molti savi provvedimenti. Egli rinnovò le ordinazioni per la moderazione del lusso nelle vesti, ne' servidori e carrozze: vietò sotto gravissime pene l'asportazione delle armi, spezialmente quelle di fuoco: fu terribile persecutore de' banditi: diseacciò tutti i vagabondi dal regno: vietò agli studenti d'andare in altri studi, che in quelli dell'università; e diede altri salutari provvedimenti, che sono additati nella Cronologia prefissa al primo tomo delle nostre Prammatiche (1).

Giunto il Medina in corte, fu escluso dall'udienza del re, il quale, ad istigazione de' suoi nemici (i quali per la caduta del conte duca, suo suocero, resi più baldanzosi, gli avean imputato che avesse sottratto molto denaro da' donativi fatti al re), gli fece chieder conto di molti milioni che nel tempo del suo governo avea egli ri-

<sup>(1)</sup> Parrino, loco citato.

scossi dal regno. Ma allegando il duca che i vicerè di Napoli non erano obbligati a dar conto, e che se pure Sua Maestà volesse ciò esiger da lui, era prontissimo a darlo, purche però ciò seguisse senza forma di giudicio, ma privatamente, per non pregiudicare a' vicerè successori: l'affare si pose in trattato, e secondo la solita tardità spagnuola non venendosene mai a capo, svani il trattato, e si pose alla faccenda perpetuo silenzio. La principessa di Stigliano, sua moglie, che, addolorata per la perdita del governo, era rimasa gravida in Portici, essendosi abortita, soffri da poi una malattia consimile a quella del re Filippo II, la quale, resala schifosa per la colluvie de' pidocchi che l'inondò, le tolse anche la vita: miserabile esempio delle umane grandezze. Fu il suo cadavere depositato nella chiesa de' Padri Scalzi di Sant'Agostino nella villa stessa di Portici; e non avendo potuto i suoi congiunti ottenere dal vicerè la permissione di trasportarlo con pompa e trattamento regale, che pretendevano le si dovesse come duchessa di Sabionetta, fu dopo qualche tempo privatamente condotto nella cappella della sua famiglia posta nella real chiesa di San Domenico Maggiore di Napoli (1).

<sup>(</sup>I) Parrino, loco citato.

## CAPO VII.

Del breve governo di don Giovanni Alfonso Enriquez, almirante di Castiglia.

Giunto l'ammiraglio in Napoli, e preso il possesso della sua carica a' 7 maggio di quest'anno 1644, non tardo guari ad accorgersi in che
stato lagrimevole era il regno ridotto. Vide le
miserie estreme de' sudditi gravati di tante imposizioni e gabelle, esausti tutti i fonti, e l'erario regale tutto vôto. Ma le sue maggiori afflizioni erano che non solamente non vedeva mezzi
convenienti a potervi rimediare, ma che tuttavia
più crescendo i bisogni per nuove cagioni, nè
cessando i ministri della corte di Spagna, avvezzi
a ricevere somme immense da' suoi predecessori, di cercar nuovi donativi di milioni, l'aveano
posto in agitazioni tali, che cominciava già a confondersi.

Pure in questi principi, non sgomentandosi in tutto, colla sua prudenza e vigilanza suppliva, come si poteva meglio, a' nuovi bisogni che occorrevano. Ancorchè per la pace fatta da papa Urbano fin dal mese di marzo di quest'anno col duca di Parma, colla scambievole restituzione de' luoghi presi, si fosse spento quel fuoco che s'era acceso in Italia per l'occupazione e demolizione di Castro, appartenente al duca, contuttociò non aveano i Barberini lasciate l'armi, nè licenziati i quattromila pedoni co' mille e duecento cavalli che tenevano in piedi sotto il duca di Buglione.

Ed essendosi gravemente infermato il papa in questo mese di luglio, il nostro vicerè, prima che spirasse, fece fare in Roma premurose istanze che i nepoti del papa deponessero l'armi, ed offerì ancora al collegio de' cardinali la sua persona e le forze del regno per la libertà del futuro conclave; onde essendo segusta già la morte d'Urbano a' 29 dell'istesso mese di luglio, non tardò di spingere a' confini del regno le soldatesche. Ma fattosi disarmare dal concistoro il prefetto di Roma, e segusta l'elezione a' 15 di settembre in persona di Giovambattista cardinal Pamfilio, che si fece chiamare Innocenzio X, si richiamarono le milizie a' quartieri (1).

Cessati questi timori, ne sopragiunsero altri assai più gravi; poichè queste milizie istesse bisognò poco da poi sostenerle contro i Turchi, i quali con un'armata di quarantasei galee sotto il comando di Bechir, capitan bassà, s'erano presentati a vista d'Otranto. Gli Spagnuoli divulgavano che questa mossa fosse per suggestione de' Francesi, per tener distratte le forze del regno. Altri dicevano che fosse principio di più alto disegno de' Turchi, per iscoprire la disposizione nella difesa delle marine d'Italia. Che che ne sia, ancorchè da' venti spinte ne' lidi della Vallona, non avessero apportato altro male ad Otranto, che il terrore suscitato dalle rimembranze delle passate invasioni; nulladimeno ritornarono da poi nel golfo di Taranto, dove sac-

<sup>(1)</sup> Nani, Istoria Veneta, parte 2, lib. 1, all'anno 1644.
- Parrine, Teatro de' Vicerè, dell'ammiraglio di Castiglia.

cheggiarono la rôcca imperiale, e ridussero in ischiavitù quasi dugento persone, che con esso loro ne portarono (1). E da poi nel seguente anno, avendo investiti i lidi della Calabria, vi sac-

cheggiarono alcune terre.

La ricca preda che fecero da poi i Maltesi all'eunuco Zambul, agà, nel suo viaggio per la Mecca (origine che fu della guerra di Candia) pose in timore i Maltesi, minacciati dal Turco d'invadere Malta; onde il gran maestro di quella religione, invocando gli aiuti de' principi vicini, fece premurose istanze a' vicere di Napoli e di Sicilia, perchè volessero prontamente soccorrerlo: tanto che all'ammiraglio fu duopo spedirgli quattro vascelli, due de' quali carichi di munizioni, così da guerra come da bocca, e gli altri due di soldatesche spagnuole ed italiane. Ma svanito il timore dell'invasione di quell'isola, per essersi gittati i Turchi sopra il regno di Candia, furono rimandate dal gran maestro le soldatesche speditegli dal vicerè, ma non già le munizioni da guerra e le vettovaglie (2).

Ma questi soccorsi s'avrebbero potuto con non molta difficoltà tollerare. Altri maggiori se ne richiedevano per altre guerre, e particolarmente per quella di Catalogna, che teneva angustiata la Spagna. Bisognò dunque spedir da Napoli ottocento cavalli e quattromila pedoni sopra ventisei navi per quella vôlta, sotto il comando del generale don Melchior Borgia: soccorso quanto

<sup>(1)</sup> Nani e Parrino, locis citatis.

<sup>(2)</sup> Parrine, loco citato.

valido, altretanto ruinoso al regno, che il finà d'impoverire. Pure contuttociò non cessavano i ministri della corte di Spagna premere l'ammi-raglio con nuove dimande di donativi di milioni, per accorrere a' bisogni grandi della corona, ne' quali per la mala condotta degli Spagnuoli si vedeva posta. Ma non erano minori le miserie de' sudditi per tante gravezze che sopportava-no; e quando credeva il vicere di potergli alleggerire, non già maggiormente aggravargli di nuove imposte, fu costretto, per soddisfare a tante e si continue istanze, di sollecitare le piazze della città per l'unione d'un nuovo donativo. Fu conchiuso di farlo per la somma d'un milione; e perchè non vi era altro modo di poterlo con altre gravezze riscuotere da' sudditi, se non sopra le pigioni delle case di Napoli, fu risoluto di prendere i nomi de' cittadini pigionali per quest'effetto, e tassargli; ma quando ciò volle mettersi in pratica, si vide una sollevazione universale, e ne' borghi di Sant'Antonio e di Loreto molti della plebe cominciarono a tumultuare: tantochè il vicerè, prevedendo disordini maggiori, fece sospendere l'esazione. Avvisati di ciò i ministri di Spagna, ascrivendo questa sospen-sione a debolezza dell'ammiraglio, acremente lo ripresero, e col solito fasto ed alterigia gli comandarono la continuazione dell' esazione. Ma questo savio ministro, che più da presso conosceva le pessime disposizioni ch'erano nella città e nel regno, con molta costanza stette fermo nella sospensione, e scrisse al re pregandolo a volerlo rimovere dal governo, ed a non voler

permettere che, volendo cotanto premer un così prezioso cristallo, venisse a rompersi nelle sue mani.

I ministri spagnuoli, deridendo la timidità dell'ammiraglio, non diedero orecchio alle sue domande, anzi non lasciavano in corte di biasimarlo, e di trattarlo da uomo di poco spirito, inabile a governare un convento di frati, non che un regno tanto importante, come quello di Napoli. Ma fermo l'ammiraglio nel suo proponimento, affermando di voler servire, non tradire il suo re, rinnovò le preghiere perchè lo lasciassero partire; e gli Spagnuoli di buon animo indussero finalmente il re a rimoverlo, ed a comandargli che si portasse in Roma a rendere in suo nome ubbidienza al nuovo pontefice; e credendo che don Rodrigo Ponz di Leon, duca d'Arcos, come più forte e risoluto, potesse riparare alla debolezza ch'essi imputavano all'ammiraglio, lo destinarono per suo successore, di che il duca soleva poi cotanto dolersi, che s'erano a lui riserbate tutte le sciagure, e ch'egli era venuto a portar le pene delle colpe degli altri vicerè suoi predecessori.

L'ammiraglio, intesa la risoluzione della corte, giunto che fu il duca d'Arcos nel regno, partissi da Napoli nel mese di aprile di quest'anno 1646, ed entrò in Roma a' 25 del medesimo mese, ed a' 28 adempiè la sua commissione col pontefice; indi, dopo aver fatto un giro in Italia, si ricondusse in corte ad esercitare la carica di maggiordomo della casa regale, dove poco da poi infermatosi di mal d'orina, trapassò a' 26 febbraio del nuovo anno 1647. 144

Nel breve tempo del suo governo, che durò meno di due anni, ci lasciò pure da venti prammatiche, tutte savie e prudenti. Attese all'esterminio de' banditi e scorridori di campagna: invigilò perchè non si fraudassero le gabelle e le dogane, vietando a' monasteri ed altri luoghi pii la vendita del vino a minuto: vietò la fabbrica ed asportazione delle armi; e diede altri savi provvedimenti, che sono additati nella tante volte mentovata Cronologia prefissa al tomo primo delle nostre Prammatiche. Ma quello che nel principio del suo governo gli acquistò maggior plauso, su l'aver tolto molti abusi che s'eran introdotti nel precedente dal Medina, infra i quali era scandaloso quello introdotto nel tribunale della Vicaría per lo gran numero de' giudici che vi aveva creato, più tosto per soddisfare alle importune raccomandazioni de' parenti della viceregina donna Anna, sua moglie, in quel tempo molto potenti in palazzo, che per rimunerazione di merito. L'ammiraglio, lasciato un competente numero a reggere quel tribunale, mandò gli altri a servire nelle regie Udienze delle province.

A lui parimente si deve d'essersi tolte le molte brighe con gli ecclesiastici intorno al cerimoniale, e d'essersi allontanate le funzioni regali dal duomo, con farle celebrare nelle chiese regali o sottoposte all'immediata protezione del re. Per la morte accaduta in ottobre dell'anno 1644 della regina di Spagna Isabella Borbone, ordinò l'ammiraglio che se le celebrassero solenni esequie nel duomo, siccome prima praticavasi; ed avendo ivi fatto innalzare un superbissimo mau-

soleo, mentre dovea cominciarsi la funzione, insorse il cardinal Filomarino, arcivescovo, e pretese che si dovesse dare il piumaccio a tutti i vescovi che vi dovevano intervenire. Ma i ministri regii, riputando ciò una novità, non vollero acconsentirvi a patto veruno; e dall'altro canto, ostinandosi il cardinale, venne in risoluzione il vicerè di far disfare il mausoleo drizzato nel duomo, e farlo trasportare nella regal chiesa di Santa Chiara, siccome fu fatto; dove essendosi innalzato ed adornato d'iscrizioni ed elogi, composti per la maggior parte da' Gesuiti, e spezialmente dal padre Giulio Recupito di quella compagnia, furono celebrati i funerali alla defunta regina a' 21 di marzo del seguente anno 1645, recitandovi l'orazione in idioma spagnuolo il padre Antonio Errera, della medesima compagnia. Onde da questo tempo in poi le altre consimili funzioni si sono celebrate nella stessa chiesa, siccome fu fatto ne' funerali di Filippo IV, ed a' tempi meno a noi lontani nell'esequie dell'altra regina di Spagna Borbone, moglie che fu del re Carlo II, e degli altri regali, come diremo (1).

Il duca d'Arcos, avendo preso il governo del regno, contro il credere de' ministri di Spagna, trovò le cose in istato pur troppo lagrimevole; ed il suo infortunio portò che le tante cagioni cumulate da' suoi predecessori avessero da par-

.:\*

<sup>(</sup>I) Parrino, Teatro de' Vicerè, dell'ammiraglio di Casti-

terire in tempo suo que' calamitosi effetti e quegli infansti successi che si diranno; il racconto de' quali, per la loro grandessa e novità, fa di mestieri che si riporti nel seguente libre di quest'istoria.



## LIBRO TRENTESIMOSETTIMO

(TLI avvenimenti infelici del nostro reame, che riserbati in tempo del governo di don Rodrigo Ponz di Leon, duca d'Accos, saranno il soggetto di questo libro, non meno che le rivoluzioni di Catalogna, la perdita del negno di Portogallo, delle Fiandre e de' tumulti di Sicilia, potranno esser ben chiaro documento a' principi che il reggimento del mondo raccomandato ad essi da Dio, come a legittimi retteri, malamente e contro il suo divin volere si commette a' mercenari, dall'ambiziosa antorità de' quali non solamente i popoli pruovano stragi e calamità, ma il principato istesso va in ruina ed in perdizione. Certamente i nostri re Filippo III e IV durono principi d'assai religiosi costumi, ma così inabili a reggere il peso gravissimo di una tanta monarchia, che, abbandonatisi in tutto nelle braccia de' ministri e de' favoriti, furono contenti della sola ombra o nome di re, permettendo che della potenza, dell'autorità e di tutto il resto si facesse da coloro un pubblico ed ingordissimo mercato; senza che da tanta infingardia avessero mai questi principi potuto essere rimossi nè dagli

stimoli de' parenti, nè dalle lagrime de' popoli oppressi, nè dalle percosse di tante sciagure. Veniva anche questo letargo coltivato dall'arte più soprafina della corte e de' favoriti; imperocchè, per renderlo più tenace, e che niun rimorso di coscienza fosse mai valevole a riscuoterlo, avevano nelle loro fortune interessati gli istessi regali confessori, per tender agguati fino ne' penetrali della coscienza e ne' più riposti colloqui dell'anima.

Videro fin qui da lontano i nostri maggiori questi disordini in molti Stati di quella si vasta ed ampia monarchia; ma a questi tempi ne furono ancor essi insieme spettacolo e spettatori. Già per i precedenti libri s'è vedute che, ridotte le cose nell'ultima estremità, non presagivano che tuina e disordini maggiori, e tanto più inevitabili, quanto che, in vece di portarvi rimedio, vie più con muove spine si acceleravano. Non bastarono le guerre che ardevano nella Germania, nella Catalogna, ne' Paesi Bassi e nello Stato di Milano, le quali tennero la Spagna sempre bisognosa d'aiuti ed avida di continui soccorsi, ma se ne aggiunse a questi tempi una nuova, che s' ebbe quasi colle sole forze del nostro regno a sostenere, per conservare al re i Presidi di Toscana, invasi dall'arme di Francia, la quale diede l'ultima spinta alle rivolte : ciò che saremo brevemente a narrare.

## CAPOL

Del governo di don Rodrigo Ponz di Leon, duca d'Arcos, e delle spedizioni che gli convenne di fare per preservare i Presidi della Toscana dall'invasioni dell'armi di Francia.

Il duca d'Arcos, entrato in Napoli agli 11 di febbraio di quest'anno 1646, e veduto lo stato lagrimevole del regno, i popoli oppressi da tanti pesi che lor conveniva sovra le proprie forze porlare; ed all'incontro ritrovandosi fra le necessità di soccorrere a' bisogni della corona, e le difficoltà di trovare i mezzi per eseguirlo, giudicò minor male applicarsi all'esazione delle somme, delle quali era rimasta creditrice la corte per resto de donativi fatti al re sotto il governo del duca di Medina, che caricare i sudditi di nnove imposte. A questo fine deputò due Giunte di ministri, perchè l'una vegghiasse a vietare i controbandi col rigor del gastigo, l'altra a trovare spedienti per l'accennata esazione, dalla quale sperava di tirar somme immense senza incorrere nell'odio de' popoli, imponendo loro nuove gravezze sul principio del suo governo.

Ma la nuova guerra che bisognò sostenere per difendere le piazzo di Toscana, da' Franzesi assalite, lo costrinse a proseguire il costume de' suoi predecessori, e per supplire alle nuove spese ve-

nire a' mezzi di nuove gravezze.

Il cardinal Mazzarini, che nell'infanzia del re Luigi XIV governava la Francia, crucciato col

nuovo pontefice Innocenzio, che, non ostante gli uffici fatti portare dalla repubblica di Venezia, proseguiva negli atti giudiziari contro a Barberiai; covrendo la privata vendetta per la repulsa data dal pontefice in non voler acconsentire alla nominazione fatta al cardinalato di suo fratello dal re di Polonia, diede ad intendere alla regina reggente ed al Consiglio regale che il papa si era già scoverto d'inclinazione contraria agl'intèressi della Francia e troppo affezionato alla corona di Spagna, come si vedeva chiaro dalla promozione da esso fatta di cardinali tutti sudditi, o dipendenti de quella corona; laonde doversi non solamente con esso lui sospendere ogni atto di confidenza, ma anche adoperare ogni mezzo per farlo ritrerre da questa parzialità A tale oggetto fu risoluto di ricevere sotto la protezione di Francia i Barberini, e d'atterrire il papa con disporte un grande armamento per l'I-talia e pungere più da vicino Innocenzio. Ricer-cò egli pertanto il duca d'Anghien perchè assu-messe il comando dell'armata destinata per l'Italia, per l'impresa delle piazze spagnuole della Toscana, come quella ch'era più valevole a por-re il portefice in angustie. Ma il Condé, padre del duca, non volle acconsentirvi; onde egli chiamb in Parigi il principe Tommaso di Savoia, confidandogli che le sue intensioni principalments erano per quella spedizione contro i regni di Napoli e di Sicilia; ma per diminuire l'invidia di tanto acquisto, voler esibirne gran parte a' prin-pici d'Italia, ed u lui principalmente offerirla, , che per virtù militare e tant'altre doti meritava

di cingere le tempie di corona regale. Il principe, tutto credendo, o fingendo di credere, n'abbracciò prontamente il carico, e fu stabilito di far l'impresa del Monte Argenturo e delle altre piazze che in Toscana vi tengono gli Spagnuoli. Spinse dunque l'armata a' 10 di maggio di quest'anno da' porti della Provenza, composta di dieci galce, trentscinque navi e settanta legni minori, sotto il comendo dell'ammiraglio duca di Bressé, sovra la quale furono imbarcati seimila fanti scelti e seicento cavalli. Al Vado vi montò sopra il principe Tommaso, generalissimo, con il suo seguito ed alquante truppe. Con tal armata scorse le marine d'Italia, arrivò a Talamone, che, senza contrasto, s'arrese, come pure il forte delle Saline e di Santo Stefano (dove il governadore volendo difendersi senza forza, perde nel primo attacco la vita), accingendosi poi per assalire Orbitello, piszza forte di muro e di sito. A' vicerè di Napoli spettava la cura e la difesa di quelle piazze; perciò il duca d'Arcos, penetrata l'intenzione de Franzesi, vi avez spedito Carlo della Gatta, celebre capitano, per comandarvi: poi avendo preparato un soccorso di settecento fanti, tremila dobble in contanti e molte provvisioni così da guerra come da bocca, fatto gli uni e l'altre imbarcare sovra cinque ben armate galee e due navi, le spinse a quella vôlta sotto il comando del marchese del Viso e di don Niccolò Doria, figliuolo del duca di Tursi, i quali ebbero la fortuna d'introdurre le provvisioni e la gente in Portercole e ritornarsene con la medesima felicità. Ma volendo ritentare la sorte con la spedizione di quaranta filuche ed un bergantino, sopra le quali andavano molti ufficiali e quattrocento soldati, fatti accorti i Franzesi dall'antecedente successo, furono lor sopra con le galee, e sotto la fortezza di Palo ne presero ventisette; onde stringendo il principe Tommaso la piazza, non bastando alla sua difesa così lenti e scarsi soccorsi, fu astretto il duca d'Arcos d'ammassar nuove milizie e di spingervi un più valevole soccorso affin di far levare l'assedio.

Fra questo mentre comparve l'armata raccolta in Ispagna con grandissima fama sotto il comando del general Pimiento, la qual era composta di trentuna galea e venticinque grandissimi galeoni, oltre alcuni incendiari; ma così mal fornita di gente da guerra, che i Franzesi, rinforzati da altre dieci galee, non dubitarono, benchè inferiori di numero e di qualità di vascelli, di venire a battaglia. Sfaggivano perciò gli Spagnuoli l'abbordo, contentandosi di battersi col cannone col quale maltrattarono due galee nemiche e conquassarono il restante. Ma il colpo fortunato che loro diede la vittoria, fu quello di cannonata che levò la testa al duca di Bressé, grand'ammiraglio di Francia; perchè quell'armata, restando senza capo e non avendo pronto ricovero, s'allargo subito, ed alzate le vele, si ricondusse in Provenza.

Potè allora il duca d'Arcos, risoluto di far levare l'assedio, far imbarcare le fanterie sotto il comando del marchese di Torrecuso, capitano di gran nome in que' tempi, e mandar la gente a cavallo per terra sotto la scorta del maestro di campo Luigi Poderico, il quale prendendo il passo, senza richiederlo, per lo Stato ecclesiastico, per Castro e per la Toscana (dolendosene in apparenza que' principi, ma godendone ognuno, ingelositi del troppo potere che acquistavano in Italia i Franzesi, e tacitamente additando agli Spagunoli la strada) si condusse ad unirsi col Torrecuso; il quale, appena sbarcato ed incendiati a Talamone quasi tutti i legni da carico che vi avevano lasciato i Franzesi, incamminandosi verso la piazza, astrinse il principe Tommaso a levarsi. Costui, avende perduta molta gente nelle fazioni, e l'altra resa quasi inutile per l'infermità nell'aria corretta delle maremme, ritrovandosi con deboli forze, si ritirò a Talamone; e ritornata l'armata navale che il Mazzarini con ordini pressanti vi avea rispedita, s'imbarcò, ed andato in Piemonte co' suoi, rimando il rimanente dell'esercito a riposarsi in Provenza. Carlo della Gatta, uscito nell'abbandonate triuciere, guadagnò ricche spoglie e venti cannoni; e l'armata del Pimiento, contenta del conseguito vantaggio, ritornò subito verso i porti di Spagna, contro il parere degli altri ministri della corona, che stimavano dovesse fermarsi.

Del successo d'Orbitello godè altretanto l'Italia, quanto che, penetrati i disegni vastissimi del cardinal Mazzarini, svea mirata l'impresa con gelosia; ma sopra tutti ne giubilò il pontefice, che secondava, ancorchè cautamente, gl'interessi della Spagna. All'incontro se ne crucciava il Mazzarini, irritato da' rimproveri, che, abbandonati gl'interessi di Catalogna ed indebolite le armi in Fiandra, avesse atteso solamente a pascere le sue private vendette in Italia. Ma egli, avendo inteso che l'armata nemica se ne ritornava in Ispagna, chiamato in Fontaneblà d'improvviso il Consiglio della reggenza, vi fece deliberare l'impresa di Piombino e di Portolongone, credendo con doppio colpo ferir vivamente non meno il pontetice che gli Spagnuoli; poichè la piazza di Piombino, tenuta da guarnigione di Spagna, apparteneva nondimeno col suo pieciolo principato al

Lodovisio, nipote del papa.

Si vide allora quanto valesse la forza, quando in particolare veniva spinta dalla passione; poiché in momenti rimessa l'armata e raccolte le truppe, riuscita al cardinale sospetta la condotta del principe Tommaso, ne' consegnò il comando a' marescialii della Meilleraye e di Plessis Pralin, i quali, con ugual premura apprestandesi, sciolsero speditamente da' porti. Appena in Italia se n' era divulgato il disegno, che l'armata comparve, e subito sforzato Piombino, dov'erano a guardia soli ottanta soldati, sharcò soprá l'Elba, ed investendo Portolongone, non mal difeso, ma scarsamente munito, l'obbligò ad arrendersi ai 29 d'ottobre di quest'anno 1646. Con tal acquisto ai rallegrò il cardinale che avesse con larga usura cambiato Orbitello per Portolongone: il quale, come fortissima cittadella del Mediterraneo, separando la comunicazione della Spagna co' regni d'Italia, dava porto all'armata francese e ricovero a' legni che infestassero la navigazione ai nemici. Il papa, ora atterrito, vedendo muoversi di nuovo le armi, chiamato a sè il cardinal Grimaldi, parzialissimo della Francia, gli accordò il perdono per i Barberini e la restituzione delle cariche e de' beni, rivocando le bolle e le pene, a condizione che si restituissero nello Stato d'Avignone e di la rendessero con lettere il dovuto ossequio al pontefice. Ma la speranza da lui concepita di preservare con elb lo Stato al nipote fa dal Mazzarini delusa, il quale, conoscendo col papa poter più il timore, lasciò correr l'impresa, acusandosi che, partiti i marescialli, non avea po-

tuto a tempo rivocare le commessioni.

La perdita di Portolongone attristò grandemente il duca d'Arcos, vedendo i Franzesi annidati in un luogo donde con facilità potevano assalire il regno; onde gli convenne applicarsi a fortificare le piazze di maggior gelosia, ed a far grosse provvisioni per accingersi a riacquistare il perduto. A questo fine fece nuove fortificazioni intorno Gaeta, imponendo, per far ciò, una tassa a' benestanti, e diede fuori patenti per arrolare dodicimila persone. Dovevano fra queste trovarsi cinquemila Tedeschi, che con grossi stipendi si fecero venire d'Alemagna. Chiamò in Napoli le milizie del Battaglione del regno; ma queste si dichiararono ch'essendo esse destinate per guardia del proprio paese, non intendevano uscirne. Ma mentre il vicerè sopra galee e vascelli era tutto inteso per sar imbarcare le milizie per l'espedizione di Portolongone e di Piombino, i capitani franzesi che comandavano queste piazze, meditavano altre spedizioni per invadere i porti del regno, e spezialmente il porto di Napoli, ed incendiar le navi che vi si trovavano. Con tal di-

segno partitosi il cavalier Pol dal canale di Piombino con una squadra di cinque navi e due barche da fueco, giunse nel golfo di Napoli nel primo giorno d'aprile di questo nuovo e funestisaimo anno 1647. Fece egli preda a vista della città d'alcune barche: ciò che pose Napoli in non picgiolo scompiglio. Ma trovandosi allora nel porto tredici vascelli e dodici galee, fur sollecitamente parte di que' legni armati, sopra i quali montativi molti nobili napoletani, usciti dal porto, fecero ritirare le navi francesi. Ma poiche le nostre sciagure eran fatali, ciò che i Francesi non fecero, fece contro di noi il caso o la malizia; poichè accesosi fuoco nell'ammiraglia delle navi spagnuole, alle tre della notte de' 12 maggio, si consumò con tutte le munizioni che v'erano, con rimaner abbruciati quattrocento soldati, e, quel ch'è più, si perderono trecentomila ducati contanti che ivi erano. Quest'incendio di notte ed a vista della città, per lo strepito e rumor grande, apportò agli abitanti un terrore ed uno spavento grandissimo, e fu riputato un infausto ed infelice presagio d'incendii più lagrimevoli, per le revoluzioni indi a poco seguite, delle quali saremo ora brevemente a narrare (1).

<sup>(1)</sup> Vedi Tommaso de Santis, Istoria del tumulto di Napoli, lib. I. - Rafaele della Torre, Dissid. Descisc. Recept. Neap., nel tomo I, lib. I, della Raccolta degli Storici Napo-

## CAPO IL

Sollevazioni accadute nel regno di Napoli, precedute da quelle di Sicilia, ch'ebbero opposti successi: quelle di Sicilia si placano, quelle di Napoli degenerano in aperte ribellioni.

Gli avvenimenti infelici di queste rivoluzioni sono stati descritti da più autori: alcuni gli vollero far credere portentosi e fuor del corso della natura; altri con troppo sottili minuzie distraendo i leggitori, non ne fecero nettamente concepire le vere cagioni, i disegni, il proseguimento ed il fine. Noi perciò, seguitando gli scrittori più serii e prudenti, gli ridurremo alla loro giusta e

natural positura.

De' due regni d'Italia sottoposti alla corona di Spagna quello di Sicilia più quietamente soffriva la dominazione spagnuola, o perchè la terra, bagnata del sangue francese, inspirasse in que' popoli col timore delle vendette l'avversione a quel nome, ovvero perchè non erano cotanto premuti ed oppressi, quanto l'opulenza di queste nostre province invitava gli Spagnuoli a praticare coi Napoletani. Non era nemmeno in alcuni de' nostri baroni cotanto odiosa la nazion francese, poichè, alternato più volte il dominio di questo regno tra le due case d'Aragona e d'Angiò, restavano ancora le reliquie dell'antiche fazioni, e le inclinazioni perciò vacillanti; onde avveniva che la Francia nutrisse sempre l'intelligenze con alcuni baroni; ed i ministri spagnuoli ora diesimulandole, ora punendole, procuravano di regger con tal freno, che, divisi gli animi, impoveriti i potenti, introdotti ne' beni e nelle dignità gli atranieri, non conoscessero i popoli le forze

loro, nè sapessero usarle.

Nell'animo de' popoli alla monarchia apagnuola soggetti era a questi tempi, per tedio di si lunghe avversità, scaduto il credito del governo; ed il nome del re, nella felicità e nella potenza già quasi adorato, restava vilipeso nelle disgrazie, e per gli aggravi della guerra poco men che abborrito. Si considerava ancora che, essendo morto in età giovanile il principe don Baldassere, dal re Filippo IV procreato colla defunta regina Isabella Borbone, figliuola d'Errico IV e sonella di Lodovico XIII, re di Francia, era facile che la monarchia rimanesse priva di eredi; onde i sudditi perderono quel conforto ed insieme il rispetto con cui l'attesa successione del figlio al padre suole o lusingare i malcontenti, o raffrenare gli inquieti; e pereiò gli spiriti torbidi sopra ciò promoveano discorsi frequenti, ed i più quieti con taciti riflessi deploravano la fortuna maligna che ciecamente trasferirebbe que nobilissimi regni ad incerto dominio, tanto più duro, quanto più ignoto.

. I popoli non men dell'uno che dell'altro regno si dolevano delle imposizioni, rese pesanti dal bisogno non solo, ma dall'avarizia de' vicerè e de' ministri, da' quali erano stati ridotti a tale stato di miseria e di carestia, che, non hastando la fertilità de' nostri campi, nè la Sicilia istessa, che si reputa il regno fertile di Cerere ed il granaio d'Italia, potendone essere esente, si cominciò da per tutto a patirsene penuria. Certamente che non mai con più chiare pruove si conobbe esser vere che per stabilire gl'imperi Dio suscita lo spirito degli eroi, ma per abbattergli si serve dei più vili e scelerati, quanto che per questi anocessi.

In Sicilia cominciava la plebe a mormorare per la penaria che sofferiva di frumeati; ma noa curate le sue querele, anzi invece di rimediarvi, impiccolito il pane per nuovi aggravi, diede ella in furore, e dal furore passando all'armi, riempi la città di Palermo di confusione e di tumulti. Il marchese de los Velez, che governava quel regno, non ebbe in quel principio forze per reprimerla, nè consiglio per acquietarla, onde, lasciando pigliar animo a quella vilissima plebe, vide ardere i libri delle gabelle, seacciare gli esattori, levar da' luoghi pubblici l'armi, e fin dai bastioni l'artiglierie; ed udì gridarsi per tutto, che l'imposte s'abolissero, e che nel governo si concedesse al popolo parte uguale a quella che teneva la nobiltà. Il vicerè accordava ogni cosa, e melto più prometteva; ma il popolo, prima contento, poscia irritato, traboccava ad eccessi maggiori ed a più impertinenti domande, o perchè la facilità d'ottenere gli suggerisse pensieri di più pretendere, o perchè non mancassero istigatori che spargevano esser simulata l'indulgensa, e pericolosa la pietà di nazione per natura severa, e contro i delitti di Stato implacabile per istitute. Se dunque un giorno, acearezzata, deponeva l'armi, l'altro, furiosa, le ripigliava con

maggiore strepito, diletandosi il tumulto anche

per lo regno.

Mancava però un capo che con seda direzione regolesse la forza del volgo, il quale se cominciava con romore, presto languiva, contento d'assaggiare la libertà con qualche insolenza. Ma la nobiltà, poco amata dal popolo, nemmeno ella poteva fidarsi di tanta incostanza; e se pur alcuno volle applicar l'animo a servirsi dell'occasione, fu poi fuori di tempo. Tra l'istesso popolo i più benestanti, esposti agli strazi dei più meschini, dai quali a capriccio venivan loro arse le case e saccheggiate le sostanze, sospiravano la quiete primiera. Alla plebe più vile a univane i delinquenti, da' quali, aperte le carceri, si cercava franchigia de' debiti ed impunità de' delitti. Fa detto che in una taverna gettassero alcuni le sorti di chi assumer dovesse la direzione della rivolta, e che toccasse a Giuseppe d'Alessi, uno dei più shietti. Costui molte cose ordinò, e molte n'eseguì d'importanti. Discacciò il vicerè dal palazzo, e lo costrinse ad imbarcarsi sopra le galee del porto; poi si compose con un trattato solenne, che al popolo concedeva tali privilegi ed esensioni si larghe, che anche in repubblica libera sarebbero state eccedenti; ma in fine, mentre l'Alessi sta con guardie e tratta con fasto, invidiato da tutti, e resosi odioso a' suoi stessi, fu dal popolo ucciso. È però vero che dal suo sangue di nuovo surse la sedizione, perchè, alcuni credendo che dagli Spagnuoli gli fossero state tessute l'insidie, altri ambendo quel posto, fluttuarono grandemente le cose, e molto più furono

agitate dappoi che il vicerè, caduto infermo per

afflizione d'animo, terminò la sua vita.

Lasciò los Velez il governo al marchese di Monte Allegro, che tutto tollerò per sostenere alla Spagna almeno l'immagine del comando, e guadagnar tempo fino all'arrivo del cardinale Trivulzio, che il re gli aveva destinato per successore. Giunto il cardinale in Palermo, mantenne in fede i Siciliani ed acchetò i rumori; tanto che, portatosi poi a Messina don Giovanni d'Austria coll'armata, confermò in quel regno la quiete, e ridusse le cose in una totale calma e tran-

quillità.

Ma nel regno di Napoli non avea tante fiamme il Vesuvio, quanti erano gl'incendi ne' quali stava involto. În questo regno, siccome da, precedenti libri si è veduto, aveano gli Spagnuoli riposti i mezzi principali della loro difesa, perchè, fertile e ricco, forniva danaro ed nomini ad ogni altra provincia assalita. Avrebbe la fecondità e l'opulenza supplito al bisogno, se l'avidità de' ministri, sempre premendo, non avesse tutte esauste ed espilate le ricchezze istesse della natura; ma in Ispagna essendo più stimato quel vicerè che sapeva ricavare più denaro, non vi era macchina che non si adoperasse per aver il consenso della nobiltà e del popolo, ch'era necessario per deliberare l'imposte e per cavarne la maggior somma che si potesse. Vendevansi le gabelle a chi più offeriva, e con ciò perpetuando il peso, s'aggravavano le estorsioni; perchè essendo i compratori stranieri, e per lo più genovesi, avidi sol di guadagno, non era sorte di vessazione che, trascurate le calamità de' miseri popoli, crudelmente non si praticasse. Non restava più che imporre, e pur il bisogno cresceva; poichè tentato da' Francesi Orbitello, ed occupato Portolongone, si chiedevano, e per supplire altrove, e per difender il regno, grandissime provvisioni.

Il vicerè duca d'Arcos, trovandosi angustiato dalla necessità del danaro, per porre in piedi nuove soldatesche e mantenere in mare armate, non essendo sufficienti le somme che senza imporre nuovi dazi pensava di ricavare dagli espedienti sopra accennati, venne alla risoluzione di convocare un parlamento: dove avendo esposti i bisogni della corona, e sopra tutto che bisognava mantener eserciti armati per la vicinanza molesta de' Francesi annidati in Toscana, estorse un donativo d'un milione di ducati; ma per ridurlo in contanti era necessario venire all'abborrito rimedio delle gabelle. Con imprudente consiglio, scordatosi così presto quel che era accaduto sotto il governo del conte di Benavente, fu proposta la gabella sopra i frutti, altre volte imposta, e poi tolta, come gravosa per lo modo di praticarla ed odiosa alla plebe, e più da lei sentita, quanto ch'ella nell'abbondanza del paese e sotto clima caldo non si nutre quasi d'altro alimento, massimamente nell'estate; ad ogni modo trovandosi tutte l'altre cose aggravate ad un segno che non potevano sopportar maggior peso, vi diedero le piazze l'assenso, ed il vicere abbracciò l'espediente. Ma pubblicato appena nel terzo di di gennaio di quest'anno 1647 l'editto per l'esazione d'essa, che cominciò il popolo a mormorare e tumultuosamente ad unirsi, e sempre che usciva il vicerè, circondavano il suo cocchio ad alta voce gridando che si levasse, s'udivano minacce tra' denti, si trovavano affissi molti cartelli, dove esecravasi la gabella, ed una notte fu bruciata la casa posta in mezzo al mercato, dove se ne faceva l'esazione.

Il duca d'Arcos, temendo da tali insolenze disordini maggiori, fece trattar dalle piazze l'abolizione della gabella, e cercare espedienti di soddisfare coloro che avevano sopra di quella somministrato il denaro, con imposizioni d'altre gabelle meno gravose. Ma non si poteva rinvenire alcun mezzo per le altre maggiori e più gravi difficoltà che s'incontravano, volendo imporne altre nuove; onde tutte le assemblee riuscivano vane e senz'effetto, e tanto più crescevano i tumultuosi discorsi del popolo; nè mancavan malcontenti che servivano di mantice per acconder maggior fuoco, fra' quali il più istigatore era il sacerdote Giulio Genovino, il quale aveva a sè tratti molti della sua condizione, e non men di lui d'ingegni torbidi e sediziosi. Fra la vil plebe era surto ancora un tal Tommaso Aniello, chiamato comunemente Masaniello d'Amalfi, uomõ vilissimo, che serviva ad un venditor di pesce a vender cartocci a' compratori per riporvelo; giovane di primo pelo, ma vivace ed ardito, il quale sopramodo crucciato dal pessimo trattamento che era stato fatto da' gabellieri alla moglie, trovata con una calza piena di farina in contrabando, minacciava vendicarsene, e meditava di trovare

occasione di suscitar in mezzo al mercato qualche tumulto nel di della festività del Carmine, solita celebrarsi nella metà del mese di luglio. A tal fine, col pretesto di doversi assalire un castello di legno nel di della festa, aveva provveduto ad alcuni ragazzi di canne col denaro somministrato da frà Savino, frate Carmelitano, il quale o per propria perfidia, o per suggestione de' malcontenti era il principal istigatore e fomentatore al Masaniello di farsi capo del premeditato tumulto.

Ma non bisognò aspettare la metà di quel mese, perchè a' 7 di luglio un picciolo ed impen-sato accidente gli aprì la strada. Alcuni contadini della città di Pozzuoli avendo la mattina di quel giorno portate alcune sporte di fichi al mercato, erano sollecitati dagli esattori del dazio al pagamento; ed insorta contesa tra essi ed i bottegai, che doveano comprarle, intorno a chi dovesse pagarlo, essendo accorso Andrea Nauclerio, eletto dal popolo a darne giudicio, decise che conveniva si sborsasse da chi lo portava dalla campagna. Uno de' contadini, che non aveva denaro, versò con imprecazioni un cesto di fichi per terra, rabbiosamente calpestandogli. Accorsero mol-ti a rapirgli, alcuni con risa, altri con collera, ma tutti compatendo quel misero, ed odiando la cagione. Allo strepito essendo sopravenuto Masaniello con altri ragazzi armati di canne, cominciarono tutti, da costui animati, a saccheggiare il posto della gabella, scacciandone co' sassi i ministri. Da ciò accesi gli animi, ricevendo forza dall'unione e dal numero, svaligiarono tutti

gli altri luoghi de' dazi; e guidati da cieco furore, senza saperne i motivi, nè discernere il fine, corsero al palazzo del vicerè con proteste d'ubbidienza al re, ma con esclamazioni contro il mal governo.

Le guardie, deridendo quel puerile trasporto, non vi s'opposero, ed il vicerè, impaurito, lo fomentò, esibendo prodigamente ogni grazia. Cresciuta con cio la licenza, e cominciando i più risoluti a porre a sacco il palazzo, egli tentò di salvarsi nel Castel Nuovo; ma trovato alzato il ponte, non sapendo, per lo timore, dove ridursi, corse in carrozza chiusa verso quello dell'Uovo. Scoperto però dalla plebe, poco mancò che non restasse oppresso, se non si fosse ricovrato nel convento di San Luigi; nè quivi tampoco sarebbe potuto giugnere, se per la breve strada non fosse andato gettando monete d'oro al popolo per trattenerlo che non lo seguitasse. Di là fece spargere editti che abolivano la nuova gabella delle frutta; ma ciò non ostante il tumulto, a guisa di un torrente che inondi, cresceva; e suggerendo i più torbidi al volgo semplice varie cose, chiedevano ad alta voce che si levassero tutte l'altre gabelle, e che si conseguasse al popolo il privilegio di Carlo V. Quelli che lo dimandavano, sapevano meno degli altri dove fosse e ciò che contenesse, perchè il dominio lungo degli Spagnuoli e la sofferenza de' sudditi, abolita ogni memoria d'indulto, avea reso arbitrario ed assoluto il comando.

A tanta commozione essendo accorso il cardinale Filomarino, arcivescovo, per quietare il tumulto, s'interpose col vicerè, il quale trovandosi in quell' arduo procinto in cui era pericolosa la severità e l'indulgenza, e se si negava ogni cosa e se tutto si concedeva, credè in fine meglio consegnargli un foglio in cui prometteva quanto sapevano pretendere, con speranza che, sedato il rumore e sciolta l'unione di quegli scalzi, tutto prestamente si rimettesse in buon ordine e quiete. Ma il contrario avveniva, perchè la maggior parte, confusa da que' fanatismi di libertà, senza saper ciò che volesse, voleva più; onde il male peggiorava co' rimedi e s'irritava co' lenitivi.

Scoppiò inoltre l'odio fierissimo che la plebe contro la nobiltà lungo tempo nutrito avea; onde i sollevati, scorrendo per le strade, trucidarono alcuni nobili, arsero le case d'altri, proscrissero i principali, e bramando di sterminargli tutti, stava la città in procinto d'andare a fuoco ed a sangue. E pure il popolo stolto credeva di mantenersi fedele al re, e solo di corregger il cattivo governo, e risentirsi degli strazi patiti da' nobili

superbi e da' ministri malvagi.

Masaniello, lacero e seminudo, avendo per teatro un palco e per scettro la spada, con centocinquantamila uomini dietro, armati in varie foggie, ma tutte terribili, comandava con assoluto imperio ogni cosa. Egli, capo de' sollevati, anima del tumulto, suggeriva le pretensioni, imponeva silenzio, disponeva le mosse, e quasi che tenesse in mano il destino di tutti, trucidava co cenni ed incendiava cogli sguardi; perchè dove egli inchinava si recidevano le teste e si portavano le fiamme. Il vicerè pertanto per la media-

zione del cardinal arcivescovo fu indotto a dar in potere del popolo istesso il privilegio richiesto, ed accordare un solenne trattato in cui s'abolivano quelle gabelle ch'erano state imposte dopo le grazie di Carlo V, e si proibiva d'imporne nell'avvenire altre nuove: si concedeva parità di voti al popolo con la nobiltà: si prometteva oblivione d'ogni cosa, e si permetteva che ne' tre mesi ne' quali si doveva attendere la confermazione del re, stêsse armata la plebe. Fu tutto ciò ratificato con solenne giuramento nella chiesa del Carmine, onde si diede qualche breve respiro.

(Questa capitolazione, contenente ventitre articoli e cinque altri aggiunti, fu, per la mediazione del cardinal Filomarino, accordata a' 13 luglio 1647 tra 'l vicerè e Masaniello, il quale intervenne come capo del fedelissimo popolo, e

si legge presso Lunig (1).)

Masaniello, onorato dal vicerè con eccessi, siccome sua moglie dalla viceregina, gonfio di vanità, cominciò ad agitarsegli la mente, e finalmente dalle vigilie e dal vino ridotto a delirare, fatto insopportabile a' suoi e contro tutti crudele, fu la mattina de' 16 di luglio da gente appostata nel convento del Carmine ucciso, siccome fu fatto d'alcuni altri de' suoi confidenti; e dal vedersi che la plebe non fu niente commossa dalla sua morte, anzi pareva che godesse alla vi-

<sup>(1)</sup> Lunig, tomo 2, p. 1368. - Vedi Tommaso de Santis, Istoria del tumulto di Napoli, nel tomo 7, lib. 3, della Raccolta degli Storici Napoletani.

sta del teschio conficcato ad un palo, si credeva che fosse ogni cosa per ridursi in buon ordine e

quiete.

Ma con dannosa imprudenza strapazzati dai nobili alcuni di que' della plebe, e con peggior consiglio il giorno susseguente essendosi diminuito il peso del pane, si risvegliò il tumulto con tanto furore, che, dissotterrato il cadavere dell'ucciso, e preso il teschio unendolo al busto, fu esposto con lumi accesi nella chiesa del Carmine; nè sarebbe cessato il concorso del popolo e la curiosità di vederlo, se con solennissime e regali esequie, a guisa di capitano generale non fosse stato sepolto; ed immantenente fu occupato dal popolo il torrione del Carmine, e presi altri siti opportuni per dominar il porto ed opporsi alle batterie de' castelli.

Il duca d'Arcos, ritiratosi in Castel Nuovo, lo trovò sguarnito d'ogni cosa, e così erano tutti gli altri; poichè per accudire a' bisogni lontani avevano i vicerè indebolito il freno della città e la custodia del regno. Mancava il denaro: niuno osava più esigere le rendite; e tutti con pari licenza ricusavano di pagare l'imposte. Le milizie erano già state spedite a Milano, ed alcuni pochi fanti chiamati dalle province furono da' popolari per cammino battuti e sbandati. Dilatandosi poi per lo regno la fama de successi della città, siccom'erano per tutto universali le cagioni, così non furono dispari gli avvenimenti; poiche in ogni luogo, scosso il giogo delle gabelle, e sollevandosi il popolo contro l'insolenza de' baroni, si riempirono le province di tumulti e di stragiFu perciò costretto il vicerè a' 7 di settembre a giurare un altro accordo più indegno del primo.

(Questa seconda capitolazione, contenente cinquantotto articoli, è stata anche impressa da Lunig, e si legge tomo secondo, pag. 1374 (1).)

Ma il popolo sempre temendo, ed il duca niente dissimulando, non ebbe più lunghi periodi la calma. Passandosi adunque, come suole accadere, dal tumulto alla ribellione, dimandavano i popolari al vicerè i castelli, e non volendo egli darli, si venne all'attacco. Egli è certo, che se allora quella gente infuriata avesse avuto un corpo di ben disciplinate milizie ed un capo sperimentato e fedele, avrebbe espugnati i castelli e quindi discacciati gli Spagnuoli dal regno. Ma dal popolo abborrendosi il nome di soccorso straniero, e coll'oggetto di libertà immaginaria tendendo a più misera servitù, fu scelto (essendosene scusato Carlo della Gatta) per capitan generale Francesco Toraldo, principe di Massa, che n'accetto il carico di concerto col vicerè. Egli, ritardando, con apparenza di meglio assicurarsi, gli attacchi, e con errori volontari e mendicate dilazioni guastando ogni cosa, non potè finalmente a tanti occhi occultare l'inganno; onde, imputato d'intelligenza con gli Spagnuoli, con miserabile supplicio dalla plebe arrabbiata fu trucidato (2).

<sup>(</sup>I) Vedi Tommeso de Santis, loco cilato, lib. 5.

<sup>(2)</sup> Vedansi il Santis, nell'Istoria del tumulto di Napoli; il Donzelli, nella Partenope liberata; Rafaele della Torre, in Dissidente, Desciscente, Receptaque Neapoli, nel tomo 8 della Raccolta degli Storici Napoletani.

## CAPO III.

Venuta di don Giovanni d'Austria, figliuolo naturale del re, che innasprisce maggiormente i sollevati, i quali da' tumulti passano a manifesta ribellione. Fa che il duca d'Arcos gli ceda il governo del regno, credendo con'ciò sedar le rivolte. Parte il duca; ma quelle vie più s'accrescono.

Gli avvisi intanto pervenuti alla corte di Spa-gna di questi successi, sollecitarono la partenza dell'armata navale, sopra la quale imbarcossi don Giovanni d'Austria, figliuolo naturale del re, con titolo di generalissimo del mare, e con ampio potere sopra gli affari del regno: giovane di diciott'anni, ben fatto di sua persona, che accoppiava alla gentilezza e soavità de' costumi un giudizio maturo. Giunse l'armata, e diede fondo nella spiaggia di Santa Lucia nel primo giorno di ottobre. Si componeva ella di ventidue galee e quaranta navi, ragguardevoli per lo numero e per la grandezza, ma poco meno che sguarnite di munizioni, e con soli quattromila soldati; e pure era stimata dagli Spagnuoli il presidio della monarchia, perchè era destinata a frenare i due regni fluttuanti, soccorrere l'Italia, e riscuotere Portolongone e Piombino dalle mani de' Francesi. Questa non tantosto approdò, che il vicerè, contra il parere del Consiglio Collaterale, che sentiva d'introdurre col negozio la quiete, indusse don Giovanni ad usare la forza.

Amaramente vedeva questo giovane principe,

partito di Spagna coll'impressione datagli dai suoi adulatori di vincere colla sola presenza, che così vil plebe ancora osasse tenere in mano le armi e volesse capitolare del pari. Il vicerè per gli scorsi pericoli e per gli affronti patiti desideroso di vendicarsi, figurava tutto facile e piano. Fu pertanto da don Giovanni fatto sapere al popolo, che consegnasse le armi; e ciò negato, come si prevedeva, sbarcati tremila fanti, e da essi presi i posti più alti ed opportuni, cominciarono i castelli e l'armata indistintamente a percuotere da ogni parte con incessante tempesta di cannonate la città. Ciò benchè nel principio alquanto atterrisse, fu però tanto lontano che domasse il popolo, che anzi, irritandolo, portò le cose agli estremi. Si ruinavano ciecamente le case, i tempii ed i palazzi: si danneggiavano indistintamente i colpevoli ed i fedeli; ma in si vasta città non per futto arrivavano i colpi, nè oltre lo strepito e le ruine apportavano altre notabili offese. All'incoutro i mantici della ribellione infiammavano gli animi contro gli Spagnuoli, notandogli di mancatori di fede, e che il re Filippo avea inviato il figlio, acciocchè portasse più possenti i fulmini del suo sdegno, e che amava piuttosto di perder Napoli, con esempio atroce di crudeltà e di vendetta, che conservarla con moderato ed indulgente imperio.

(Furono emanati dal popolo per questa irruzione degli Spagnuoli due editti, uno a' 15 ottobre, l'altro nel giorno seguente 16, per cui si aboliscono affatto tutte le gabelle, si proibisce a tutti i baroni e titolati d'unirsi in comitiva di gen-

te, e s' offeriscono taglioni di più migliaia di ducati ed indulti generali a chi ammazzasse il duca di Maddaloni, don Giuseppe Mastrillo, Lucio Sanfelice, il duca di Siano e i figli di Francesco Antonio Muscettola. Nel giorno 17 si pubblica un manifesto, nel quale il popolo espone l'infrazione fatta dagli Spagnuoli agli articoli accordati, e le crudeltà da' medesimi praticate; onde s'invitano il papa, l'imperadore, tutti i re, repubbliche e principi a prestar loro siuto e favore. Si leggono i due editti ed il manifesto presso Lunig (1).)

Poco ci volle per confermare con la disperazione del perdono nella contumacia i sollevati; anzi, per indurvi i più quieti, mentre il danno e l'offesa era comune, s'animavano tutti con odio

estremo alla resistenza.

Ripartita perciò la difesa, fortificati i posti, cavate armi e cannoni dagli arsenali, per tutto mostravansi con risoluzione ostinata di voler difendere sè stessi e la patria. S'avvidero presto gli Spagnuoli esser vano ogni sforzo di vincere col timore una città sì grande, piena di popolo furibondo ed armato. Mancarono loro in oltre presto la polvere e i bastimenti, onde convennero rallentare le batterie ed allontanare le navi, rendendo più audace il popolo col dimostrarsi impotenti. Nè vi fu caso enorme in cui licenziosamente la plebe non trascorresse. Nel patibolo del

<sup>(1)</sup> Lunig, tomo 2. p. 1385 e segg. - Vedi Tommaso de Santis, Istoria del tumulto di Napoli, lib. 6, in fine. - Rafacle della Torre, lib. 4.

Toraldo pareva che fosse stato affisso un decreto d'odio perpetuo contro la nobiltà; e nelle conventicole non s'udiva altro che disperati consigli e concetti rabbiosi contro i nobili.

Si venne infino ad abbattere le riverite insegne del re, ed a calpestare i suoi ritratti, fino a quell'ora, si può dire, adorati; e la città di Napoli assunse titolo di repubblica. Non si può dire quanto di tal nome nel principio esultasse la plebe fastosa, quantunque pochi credessero dovor essere lunga la forma del suo reggimento. Non vi è popolo della libertà più cupido del napoletano, e che altresì men capace ne sia; mobile ne' costumi, incostante negli affetti, volubile ne' pensieri, che odia il presente, e con sregolate passioni o troppo teme o troppo spera nell'avvenire. Per la morte del Toraldo s'intruse un tal Gennaro Annese nel generalato dell'armi; nomo di profession militare, ma d'abbietti natali, accorto però, e niente meno sagace architetto di di frodi, che ardito esecutore di sceleratezze.

In questo stato di cose non mancarono i confidenti della corona di Francia di andar spargendo tra il popolo, che per mantenersi in quel governo era bisogno di ricorrere alla protezione di un re potente; e mostrando lettere del marchese di Fontané, ambasciador di Francia in Roma, per le quali si prometteva ogni favore, furono risoluti di ricorrere per miglior partito ad Errico di Lorena, duca di Guisa, che si trovava per suoi affari domestici allora in Roma, e di chiamarlo al reggimento della nuova repubblica, con dichiararlo capo di essa. Il duca di Guisa era un

principe giuvane, di amabile aspetto, di cuor generoso, prode ne' fatti, e nelle parole cortese; in oltre d'alti natali, e che, discendendo dagli antichi re, vantava ragioni sopra il regno, ed ancora ne conservava i titoli e l'insegne.

(Le ragioni per le quali la famiglia di Lorena conservi ancora i titoli e l'insegne di Napoli e di Gerusalemme, furon esposte altrove, parlandosi de' discendenti di Renato d'Angiò, ultimo e di-

scacciato re dal regno.)

Si credeva che egli, non molto contento del presente governo di Francia, potesse di là bensi trarne soccorsi, ma non dipendesse dalle voglie de' ministri, nè dagl' interessi di quella corona.

Il duca a sì grand'oggetto d'impiego famoso si lasciò rapire, ed arditamente con poche filuche, spedite a quest'effetto dal popolo, superati gli agguati dell'armata spagnuola, s'introdusse in Napoli a' di 15 di novembre, dove fu accolto con quelle acclamazioni ed applausi che suggeriva sa stima della persona ed il bisogno della città. Accompagnato da' capi principali del popolo, andò la mattina seguente a dare il giuramento nel duomo, dove volle farsi benedire lo stocco. Ma avendo scorto il disordine grandissimo che vi era nell'infima plebe, indiscreta, insolente, che uccideva, rubava e bruciava sol per soddisfare l'ingordigia e la vendetta, e chê le milizie regolate a proporzion del bisogno erano pochissime, applicò l'animo a trovar mezzi per mettervi freno e darvi compenso. Vietò pertanto con severe pene i furti, le rapine e gl'incendi: assoldò un reggimento a sue spese, procurando

di tirare eziandio qualche nobile al suo partito: comando che si trattassero gli Spagnuoli all'uso di buona guerra; e per supplire alla mancanza del denaro, fece aprir la Zecca delle monete, delle quali ne furono coniate molte d'argento e di rame coll'impronta della nuova repubblica, della quale egli si fece eleggere duca, con sommo rammarico di Gennaro Annese, che vedevasi poco men che privato dell'intero comando.

(Le monete coniate a questo tempo hanno lo scudo col monogramma S. P. Q. N.; ne vi è immagine di Errico di Lorena, ma solo intorno il suo nome col titolo REIP. NEAP. DVX. Furono anche impresse dal Vergara nel suo libro delle Monete del regno di Napoli; e ciò ch'è notabile, le medesime, dopo esser ritornato il regno alla divozione de' re di Spagna, si lasciarono intatte, e tuttavia si spendono, ed hanno il lor corso come tutte le altre monete reali.)

S'applicò ancora il duca in campagna a reprimere gli sforzi de' baroni, i quali, ridotti a disperazione per l'odio del popolo, unitisi agli Spagnuoli, avevano, sotto Vincenzo Tuttavilla e Luigi Poderico, raccolte in Aversa alcune milizie.

In questo tempo era comparsa l'armata franzese a vista della città con non più di ventinove mal provveduti vascelli da guerra e cinque da fuoco, non già per secondare l'impresa del duca di Guisa, ma unicamente per procurare di trarre nel romor de' tumulti alcun profitto per la corona di Francia; non tenendo ordini il comandante di prestare aiuto al duca; poichè quando giunse in Francia l'avviso di questi tumulti, e

successivamente che il Guisa si era portato a Nápoli, il cardinal Mazzarini con gran sentimento disapprovò la condotta, non credendolo per la volubilità dell'animo capace di maneggiare negozio sì arduo. Perciò l'armata franzese, dopo avere scorsi questi porti, e sol cannonandosi da lontano con la spagnuola, trovandosi con poche forze, presto si ritirò. Nè il duca si curò di cavarne sussidi, perchè come la corte di Francia non approvava che egli si fosse intruso in quel carico, così egli divisava di oprar da sè e profittar per suo conto. Ciò che però fu di grande osta-· colo alla sua impresa, vedendosi la confusione in quegli del partito istesso francese; poichè alcuni capi del popolo, a suggestione d'alcuni soldati francesi, posero in trattato d'acclamare il duca d'Orleans allo scettro. Inclinavano molti altri a darsi al pontefice, chiamandolo a piene voci per esser più validamente protetti dalla religione e dall'armi. Ma Innocenzio, ancorchè potesse allettarlo l'apparenza del sicuro profitto, con riflessi però niù maturi considerava che se in ogni tempo questo regno era stato preda del più potente, ora la sua cadeute età non poteva porgergli speranza di veder ridotta a perfetto stato l'impresa che promovesse; e che convenendo alla Chiesa valersi d'armi straniere, ogni acquisto resterebbe finalmente in preda di quegli che avesse chiamato in aiuto. Applicò dunque più tosto l'animo a comporre le cose, dandone commessioni efficaci ad Emilio Altieri, suo nunzio in Napoli.

Dall'altra parte don Giovanni d'Austria, il duca

d'Arcos e tutti i nobili, attediati da si gravi e lunghi disordini, anzi l'istesso Annese, che mal soffriva il comando del Guisa, erano desiderosi della quiete. Quindi fecesi pubblicare un editto (1), nel quale si conteneva un'ampia plenipotenza che aveva conceduta il re al duca d'Arcos, e si offeriva di consolar tutti, facendovi per lor sicurezza intervenire l'autorità del pontesice, che ne avea date precise commessioni al nunzio Altieri. Ma e l'editto e le lettere che il nunzio fece consegnare all'Annese non partorirono effetto alcuno, dichiarandosi costui che la plenipotenza era buona, ma non il personaggio che la rappresentava, come quegli che col mancamento delle promesse avea coltivati i semi della discordia; e conchindeva, che fidandosi del duca d'Arcos, sarebbe cadere ne' medesimi errori. Don Giovanni, vedendo che tutte le province del regno, non men che la metropoli, andavano in ruina, involte tra tumulti e sedizioni, volle tentare, se, tolto di mezzo il duca d'Arcos, persona al popolo resa cotanto odiosa, potesse ripigliarsi il trattato. Rinnovò pertanto le pratiche, e fu proposto di rimuovere il duca dal governo del regno, e porlo nelle mani di don Giovanni, nella persona del quale non concorrendo quell'odio che i sollevati mostravano al vicerè, credevasi rimedio efficace per acchetare i rubelli; tanto più che il popolo n'avea fatta prima istanza particolare a don Giovanni di farlo rimovere. Si mostrò pronto il duca

<sup>(1)</sup> Questo editto del duca d'Arcos, dato in Castel Nuovo a' 7 novembre 1647, si legge appresso Lunig, tomo 2, p. 1391. Giarrone, T. XIII.

d'Arcos a rinunziare il comando, purchè da ciò ne seguisse la quiete del regno; anzi egli stesso sece ragunare il Gonsiglio Collaterale di Stato perchè autenticassero la sua deliberazione. Alcuni surono d'opinione che non potesse ciò farsi, appartenendone solo al re il creare e rimuovere i supremi moderatori del regno; altri (che surono la maggior parte) assolutamente conchiusero che convenisse al servigio del re e del regno la partenza del duca e l'introduzione di don Giovanni al governo. Ciò che essendo stato da costui approvato, mandò il duca la moglie e i figliuoli in Gaeta, ed a' 26 di gennaio di questo nuovo anno 1648 partì da Napoli, dopo aver governato pochi giorni meno di due anni (1).

Così terminò il suo governo infelice il duca d'Arcos, il quale in una rivoluzione cotanto lagrimevole di cose non potè lasciar di sè presso noi altra memoria, se non quella d'alcune sue prammatiche, che ancor ci restano insino al numero di quattordici, per le quali affin di supplire, come si potea meglio, agli estremi bisogni, procurava di toglier le frodi che si commettevano in pregiudizio de' dazi e delle gabelle, e rinnovò le pene contro coloro che commettevano controbandi, particolarmente di salnitro e di polvere, e diede altri provvedimenti che vengono additati nella Cronologia prefissa al primo tomo

delle nostre Prammatiche.

<sup>(1)</sup> Vedensi il Santis, il Donzelli, il della Torre, nell'Istoria del tuzzulto di Napoli. - Parrino, Teatro de' Vicerè, del duca d'Arces.

I. Don Giovanni d'Austria prende il governo del regno.

Preso ch'ebbe il governo del regno don Giovanni d'Austria, s'applicò a' mezzi che e' crede-va più propri per estinguere tanto incendio, che ora più che mai ardea, non solo nella metropoli, ma in Tutte le province; ed a tal fine pubblicò un editto, col quale invitava il popolo alla quiete, ed oltre alla concessione di moltissime grazie gli prometteva un general perdono. Ma questo editto, pubblicato in tempo che i disordini erano più cresciuti, produsse effetti contrari; poiche, essendo stati alcuni esemplari dell'editto affissi ne' quartieri che eran tenuti dal popolo, furono immantenente lacerati, e poste grosse taglie su le teste di coloro che avevano avuto ardimento di affiggergli in que' luoghi. Anzi, per mostrar maggiormente la loro pertinacia, furono da' popolari eletti ministri per empire i tribunali del Consiglio di Santa Chiara, della regia Camera, della Ĝran corte della Vicaría e di quella del Grand'ammiraglio, affine d'amministrare a tutti giustizia. Nè intanto si tralasciavano le zuffe più crudeli tra le soldatesche spagnuole e quelle del popolo, che riempivano la città di terrore e di spavento.

In questo stato lagrimevole di cose, il duca di Guisa, volendo a sè trarre tutto il comando, pose gran tepidezza ne' popolari, e molta discordia ne' capi. Ciò che fu l'origine che il regno fosse poi confermato sotto l'imperio del re Cattolico; poichè Gennaro Annese, che teneva il torrione del Carmine, non poteva patire che il duca fos-

segli superior nel comando, ed il duca non voleva soffrire per emulo dell'autorità un uomo sì vile; e procedendo perciò con gelosie e diffidenze, non mancarono di praticare insidie per tôrsi l'un l'altro la vita; onde nella città ed in campagna fluttuando gli affetti, anche l'armi con varia fortuna s'agitavano. S'aggiunse la confusione in quei del partito franzese, che col fomento del Fontané, ambasciador di quella corona appresso il pontefice, pretendevano alcuni di essi di formar fazione distinta da' seguaci del duca di Guisa. Ma questi erano pochi e non molto forti; poichè avendo il popolo prevenuti i disegni ancora immaturi che la Francia nudriva con alcuni baroni, questi erano stati quasi tutti costretti, per salvarsi dall'ira e crudeltà della plebe, ad unirsi con gli Spagnuoli, e contro lor voglia conspirare allo stabilimento di quell'abborrito dominio.

(Presso Lunig (1) si legge una plenipotenza spedita dal Fontané in Roma a' ao gennaro 1648 all'abate Laudati Carafa, fratello del duca di Marzano, per impiegar la sua opera in far sì che la nobiltà del regno prendesse le armi nella presente congiuntura contro gli Spagnuoli, promettendogli in nome del suo re, anche se non seguisse l'effetto, di rifargli le rendite che venisse a perdere nel regno, le quali consistevano in una badía intitolata Santa Catterina, di quattromila scudi di rendita, che possedeva nel ducato di suo fratello, ed in cinquemila altri scudi annui di suo patrimonio.)

<sup>(</sup>I) Lunig, tomo 2, p. 1394.

Don Giovanni, informato di queste divisioni, pensò approfittarsene, e valendosi della discordia degli inimici, cominciò di nuovo a spingere innanzi trattati di pace, vedendo riuscire inutili ed infelici quelli di guerra, e per mezzo del cardinal Filomarino, arcivescovo, gli fece promovere, il quale, scorgendo che inutilmente si consumavano gli uffizi col duca di Guisa, volgendosi alla parte contraria, nella quale trovò miglior disposizione, indusse l'Annese ad implegarsi da senno a promovere la quiete ch'egli, non men che gli altri, ardentemente desiderava, per liberarsi dal pericolo della vita, a lui dal Guisa insidiata.

latanto, essendo giunto alla corte di Spagna l'avviso della risoluzion presa dal Consiglio Collaterale di far rinunziare al duca d'Arcos il governo del regno, e darne l'amministrazione a don Giovanni, disapprovò il fatto, e mal intese che i sudditi s'arrogassero in materia così importante l'autorità di togliere un vicerè e sostituirne altri. Non piaceva ancora per gelosia di Stato, in congiunture si pericolose, essersi sostituita la persona di don Giovanni; onde immantenente fu comandato al conte d'Onnate, che si trovava ambasciadore del re in Roma, che si portasse tosto al governo del regno di Napoli con titolo di vicerè, il quale ricevuti i regali dispacci, con ogni prestezza si partì da Roma, e venne a Gaeta e quindi in Baia, donde spedì un suo segretario co' dispacci per darne la notizia a don Giovanni, il quale immantenente nel primo giorno di marzo di quest'anno 1648 depose in mano del conte il governo, lasciandoci pure egli in così breve tempo tre prammatiche che si leggono ne' volumi di quelle: non contenendo che le grazie, i privilegi ed il perdono conceduto da lui al popolo, come plenipotenziario del re (1).

## CAPO IV.

Di don Innico Velez, di Guevara e Tassis, conte d'Onnate, nel cui governo si placarono le sedizioni, e si ridusse il regno sotto il pristino dominio del re Filippo.

Giunto il conte d'Onnate in Napoli, avendo visitati i luoghi della città e tutte le trincee ch'erano a fronte de' popolani, si dispose non pure alla difesa, ma pose ogni studio d'impadronirsi de' quartieri occupati dal Guisa; ed animando le sue milizie, fece dar loro le paghe, distribuendo centottantamila ducati che aveva seco portati da Roma. Nell'istesso tempo, approvando la condotta di don Giovanni, non tralasciò di seguitar il trattato del perdono e dell'accordo, prima coll'Annese incominciato: ciò che giovò non poco, perchè con queste pratiche sempre più s'andava scemando il partito del Guisa, mal sofferto dall'Annese. Erano ormai gli abitanti stanchi di tante confusioni e miserie, e tutti sospiravano la quiete; imperocchè, interrotto ogni commerzio e tur-

<sup>(1)</sup> Vedansi il Santis e 'l della Torre, nell'Istoria del tumulto di Napoli. - Parrino, Teatro de' Vicerè, di don Giovapni d'Austria,

bata la società civile, non restava più alcana cosa sicura dalle voglie sfrenate degli scelerati, e dall'audacia di que' meschini che, avvezzi colle fatiche a guadagnar la mercede, ora volevano viver nell'ozio con le rapine, e sotto il manto di libertà essendosi introdotta una dissoluta licenza, la maggior parte era stanca delle sue stesse passioni.

Approssimandosi adunque la vicina Pasqua, in cui gli uomini, riconciliandosi a Dio, ammettono ne' loro cuori desideri pietosi di giustizia e di pace, s'impiegarono segretamente molti religiosi ad introducre e coltivare questi sentimenti nella plebe. Procurò similmente l'Onnate da alcuni principali de' sollevati ricavar le condizioni che richiedevano; ma essendo così esorbitanti, che innalzavano i privilegi del popolo sopra l'autorità del re, egli trattò di moderargli, perdonando ai rei e levando le gabelle dal regno, e per accertargli maggiormente, promise che fra tre giorni gli avrebbe con pubblici documenti a lor piacere confermati e soddisfatti. Disposte in cotal guisa le cose, prima che tal tempo spirasse, presa la congiuntura che il duca di Guisa erasi portato nella punta di Posilipo per ridurre la picciola isola di Nisita a sua divozione: don Giovanni da una parte ed il conte dall'altra uscirono all'improvviso da' castelli con gente armata, e calando nella città, ben ricevuti in alcuni quartieri dove tenevano intelligenza, gridandosi con voci giulive il nome, del re, e rispondendo in concorde suono gli altri vicini, implorandosi pace e clemenza, si dileguò per tutto la sedizione, e la città fu occupata in pochi momenti. Non più di tremila uomini ridussero quel popolo innumerabile all'ubbidienza, e tutto segui senza strepito e senza sangue. L'Annese, ammesso al perdono, presentò le chiavi del torrione, che furono consegnate a Carlo della Gatta, il quale vi entrò subito con due compagnie di Spagnuoli. Nel duomo si riferirono a Dio solennemente le grazie. Così in un momento s'estinse quell'incendio che minacciava l'eccidio al regno; e ciò che apportò maggior maraviglia, fu la subita mutazione degli animi, che dalle uccisioni, da' rancori e dagli odii passarono immantinente a' pianti di tenerezza ed a' teneri abbracciamenti, senza distinzione d'amici o d'inimici: fuorchè alcuni pochi, i quali, guidati dalla mala coscienza, si sottrassero colla fuga, tutti gli altri, restituiti a' loro mestieri, maledicendo le confusioni passate, abbracciarono con giubilo la quiete presente. Seguì la reduzione di Napoli a' 6 d'aprile di quest'anno 1648, giorno di lunedì santo.

Il duca di Guisa, che in questo giorno, come si disse, trovavasi fuori della città, intesa la rivoluzione, rimase attonito a tanto accidente; onde, cercando colla fuga lo scampo, s'incamminò verso Aprazzi per unirsi colà co' Francesi; ma seguitato da' regii, fu fatto prigione e condutto a Gaeta. Fu lungamente consultato in Napoli sopra la di lui vita: da poi fu risoluto di mandarlo con buone guardie in Ispagna, come fu eseguito, dove rimase prigioniero infino a tanto ch' essendosi il principe di Condè dichiarato del partito spagnuolo, e sperando di fortificarlo con l'aggiunta

del Guisa, chiestolo in grazia al re, cortesemente l'ottenne. Ma il duca, credendosi più obbligato d'osservare la fedeltà al suo principe, che le promesse fatte a' nemici, al ritorno che fece in Francia, non ne volle udir altro.

L'esempio di Napoli giovo non poco agli altri luoghi del regno; e sebbene in alcune province fluttuanti rimanessero alcune commozioni, ed in particolare nell'Apruzzo, dove da Roma concorsero alcuni Francesi in aiuto de' sollevati; nulladimeno dalle forze de' baroni e dall'autorità del vicere furon con poco rumore dissipati. Tanto che, sedati affatto gli umori della plebe, che dopo una si fiera tempesta erano rimasi ancora flutuanti, potè don Giovanni a' 22 settembre di quest'anno partirsi da Napoli e portarsi coll'armata a Messina a confermare i Siciliani, che, sedati i tumulti, s'erano rimessi già nell'antica ubbidienza ed ossequio del re (1).

Il conte d'Onnate, sgombrato il torbido, rimosso il capo, e partito don Giovanni, pel suo natural talento, che inclinava più al rigore che alla clemenza, diede a molti terrore. Contuttociò egli assicurò tutti con general perdono, e tosto s'applicò a riordinare il regno; e vedutosi che l'abolizione di tutte le gabelle e de' fiscali portava disordini gravissimi non meno al regio erario che a' cittadini istessi, dalle piazze della città, e particolarmente da quella del popolo, fu richie-

<sup>(1)</sup> Vedansi il Santis e 'l della Torre, nell'Istoria del tumulto di Napoli. - Parrino, Teatro de' Vicerè, del conte di Onnate.

sto ad imporre il pagamento di carlini quarantadue per ciascun suoco delle comunità del regno, e la metà di tutte le gabelle abolite, fuorchè quella de' frutti e de' legumi, che rimasero per sempre estinte. Ed affine di sovvenire non solo a' bisogni dell'erario regale, ma anche agli interessi di coloro che l'aveano comprate, fu stabilito che della rendita di tutte le cennate gabelle dovessero pagarsene ducati trecentomila l'anno per la dote della cassa militare, applicandosi il rimanente a beneficio de' compratori, i quali dovessero per loro medesimi governarle e ripartirsene il frutto. E per quel che tocca a' fiscali, fu assegnata similmente parte della loro rendita a' compratori, ed il rimanente fu applicato alla dote della cassa militare. In cotal guisa, e con l'imposizione del jus prohibendi sopra il tabacco, cotanto ora fruttifera, fu sovvenuto al re ed a' sudditi, e cominciò notabilmente a restituirsi il commercio ed il traffico dappertutto.

Non tralasciò da poi il conte, sergendo in un mare pocanzi placato sovente nuovi flutti, di mettere in uso i più forti rigori; onde a tal effetto avendo stabilita una Giunta di ministri contro gl'inconfidenti, fu poi terribile contro i colpevoli de' passati tumulti; e mostrandosi più avido di pene, che soddisfatto del pentimento, non risparmiò alcuno de' principali; imperciocchè ora imputando delitti, ora inventando pretesti, alcuni punì con pubblici supplizi, altri con prendere esilio dal regno. Ciò che gli fece acquistare nome di severo e di crudele, e che si reputasse una delle cagioni di non aver potuto prolungar

tanto il suo governo, quanto e' reputava convenirsi a' suoi meriti (1).

## CAPO V.

Il conte d'Onnate restituisce i Presidi di Toscana all'ubbidienza del re, e rintuzza le frequenti scorrerie de' banditi. Sua partita; monumenti e leggi che ci lasciò.

Diede agli altri maraviglia insieme ed a lui sommo encomio la risoluzione del conte d'Onnate di tentar ora colla forza del regno l'impresa de' Presidi di Toscana, essendo rimaso per le precedute scosse cotanto abbattuto e smunto. Ma dall'altro canto l'uomo savissimo considerava che non si sarebbe potuto giammai apportare quiete nel regno, se non si snidavano i Francesi da que' luoghi cotanto vicini, così per gl'impedimenti ch'essi davano alla comunicazione e traffichi con gli altri Stati della monarchia nel Mediterraneo, come ancora per lo ricetto che i ribelli del regno ritrovavano in quelle piazze. Risolse pertanto il conte d'impiegare tutti i suoi talenti a quest'impresa, spinto ancora dall'opportunità de' rumori che in questi tempi s'udivano in Francia, involta nelle confusioni che il principe di Condè v'aveva poste (2). Applicossi perciò ad unir soldatesche ed a preparare un'ar-

<sup>(1)</sup> Parrino, loco citato.

<sup>(2)</sup> Vedi Nani, Istoria Veneta, parte 2, lib. 5, all'anno 1650.

mata proporzionata al disegno; e per maggiormente accalorare l'impresa, volle egli imbarcarvisi; onde dal suo esempio mossa quasi tutta la nobiltà del reame, corse a gara a servire in tal congiuntura il re. Prima di partire lasciò per suo luogotenente don Beltrano di Guevara, suo fratello, il quale per lo spazio di quattro mesi, quanto appunto durò la sua assenza, governò il regno con molta saviezza, e sopra tutto s'applicò a sollevare le comunità del reguo, stabilendo che l'annue entrate che corrispondevano a' loro creditori, si riducessero alla ragione del cinque per cento. Riparò la sala della Gran corte della Vicaría, e diede altri salutari provvedimenti, che si leggono in due sue prammatiche che ci lasciò (1). Nel terzo di di maggio adunque dell'anno 1650 si mosse da' nostri porti l'armata verso Gaeta, dove s'unì don Giovanni d'Austria con altri legui e milizie che seco conduceva dalla Sicilia. Quivi fattasi la rassegna, si contarono trentatrè grosse navi e tredici galee, oltre le sette della squadra del duca di Tursi, ch'erano andate a Finale a prendere le soldatesche che il, governadore di Milano mandò a questa spedizione.

Giunta l'armata a' 25 del medesimo mese a vista dell'Elba, prima d'attaccar Portolongone, fu risoluto di ricuperar Piombino; onde data la cura al conte di Conversano, che con titolo di generale della cavalleria e con trecentò fanti, ottanta cavalli e sei tartane, tutto a sue spese, erasi accompagnato in questa spedizione, si portò

<sup>(1)</sup> Parrino, Teatro de' Vicere, di don Beltrano di Guevare.

egli con millecinquecento fanti, quattrocento cavalli e sette pezzi d'artiglieria, oltre le soldatesche di Niccolò Lodovisio, a cui s'apparteneva quel principato, ad investir la piazza; e dopo molte ore d'un fierissimo combattimento costrinse i Francesi ad abbandonar la città ed a ritirarsi nella fortezza. A questo avviso non tardò il vicerè d'andare con gente fresca a dar calore all'impresa; onde i Francesi, veduti gli assalitori schierati in ordinanza per dar l'assalto, uon avendo speranza alcuna di soccorso, tosto si resero a patti di buona guerra. Il vicerè, dopo aver introdotta la guarnigione in Piombino, e restituita al principe Lodovisio la possessione di quello Stato, ritornò all'armata.

Intanto era riuscito al suo esercito senza opposizione alcuna di por piede su l'Elba. Ma dovendosi montar su l'erto, dove giace Portolongone, eransi i Francesi posti in agguato per maltrattare nella salita le soldatesche. Scovertosi nondimeno il disegno, essendo montato a cavallo don Dionigi Gusman, maestro di campo generale del regno, con una squadra di moschettieri, i Francesi si ritirarono sotto la piazza, siccome fece il lor comandante Novigliac. Montò dunque l'esercito senza contrasto, e pervenuto sul piano, schierate le truppe, fur assaliti i ripari. Prese le fortificazioni esteriori, ed essendo i nostri alloggiati nel fosso, cominciarono i Francesi ad entrar in trattato di render la piazza con le medesime condizioni concedute alla guarnigion di Piombino; e con la permissione di condurre con esso loro due pezzi d'artiglieria, quando fra lo spazio di quindici giorni, che terminavano nella metà d'agosto, non fosse sopravenuto soccorso capace di far levare l'assedio, fu convenuta la resa. La mattina adunque de' 15 di quel mese uscì dalla fortezza il comandante Novigliac alla testa di settecento persone, ch'erano rimaste dal numero di millecinquecențo lasciatevi di guarnigione, le quali, giunte alla marina, s'imbarcarono su alquanti legni allestiti per loro trasporto. Entrati i nostri nella piazza, si resero a Dio le grazie del buon successo dell'impresa, la quale, benchè avesse costato niolto sangue e grandissime spese, ad ogni modo avrebbe potuto allungarsi molto più, e non si sa con qual felice esito, se i Francesi avessero voluto difendersi fin all' estremo.

Don Giovanni d'Austria ritornò in Sicilia; ed il vicerè, dopo aver dati gli ordini necessari per riparar la piazza e porla in istato di resistere ad ogni insulto, ritornò in Napoli, dove giunto, riprese il governo, e con sommo rigore e severe esecuzioni contro gl'inconfidenti e contro gli sbanditi, i quali travagliavano ora più che mai le due province d'Apruzzi, estinse i primi ed abbattè i secondi (1).

Ma mentre il conte con indefessa applicazione era tutto inteso a riordinare il governo, ad abbellir la città e ristorarla de' passati tumulti, giugne improvvisamente in Napoli a' 10 di novembre di quest'anno 1653 il conte di Castrillo, che gli era stato dalla corte destinato successore. Si

<sup>(1)</sup> Parrino, Teatro de' Vicere, del conte d'Onnate.

turbò egli grandemente di questo arrivo; ma seppe tanto nascondere l'interno rammarico, che non gli uscì giammai parola di bocca di risentimento, se non quando, dopo la deposizione del governo, si ritirò nel convento di San Martino de' Padri Certosini. Aleuni imputavano la rimozione a' suoi rigori: altri a' mali uffici fattigli da don Giovanni d'Austria, col quale dicevasi che passasse poca buona corrispondenza; nè mancò chi dicesse che fossero state le suggestioni e l'istanze del papa, il quale mal soffriva che il conte rintuzzasse le pretensioni del cardinal Filomarino, arcivescovo, e degli altri ecclesiastici, i quali, volendo pescare in questi torbidi, s'eran resi insolenti, con monitorii ed interdetti conculcando i diritti regali (1).

Egfi, in tutti quegli spazi ch'ebbe di riposo, non tralasciò di abbellire la città, ristorare i tribunali e restituire i regii studi. Fece rifare il palagio della regia dogana, quasi tutto rovinato nel tempo delle passate rivoluzioni, ampliando e dando nuova forma al cortile, e rifacendo il fonte che v'è in mezzo. Nella gran piazza del Mercato ne fece aprir uno e restaurarne un altro; e dirimpetto la porta del Castel Nuovo ne fece aprir un nuovo. La casa della conservazione dei grani fuori porta Reale, e l'altra della conservazione delle farine furono di suo ordine risarcite. Copri la scuola di cavalcare nella cavallerizza del ponte della Maddalena. Trasportò nel quartiere di Pizzofalcone la polveriera, che prima era fuori porta Capua-

<sup>(!)</sup> Parrino, Teatro de' Vicere, del conte d'Onnate.

na. Egli fu che nel palagio regale fece costrurre quella magnifica scala che non v'ha la simile in tutta Europa. Egli fece quellà gran sala, ora detta de' vicerè, abbellita poi de' loro ritratti dal conte di Castrillo, suo successore: siccome tutte le scale segrete che si vedono in quel palagio: quella scala coperta che dal medesimo conduce all'arsenale: tutte quelle stanze con loggia che guarda il mare; ed i rastelli davanti alla porta principale d'esso furono da lui introdotti. E quel disegno che poi fu posto in esecuzione a nostri tempi dal duca di Medina Celi, vicerè, nel borgo di Chiaia, fu tutto suo, poichè meditava già egli d'abbellire tutta quella spiaggia di platani e di fonti, e già ne aveva comandato il disegno all'ingegnere Pietro Marino, e l'avrebbe posto in effetto, se i giorni del suo governo fossero stati più lunghi. Egli in fine fece risarcire diversi ponti nel regno, perchè fosse più comodo e sicuro il traffico per le province.

Ma quello di che maggiormente gli studiosi gli sono tenuti, oltre d'aver risarcito il magnifico edificio de' regii studi, che nel corso de' passati tumulti avea patito notabili ruine, fu la cura che prese per far ripigliare gli studi, riponendo in esercizio i professori in quella università, quasi che spenta per i precedenti disordini, con aver ordinato nel tempo della restituzione una solenne apertura, nella quale volle egli intervenire. Egli assegnò a' lettori il soldo, e proibì di leggere in casa, ed ordinò che gli studenti nel giorno 18 di ottobre, dedicato a san Luca, dovessero prendere le matricole e presentarne fede af-

fermativa del cappellan maggiore: restituì le cattedre, e per insinuazioni fattegli dal rinomato Francesco d'Andrea, allora avvocato de' nostri tribunali, rimise in questa università la cattedra di matematica nella persona di Tommaso Cornelio, celebre filosofo e medico di que' tempi. Ne contento d'avere restituiti i pubblici studi, per l'amore ch'egli portava alle lettere, s'applicò ancora a favorire l'accademie; onde sotto di lui fu restituita in Napoli nella chiesa di San Lorenzo l'accademia degli Oziosi, sotto il governo del duca di San Giovanni, nella quale si riprese dagli accademici l'istituto di recitare erudite lezioni, dove sovente soleva egli intervenire. Siccome, restituiti i regii studi alla pristina dignità, avendo il cappellano maggiore don Giovanni Sa-lamanca aperta ne' medesimi studi un'accademia di legge per far conoscere al vicerè il profitto che vi si faceva, sovente, quando si celebravano le funzioni accademiche, soleva il conte onorarle della sua presenza. E se il seguito contagio non avesse intermessi tutti questi studi, la buona letteratura in Napoli non sarebbe così tardi fra noi poscia risorta, come si dirà nel seguente libro di quest'istoria.

Restituì ancora il conte d'Onnate l'autorità ed il decoro de' nostri tribunali; e stabili poco meno di cinquanta prammatiche, tutte savie e prudenti, per le quali regolò i tribunali, tassò i diritti a' ministri subalterni, prescrisse i modi e diede le istruzioni a' delegati e governadori degli arrendamenti (o sien gabelle) nuovamente riposti: comandò che tutti i registri preservati dall'incendio dell'archivio della regal cancelleria, segnito ne' passati tumulti, e pervenuti in potere di persone private, dovessero portarsi al segretario del regno per riporsi nell'archivio: impose rigorose pen: a' notai che trascurano di registrare i contritti ne' protocolli: fece molte ordinazioni per evitare i controbandi; e diede altri salutari provvedimenti, i quali sono additati nella riferita Cronologia prefissa al tomo primo delle nostre Prammatiche (1).

## CAPO VL

Governo di don Garzia d'Avellana ed Haro, conte di Castrillo, nel quale il duca di Guisa con nuova armata ritenta l'impresa di Napoli, ed entra nel golfo, ma con infelice successo.

La corte di Spagna reputò, per mitigare il rigore del conte d'Onnate, mandare per suo successore nel governo del regno il conte di Castrillo, di genio più mite ed indulgente, come colui che, datosi prima nell'università di Salamanca agli studi legali, ed impiegato per più anni ne' ministeri della toga, era stato da poi promosso a quelli della spada. Giunse egli in Napoli a' 10 di novembre di quest'anno 1653, e per dar saggio ne' principi del suo governo, quanto gli fosse a cuore l'abbondanza, fece accrescere due once al peso del pane. Ma cure assai gravi e moleste travagliazono il suo animo in questi mede-

<sup>(1)</sup> Parrino, Teatro de' Vicerè, del conte di d'Ognate.

simi principi; poichè coloro che, sottratti colla fuga al rigor dell'Onnate, eransi ricovrati in Francia, non tralasciavano in quella corte magnificare le loro corrispondenze nel regno, la scontentezza de' popoli per vedersi ricaduti sotto il giogo degli Spagnuoli, e la facilità che figuravano si sarebbe avuta nel conquistargli. A queste istigazioni s'aggiunsero gli uffizi del duca di Guisa, il quale avendo, come si disse, ottenuta la libertà, invece d'attendere le promesse di favorire i malcontenti in Francia, per non tradire il suo natural signore, si era portato in quella corte, ed insinuatosi nella di lui grazia, ed abbagliato tuttavia dagli splendori della corona del regno che avea sperato di poter ottenere per sè medesimo, non poteva acchetarsi; onde appoggiato all'istanze di que' miseri rifugiati, aggiungeva maggiori stimoli, esagerando la moltitudine de' porti ch'erano nel regno di Napoli, capaci di ricevere qualunque più grande armata: il numero degli amici ch'egli vi teneva in ciascheduna provincia: l'affezione che il popolo minuto portava alla sua persona; donde si prometteva una nuova sollevazione, se un'altra volta avesse avuta la sorte di comparirvi, non già disarmato come prima, ma con forze valevoli a sostenere le risoluzioni de' malcontenti, avviliti dal timore del castigo. Indusse pertanto quella corte a somministrargli aluti; e fur dati gli ordini per la spedizione dell'armata, commettendone al Guisa il comando.

Il conte di Castrillo, avvisato di questi nuovi tentativi della Francia, fu costretto a mettersi in difesa; ed oltre d'aver comandata una nuova elezione di milizie del Battaglione, così a piedi, come a cavallo, e delle compagnie d'uomini d'arme del regno, fece arrolare nuova gente, e chismando tutti gli ufficiali riformati, ne compose due compagnie, una di trecento Italiani, alla quale diede per capitano don Gaspare d'Haro, suo figliuolo, e l'altra di Spagnuoli, della quale diede il comando al marchese di Cortes, suo genero. Furono destinate per piazze d'armi le città di Sessa e di Teano, dove furono chiamate tutte le soldatesche del Battaglione e le genti di guerra del regno; e fattasene rassegna in presenza del maestro di campo generale don Carlo della Gatta, ne furono spediti duemila a rinforzare i Presidi di Toscana. Tutte le province del regno, esposte agl' insulti de' nemici, furono provvedute di soldatesche e di capitani.

Fatte queste prevenzioni, essendo passato il mese d'ottobre, nè comparendo armata veruna dei Francesi, si dubitò non fosse stato lor artificio di pubblicare questa spedizione, per impedire che non fossero andati soccorsi dal regno in Catalogna ed in Fiandra, dove ardeva più che mai fra l'una e l'altra corona la guerra. Ma si trovò poi vero il sospetto; poichè, essendo convenuto al duca di Guisa consumar maggior tempo di quello che s'era creduto per porre in ordine l'armata, non potè trovarsi pronta che sul principio d'ottobre a partir da Tolone, composta di sette vascelli d'alto bordo e quindici mercantili, e di sei galee, con altretante tartane, sopra dei quali legni eransi imbarcati settemila soldati

e centocinquanta cavalli, oltre un gran numero d'armi ed altri ordegni, che doveano servire ad armar tutti quelli che il duca sperava si dovessero dichiarare del suo partito, al qual effetto avea fatto imbarcare dugento nobili per valersene da comandanti. Sbattuta poi l'armata da tempesta, non comparve ne' nostri mari, se non ai 12 di novembre.

Il vicerè, all'avviso che gli diede il governador di Gaeta, fece tosto porre in ordine sedici galee ch'erano nel porto: fece guarnire di soldatesche tutte le marine e le città e terre del golfo di Napoli: fece rinforzare la guarnigione della città di Pozzuoli e del castello di Baia; e fu spedito il general dell'artiglieria don Diego Quiroga con fanteria, cavalleria e cannoni a guardar la

spiaggia de' Bagnuoli.

L'armata nemica, dopo aver costeggiate le marine di Sorrento e di Vico Equense, gettò l'áncore dirimpetto a Castellammare. Fu questa città dopo breve opposizione renduta a patti dal comandante, nella quale entrato il duca di Guisa col seguito di cinquanta cavalieri Gerosolimitami, si portò al duomo, dove avendo con pubblica e solenne cerimonia reso a Dio le grazie, si pose a fortificar la piazza con nuove trinciere ben guarnite di soldatesche. A tutti coloro che non vollero rimanervi, diede ampissimi passaporti, ne' quali s'intitolava vicerè e capitan generale del re di Francia nel regno di Napoli. Commosse questa perdita grandemente il popolo napoletano; ed apcorchè si fossero non meno i nobili che i popolari offerti al vicere di sacrificare la vita e la roba in servigio del re, non mancavano de' malcontenti che ponevano col timore in costernazione gli animi; tanto che fu obbligato il vicerè d' imprigionarne alcuni che erano stati capi de' passati tumulti, fra' quali due preti ed un frate, che andavano facendo pratiche a favore de' Francesi.

Perchè il Guisa non potesse allargare gli acquisti, il vicerè, valendosi anche de' banditi, a' quali concedè il perdono, sece occupare la montagna posta alle spalle di Castellammare. Mandò poi ordine a Carlo della Gatta, al principe d'Avellino ed agli altri ufficiali che dimoravano in Sessa, che, provvedute le piazze di Terra di Lavoro, marciassero col grosso dell'esercito ne' contorni di Castellammare; e spedi sei galee a Finale per prendere le soldatesche che calavano dal Milanese. Intanto, affullandosi i soccorsi, il Guisa, ancorchè uscito dalla piazza tentasse occupare i luoghi vicini, trovò dappertutto valida resistenza, e venutosi più volte a scaramuccie, con perdita dei suoi gli bisognò ritirarsi. Ma sopragiunto da poi il general della Gatta con un esercito di dodicimila nomini, composto di nobili baroni, ufficiali e soldati riformati, e rinforzato in appresso da altri reggimenti, svanirono in un tratto le mal concepite speranze; onde i generali francesi pensarono d'abbandonar la piazza, e procurare, nel miglior modo che potessero, d'imbarcarsi sopra l'armata e ricondursi in Tolone. Consideravano che voler stendere le conquiste per terra, era impresa non che dura, ma disperata; poichè tutto il paese circostante era pieno di truppe nemiche. Rimanere

in quel mal sicuro porto in quell'inverno, era lo stesso ch'esporre l'armata ad un certo naufragio. Non restava loro altro che il mare libero, per non esservi armata spagnuola che potesse far ostacolo; nè la stagione che, correva tempestosa, avanzata già ne' principi d'un rigido inverno, poteva lor promettere felice navigazione, sicchè potessero sicuramente condursi ad invadere altri porti. L'inclinazione de' popoli alla persona del Guisa, ch'era stato il principal fondamento di quest'impresa, si vedeva interamente svanita, tardi il Guisa avvedendosi della incostanza della nazione, rimanendo non poco sorpreso di tanta mutazione, e vie più sbigottito, quando intese essersi trovato affisso in Castellammare un cartello col quale si promettevano trentamila ducati a chi troncasse la sua testa.

Tenutosi pertanto consiglio di guerra, fu da tutti gli ufficiali francesi deliberato di abbandonare la piazza e di condurre l'armata in Tolone, per non lasciarla miseramente perire in quel porto; onde furono dati gli ordini opportuni per la partenza. A questo avviso cominciarono le soldatesche a saccheggiar le case de' cittadini, nè si perdonarono le chiese, le quali furono spogliate di tutte le suppellettili e vasi sagri; e fatta non picciola preda, montarono i Francesi su l'armata la sera de' 26 novembre. Ma trattenuti per quindici giorni, e combattuti da' venti contrari alla loro navigazione, quietatosi alquanto il mare, partirono a' 10 di dicembre verso Tolone; nell'istesso tempo che comparve nel nostro golfo una squadra di ventitre navi inglesi, la quale ad istanza del re Filippo era stata spedita per opporsi ai Francesi; onde non essendovi del lor soccorso più di bisogno, a' 26 di dicembre voltarono le prore verso ponente, dopo essersi trattenute in questo

porto due giorni (1).

In cotal guisa terminarono i timori che la spedizione del duca di Guisa avea cagionati nel regno; ma non finirono le cure del vicerè, e le occasioni di provvedere a' bisogni d'una nuova guerra. I Francesi non cessavano con nuovi mezzi di tenere solleciti gli animi e distratte le forze. Aveano a questi tempi indotto il genio guerriero di Francesco, duca di Modena, ad armare, per rinnovare la guerra nel Milanese; onde il marchese di Caracena, governator di Milano, per ridurre questo principe con la forza dell'armi alla quiete, era entrato ne' di lui Stati. Era a' 7 di gennaio di quest'anno 1655 morto Innocenzio X, ma contuttociò il collegio de' cardinali, ridotto in conclave per la nuova elezione del successore, non avea tralasciato spedire Emilio Altieri, per ridurre le parti a più moderati consigli; ed essendo da poi a' 7 d'aprile seguita l'elezione del nuovo pontefice nella persona di Fabio Ghigi, nominato Alessandro VII, interpose costui più fervorosi uffici per dar riposo all'Italia. Ma nulla giovando le interposizioni del papa, nè quelle della repubblica di Venezia, la quale, angustiata da' Turchi, mal soffriva queste contese tra' nostri principi in Lombardia; il duca di Modena, dichiarato generale del re di Francia, andò ad accam-

<sup>(1)</sup> Parrino, Teatro de' Vicerè del conte di Castrillo.

parsi sotto Pavia. Bisognò pertanto all'avviso di queste mosse che il vicerè, richiesto di soccorso. spedisse nel mese di maggio al Finale sopra sette galee millecinquecento fanti; e poco da poi allestisse una squadra di vascelli è galee, sopra le quali vi furono spedite quattromila persone sotto il comando del marchese di Baiona. Nè perciò essendo cessati i bisogni, fu d'uopo in agosto sopra cinque galee e quaranta tartane di spedir altri duemila fanti del Battaglione e millecinquecento cavalli sotto il comando del marchese di Cortes, genero del vicerè. Ebbe costui poscia il contento di veder bene impiegate tutte queste spese e travagli; poichè, rinforzato da sì valevoli soccorsi l'esercito del governador di Milano, ed all'incontro trovatasi da' Francesi grandissima resistenza in Pavia, valorosamente difesa dal conte Galeazzo Trotti, fu costretto il duca di Moderna a ritirarsì dall'impresa (1).

## CAPO VIL

Crudel pestilenza miseramente affligge la città ed il regno: si estingue, ed al conte vien dato successore.

Dopo tanti e così lagrimevoli avvenimenti, dopo tante miserie e sciagure, perchè nulla mancasse, si vide in quest'anno 1656 il regno miseramente afflitto da una crudele e mortifera pestilenza. Non erano bastati i tanti sconvolgimenti

<sup>(1)</sup> Parrino, loco citato.

e sedizioni, le tante afflizioni cagionate da fiere guerre, o da timori di quelle ch'eran peggiori, le scorrerie de banditi, le invasioni de Turchi, le carestie ed i tremuoti; che, per ultimo eccidio, fu d'uopo soffrir anche quest'altro pestifero flagello, così spietato, che non si legge aver altrove portato in così breve tempo tanta strage e ruina. Quella che si soffrì in tempo della guerra di Lautrech, durò quasi due anni, e si tenne conto che non avea ammazzato più di sessantamila persone: questa in meno di sei mesi desolò le province del regno, e ridusse la metropoli in cimitero, con morte d'intorno a quattrocentomila dei suoi cittadini. Da molto tempo l'isola di Sardegna era travagliata di pestilenza, e perciò non meno dal conte di Castrillo, che dagli altri vicerè, suoi predecessori, s'erano pubblicati severi bandi, proibendo ogni commercio; ma capitato nel nostro porto un vascello procedente da quell'isola, carico di soldatesche, o sia per trascuraggine de guardiani del porto, o perchè in vece delle patenti di Sardegna si fossero esibite quelle di Genova, ovvero che per non trattenere le sodatesche, fosse così stato eseguito con particolar ordine del vicerè, gli si diede pratica. Non tardò guari che, ammalatosi uno degli sbarcati, condotto nello spedale dell'Annunziata, in tre giorni se ne morì, apparendo nel suo corpo minute macchie livide; poco da poi uno che serviva lo spedale, assalito da un capogirlo, in ventiquattro ore spirò, e poco appresso spirò anche la madre. Attaccatosi il malore nelle vicine case, si vide in brevissimo tempo sparsa la contagione ne' quartieri inferiori della città, e particolarmente nel Lavinaro, Mercato, Porta della Calce ed Armieri.

I medici in questi principi ascrivevano ad altre cagioni tali perniciosi effetti, chi a febbri maligne, chi ad apoplessie e chi ad altri mali. Non mancò ad ogni modo chi, per accurata osservazione fattane, riputasse il morbo pestilenziale. Ma pervenuto all'orecchie del viceré che costui andava pubblicando il male esser contagioso, fu il medico posto in oscuro carcere, dove ammalatosi, ottenne per sommo favore d'andare a morire in sua casa; donde gli altri medici fatti accorti, proseguirono ad occultare la qualità del male. Ma questo tuttavia crescendo e spandendosi in altre contrade vicine alle già dette, parve al cardinal Filomarino, arcivescovo, di dover avvertirne il vicerè che non bisognava in cosa cotanto importante starsene così ozioso e lento. Dispiaceva sommamente al conte di Castrillo che insorgesse fama esservi in Napoli pestilenza, poichè, dovendo egli spedire soccorsi di soldatesche per la guerra dello Stato di Milano, travagliato tuttavia dall'armi del re di Francia, questi rumori glie l'avrebbono impedito; onde, come poteva il meglio, procurava che non si venisse a tal dichiarazione. Contuttociò, non potendo più resistere alle continue mormorazioni, e tuttavia il malore crescendo, fu costretto a far unire i più rinomati medici de' suoi tempi, perchè ne dessero parere. Costoro o per ignoranza; o per timore, ovvero per secondare le brame del vicerè, non ardirono di dichiarare il morbo per pestilenziale; ma sol consigliando che s'accendessero fuochi per tutte le contrade della città e che si vietasse la vendita di pesci salati, uscirono da ogni briga. Ma altro che frasche vi volevano per far argine ad un così impetuoso torrente. Il male incrudeliva maggiormente, nè consiglio di medico, nè virtù di medicina pareva che valesse: ne morivano il giorno a centinaia; nè si scorgeva altro per le strade che condurre sagramenti agli infermi e cadaveri alle sepolture. Spaventati gli animi de' cittadini, chi con umili supplicazioni, chi in processioni confuse e numerose d'uomini e di donne, con donzelle scapigliate, chi dietro alle immagini più venerate e chi in altre guise cercava a Dio ed a' santi pietà e ristoro a tante miserie e desolazioni. Ma essi non accorgevansi che, affollati più strettamente insieme, tra la calca e la pressura d'infinito numero di popolo concorsovi, il malore prendeva più forza, e la morte recideva in uno i colli di più migliaia di persone.

S'accrebbe poi e dilatossi più furiosamente il mortifero veleno, quando, presa tal opportunità, insorse voce che suor Orsola Benincasa, donna che a quei tempi aveasi acquistata fama di santissima vita, non trovando per anche comoda abitazione per le sue suore, avea, innanzi di morire, profetizzato che in tempo del maggior travaglio della città dovea farsi la fabbrica del suo romitorio nella falda del monte di San Martino; e credendosi che com la costruzione d'un tal edificio sarebbe cessato il travaglio, il vicerè fu il primo che, fattosi il disegno e tirate le linee, andò a portarvi con le proprie mani dodici cesti di terra. All'esempio del capo movendosi gli altri, gli Eletti della città e

tutti i cittadini a folla vi concorsero, non solo somministrando denaro, ma l'opera eziandio delle loro proprie mani. Era cosa di maraviglia il vedere uomini e donne, giovani e vecchi, nobili, cittadini e plebei, spogliarsi de' migliori averi, ed offerirgli in limosina per la costruzione di quell'edificio, che dovea essere il liberatore della loro patria. Si erano nelle pubbliche strade poste non già cassette, ma botti, le quali, pocanzi vôte, si vedevano in un tratto piene di monete di rame, d'argento, ed anche d'oro: le donne istesse, spogliatesi della loro natural vanità, si toglievano dalle dita gli anelli, dagli orecchi i pendenti, e dal collo e dalle braccia i monili, e quasi baccanti, gli offerivano al sorgente edificio; e ciò che recava maggior stupore, era che persone di qualità mescolavansi a gara ne' più vili esercizi, chi portando un cesto di chiodi, chi con un fascio di funi, chi con un barile di calce, chi con pietre, chi servendo per manuale a' fabbri, e chi in fine sopra le spalle caricandosi di travi, con pericolo di mancare sotto il grave e pesante incarco. Ma pari effetti seguirono da pari cagioni. Mentre l'opra ferve, assai più s'accende e si dilata il malore: l'unione di tanta gente che a gara tutt'ansante si sollecita, si travaglia ed affolla, concorrendo da tutti i quartieri, fa sì che il morbo, che prima era ristretto in poche contrade, si spanda dappertutto. Così mentre l'edificio è quasi in fine, la città rimane poco mep che desolata.

A stato di cose cotanto lagrimevole s'aggiunsero nuove confusioni e disordini. Non mancavano de' malcontenti, misero avanzo de' passati tumulti, i quali, per risvegliar nuove sedizioni, andavano disseminando nel popolo, venir questo flagello non già da giusta ira di Dio, mandato a correzione de miseri mortali, ma procedere dalle vendicatrici mani degli Spagnuoli, per esterminar la plebe, e prender vendetta delle passate rivoluzioni: vedersi chiaro da' preceduti andamenti del vicerè, il quale avea tosto fatta dar pratica alle soldatesche venute dall'appestata Sardegna, con essersi poi ingegnato di far occultare il male, perchè ne' principi non si provvedesse d'opportuni rimedi: lo confermavano con sar riflettere che perciò non si vedevano infettate le fortezze guarnite di lor presidio, nè i quartieri più alti della città, abitati dagli Spagnuoli, ma solo i rioni del Lavinaro, Conciaria, Mercato ed altri luoghi più bassi, quasi tutti abitati da gente minuta; e dopo aver tratti molti nel lor sentimento, s'avanzarono eziandio a far credere che per la città andavano girando persone con polveri velenose, e che bisognava andar loro in traccia per esterminargli. Così, in varie truppe uniti, andavano cercando questi sognati avvelenatori, ed avendo incontrati due soldati del Torrione del Carmine (affin d'attaccar brighe, che poi finissero in tumulti), avventaronsi sopra di essi, imputandogli d'aver loro trovata addosso la sognata polvere. Al rumore essendo accorsa molta gente, per buona sorte vi capitò ancora un uomo da bene, il quale con soavi parole e moderati consigli gli persuadè che dessero nelle mani della giustizia uomini cotanto scelerati, affine, oltre del supplicio che di loro se ne sarebbe preso, si

potesse da essi sapere l'antidoto al veleno; e con tal industria gli riuscì di salvargli. Ma appena saputosi che di que' due soldati uno era di nazione francese e l'altro portoghese, ed uscita anche voce che cinquanta persone con abiti mentiti andavano spargendo le polveri velenose, si videro maggiori disordini; poichè tutti coloro che andavano vestiti con abiti forastieri, e con scarpe, o cappello, o altra cosa differente dal comun uso de' cittadini, correvan rischio della vita. Per acchetar dunque la plebe bisognò far morire sopra la ruota Vittorio Angelucci, reo per altro d'altri delitti, tenuto costantemente dal volgo per disseminator di polvere. Ma nell'istesso tempo fu presa rigorosa vendetta degl'inventori di questa favola: molti di essi essendone stati in oscure carceri condotti, cinque di loro in mezzo al Mercato su le forche perderono ignominiosamente la vita; ed in cotal guisa furono i rumori quietati.

Intanto gli Eletti della città, vedendo che non solo il male spopolava la metropoli, ma che si spandeva ancora nelle province, fecero premurose istanze al vicerè, perchè dovessero porsi in uso i più forti e risoluti rimedi; e dopo essersi più volte sopra ciò ragunato il Consiglio Collaterale, venne il conte nella resoluzione di comandare alle piazze che creassero una deputazione particolare, alla quale egli dava perciò tutta l'autorità necessaria, assegnandole ancora per capo don Emmanuele d'Aghilar, reggente della Vicaría. La deputazione diede la cura a' medici più rinomati di que' tempi, che osservassero non meno gl'infermi che i cadaveri, facendone esatta notomía;

onde, ragunatisi insieme, presidendo a questi il famoso M. Aurelio Severino, cotanto celebre al mondo per le sue opere di filosofia e medicina che ci lasciò (morto da poi ancor egli di tal mortifero veleno), fu conchiuso che il male fosse pestilenziale, e che si dovesse porre ogni cura negli ammalati, dal cui contatto erano inevitabili le morti.

Il vicerè e la deputazione s'affaticarono perciò a darvi quel miglior riparo che si poteva. Fu comandato che si facessero le guardie in tutte le città e terre del regno, e che non si ammettesse persona senza le necessarie testimonianze di sanità: che in ciascun rione di Napoli dovesse eleggersi un deputato nobile, o cittadino, al quale dovessero rivelarsi tutti gl'infermi di ciascun quartiere: che gli ammalati tocchi di pestilenza dovessero condursi nel Lazzaretto di San Gennaro, fuori le mura: che coloro i quali avessero comodità di curarsi nelle loro case, si chiudessero in esse: che niun medico, chirurgo, o barbiere par-- tisse dalla città, ma attendessero alla cura degl' infermi, secondo la distribuzione che sarebbe stata fatta dalla deputazione: che si fossero tolti i cani e gli altri animali immondi che andavano per la città; e si diedero altri salutari provvedimenti per far argine ad un tanto inondamento. Ma riuscirono vani ed infelici tutti questi rimedi: il male vie più incrudelendo, riempiè in un tratto tutti gli spedali: se ne costrussero de' nuovi; ma questi nè tampoco bastando, la gente periva nelle porte delle case, nelle scale e nelle pubbliche strade. Mancarono eziandio le tombe ed i cimiteri;

poiche il malore, attaccatosi non pure in tutti i quartieri, ma in tutte le case della città, faceva orribile e spaventosa strage; onde fu fama che ne perissero otto o diecimila persone il giorno. Morivano non meno i medici, i chirurgi e tutti coloro che erano destinati alla cura del corpo, che i sacerdoti ed altri religiosi destinati a quella dell'anima. Non vi era chi seppellisse gli estinti; onde i cadaveri giacevano nelle vie, su le scale e nelle porte: le confessioni si facevano pubbliche, e l'Eucaristia si portava agl'infermi senz'alcuno accompagnamento, e si porgeva loro in una punta di canna: quelle case che pocanzi erano aperte, poco da poi si vedevano chiuse e desolate: da capogirli assaliti taluni che camminavano per la città, vedevansi improvviso cader morti in niezzo alle piazze. I morti per la maggior parte rimanevano insepolti dentro le case, o su le scale delle chiese; ma era molto più grande il numero di coloro che restavano insepolti su le pubbliche strade; e coloro che con molto favore e grandissima spesa erano seppelliti dentro le chiese, non avevano nè meno un prete che gli accompagnasse, e l'esequie più solenni erano una semplice tavola, o al più una bara.

In tanta confusione non rimaneva luogo a provvedimento alcuno, se non che per lo puzzor grande de' cadaveri estinti, e perchè l'aria non maggiormente s'infettasse, si pensò unicamente a seppellire i morti. Se ne presero cura i deputati e l'Eletto del popolo, il quale da'casali de'contorni fece venire intorno a centocinquanta carri; ed il vicerè v'impiegò a quest'uffici estremi da cento

schiavi turchi delle galee. Era cosa assai spaventosa ed orribile vedere strascinarsi per le strade i cadaveri aggrappati con uncini ed innalsarsi su i carri, e sovente co' morti andar congiunti i semivivi creduti estinti. S'empirono le grette del monte di Lautrech, dove poscia fu edificata una chiesa sotto il nome di Santa Maria del Pianto: i cimiteri di San Gennaro fuori le mura: molte cave di monti, dond'erano state tagliate pietre per fabbricare: il piano delle Pigne fueri la porta di San Gennaro: l'altro davanti la chiesa di San Domenico Soriano fuori porta Reale; e ciò nemmeno bastando, sempre più le stragi avanzando, precisamente nel mese di luglio, nel quale vi surono giorni che il numero de' morti arrivò fine a quindicimila, fu duopo consumar i cadaveri col fuoco, ed altri sinalmente buttargli in mare.

Non meno nella metropoli, che mell'altre province del regno accadevano si funeste e crudeli stragi. Toltene le province d'Otranto e di Galabria ulteriore, tutte le altre rimasero disolate. Delle città e terre narrasi che solamente Gaeta, Sorrento, Paola, Belvedere e qualche altro luogo rima-

sero preservate.

Ma ridotte le cose in questo infelicissimo stato, verso la metà d'agosto una impetuosa ed abbondante pioggia temperò alquanto la furia del malore: cominciò il mortifero veleno a cessare: niuno più s'ammalò di tal morbo, e coloro che n'eran tocchi, guarivano; in guisa che alla fine del seguente mese di settembre non si numerarono più infermi in Napoli, che soli cinquecento. Si ripigliarono pertanto dalla deputazione i provvedimenti, e furono da quella dati varii ordini per purgar le robe di quelle case dove era stata la contagione, ed altre istruzioni e metodi, affinchè non ripullulasse il male. Passarono due altri mesi, e non s'intese altro sinistro accidente; onde ragunatisi alquanti medici ch'erano scampati dal comune eccidio, fu agli 8 dicembre, su la tostimonianza de' medesimi, solemnemente dichiarata Napoli libera da ogni sospetto.

Nelle province s'andava ancora tuttavia scemando il malore; ma perchè doveva essere opera di più mesi, convenze mantener i rastelli alle porte della città, e le guardie per evitar l'entrata a quelli che venivano da parte sospetta. Il vicerè a questo fine sottoscrisse un rigoroso editto, col quale comandò sotto gravissime pene, che niun forastiero fosse ammesso nella città senz' espressa sua licenza, da darsi precedente visita e parere della deputazione. La corte arcivescovile di Napoli, a richiesta del vicerè, sottopose alle consure ecclesiastiche tutti coloro che avessero occultate robe infette, o sospetto di pestilenza, se non l'avessero fra certo tempo rivelate e fatte purgare. Ma non mancò l'arcivescovo, profittandosi di queste confusioni, di avanzar un passo, e mescolarsi anch'egli in queste provvidenze; poiche si fece lecito di pubblicare un altro editto consimile a quello del vicerè, come se questo non bastasse per obbligar anche gli ecclesiastici all'osservanza, col quale comandava che ninno ecclesiastico osasse entrare in Napoli senza sua licenza in iscritto. Il 'vicerè, per reprimere un così pernizioso attentato, immantenente diede

fuori un rigoroso comandamento, col quale ordinò che non s'ammettessero altre licenze, che quelle de' ministri del re, a' quali unicamente apparteneva di preservare il regno. Perlaqualcosa, essendosi frapposto il nunzio, si sedarono presto le brighe, con stabilirsi che tutti gli ecclesiastici ch'entravano nella città avessero ubbidito agli ordini del vicerè, e si fossero sottoposti alle diligenze della deputazione, e poscia, se volevano, fossero andati a presentarsi ne' lor tribunali. In cotal maniera si continuò a praticare sino al mese di novembre del seguente anno 1658, nel qual tempo essendosi pubblicate libere dalla contagione le città di Roma e di Genova, fu aperto generalmente il commerzio, e tolti i rastelli e le guardie.

Si proseguì dal vicerè a por sesto alle cose turbate della città e del regno, a provveder l'annona, ed a reprimere l'ingordigia degli artisti ed agricoltori rimasi, i quali per esser pochi ed arricchiti col patrimonio de' morti, o con difficoltà si riducevano a pigliare il lor mestiere, ovvero angariavan la gente ne' lavori: restituendo i prezzi e le mercedi, siccom'erano prima della contagione. Si applicò poscia il conte a sollevare le comunità del regno, ordinando che quelle che erano state tocche dalla pestilenza, non fossero molestate per i pagamenti fiscali, de'quali rimanevan debitrici per tutto aprile del 1657, e che dal primo di maggio del medesimo anno avessero contribuita la quarta parte meno di quello che stavano tassate nell'antica numerazione del regno. Si resero da poi pubbliche e solenni grazie a Dio ed a' santi: sulle porte della città furono dipinte dal famoso pennello del cavalier Calabrese le immagini de' santi tutelari, ed al beato Gaetano Tiene innalzate statue; ed allora nella piazza di San Lorenzo s'erse a questo santo quella piramide con sua statua di metallo ed iscrizione che ora si vede (I).

Restituendosi tratto tratto il regno dalle precedute sciagure nel pristino stato, non mancavano tuttavia al conte altre moleste occupazioni, nelle quali lo ponevano gli sbanditi, particolarmente in Principato, ove s'eran moltiplicati per la protezione che n'avean preso alcuni baroni. Applicò pertanto i suoi pensieri a severamente punire i protettori, ed a snidar i protetti da que' luoghi; e perchè il suo governo così calamitoso ed infelice ricevesse alquanto di conforto, il cielo riserbò negli ultimi mesi di quello, che la regina a' 28 di novembre del 1657 si sgravasse d'un maschio, al quale su posto nome Prospero Filip-po, per cui si diede il successore alla monarchia. In gennaio del puovo anno 1658 pervenne in Napoli l'avviso; onde il conte, per ristorar anche i popoli dalle precedute calamità, fece celebrare superbissime e magnifiche feste. Ed essendo da poi a' 18 luglio del medesimo anno seguíta l'elezione di Leopoldo in imperadore, furon replicate in Napoli le feste e i tornei. Ma appena cbbe finite le feste, che gli venne avviso che il conte di Pennaranda, sbrigato dalla dieta di Francfort, dove come ambasciadore estraordina-

<sup>(1)</sup> Parrino, Teatro de' Vicerè, del conte di Castrillo.

rio del re era intervenuto alla coronazione di Leopoldo, era stato destinato per suo successore. Essendo pertanto giunto il Pennaranda in Napoli a' 20 di dicembre, fu duopo al conte agli 11 gennaio del nuovo anno 1659 deporre nelle di lui mani il governo. Ci lasciò egli molte savie ed utili prammatiche, fra le qualí fu la pubblicazion della grazia che il re fece al baronaggio ed al regno, allargando la successione de' beni feudali per tutto il quarto grado, con facoltà d'istituire maiorati e-fedecommessi ne' feudi, dentro i gradi della successione feudale; e diede altri provvedimenti che sono additati nella tante volte riferita Cronologia. E quantunque il suo infelice governo non gli avesse permesso di lasciar a noi memoria alcuna della sua magnificanza, pure egli fu che, facendo abbattere molte case, ridusse in isola il palagio regale, e fece porre tutti i ritratti de' capitani generali del regno nella sala de' vicerè (1).

Parve che colla venuta del Pennaranda il nostro reame cominciasse a risterarsi de' passati mali, e cessando tante calamità di più travagliarlo, ripigliasse le proprie sue aembianze; ond'essendo fin qui durate le sue sciagure, termineremo ancor noi qui il libro, ponendo tra questo ed il seguente sì distinti confini, affinchè gli avvenimenti che seguiranno, non siano contaminati da' preceduti infelici e lagrimevoli successi.

<sup>(1)</sup> Parrino, loco citato.

# LIBRO TRENTESIMOTTAVO

Avvmerunos: furono i principi del governo del conte di Pennaranda, non solo per la tranquillità restituita nel nostro regno, ma per la felicità della pace, che, maneggiata lungamente tra le due corone, venne ora ne' Pirenei a conchiudersi da' due favoriti, dal eardinale Mazzarini per la Francia, e da don Luigi di Haro per la Spagna. Facilità la conchiusione l'essere nato al re Filippo IV il secondo figliuolo, per la natività del quale pareva che maggiormente si fosse allontanata la successione della monarchia dall'infanta donna Maria Teresa d'Austria, figliuola del-primo letto del re Filippo. Ambivano questi due favoriti di esser creduti autori d'una pace cotanto da' popoli sospirata, siccome erano stati prima riputati istrumenti delle tante calamità della guerra; e perciò ricusavan qualsisia mediazione, ed in particolare quella del pontefice Alessandro VII, resoai poco grato ad amendue le corone. Concertatesi adunque le principali condizioni, che consistevano nel matrimonio dell'Infanta col re Luigi XIV, e nel ritenersi la Francia una parte delle conquiste, rilasciandone l'altra, convennero que-

sti primi ministri di trovarsi a' Pirenei per istipulare e suggellare il trattato. Si mosse pertanto il Mazzarini da Parigi, il quale per cammino ricevè da Madrid l'approvazione del concertato. Ma giunto a' confini, trovò che gli Spagnuoli anche nel discapito della fortuna vollero sostenere il rigor del posto; poiche don Luigi di Haro, ancorche dovesse cedere alla dignità cardinalizia, pretese però, uguagliandosi nel ministerio, di sostenere la parità col Mazzarini, e con tratti d'ingegno nel negoziar tal competenza, procurò di superarlo; poichè fu trovato espediente nell'isoletta chiamata de' Fagiani del picciol fiume Vidasso, noto e non per altro famoso, se non perchè divide i due regni, di fabbricarvi una casa di legno, in cui entrando dalla parte sua per un ponte ogni uno de' ministri, si trovassero ambedue in una sala comune. Quivi adunque entrati, tennero moltissime conferenze; e dopo essersi lungamente dibattuto intorno all'inclusione in questa pace del Portogallo, ed alla restituzione del principe di Conde nel regno di Francia, ne' suoi beni e nelle cariche; finalmente rimase escluso il Portogallo, ed accordata la reintegrazione al principe, fu il trattato di pace sottoscritto a' 7 di novembre di quest'anno 1659 da' due ministri, e solennizzato con reciprochi amplessi e con giubilo degli astanti, il qual si diffuse con indicibile allegrezza per tutti i regni delle due corone.

I capitoli di questa pace furono in gran numero, ed i primi, con lunghe ed affettuose espressioni, contenevano in ristretto le solite condizioni di recipraca reintegrazione de' beni, onori, digniti e benefizi a tutti i sudditi dell'una e dell'altra parte, così ecclesiastici come secolari, che avessero seguitato il partito contrario, includendovi nominatamente i Napoletani, i Catalani ed il principe di Monaco; ed altri parimente se ne accordarono intorno al riaprire il commercio fra le due nazioni. Il più principale fu il matrimonio stabilito con dote di cinquecentomila ducati tra l'infanta donna Maria Teresa col re Luigi, rinunziando però l'Infanta nella forma più solenne, anche in considerazione della pace, e perchè queste due corone per qualunque avvenimento non potessero unirsi insieme in un sol capo, alle ragioni di succedere nella monarchia di Spagna. S'accordò che delle conquiste restasse alla Francia tutta la provincia d'Artois, eccetto Sant'Omer ed Aire con le loro dipendenze. In Fiandra continuasse quella corona nel possesso di Gravelines. Borburg, San Venant, de' forti annessi e di tutto ciò che apparteneva a que' luoghi; come nell'Hainaut di Landrecy e Quesnoy, nel Lucemburg di Tionville, Damvilliers, Ivoy ed altri luoghi occupati di minore momento. Restava pure alla Francia Perpignano coi contadi di Rossiglione e Conflans; quella parte però che giace di qua de' Pirenei, deputandosi reciprocamente commessarii per assegnare i confini.

La Francia restituiva la Bassée e Vinoxberg, in cambio però di Mariemburg e Filippeville, che la Spagna cedeva; ed in oltre rendeva Ipri, Oudenarde, Dixmude, Furnes, le terre sopra il fiume Lis, alcuni castelli nella conten di Borgogna: Valenza e Mortara in Italia: Roses e Gadagues in Ispagna, con tutto ciò che si trovava di là de' Pirenei. La Spagna pure rendeva Linchamp, ed in oltre lo Chatelet e Rocroy, dal principe di Condè possedute. Rinunziava le pretensioni sopra l'Alsazia e sue dipendenze, già dall'imperadore nel trattato d'Osnabrug a' Francesi cedute.

Quanto al Lorena, se egli voleva entrar nella pace, si rimetteva il duca nel possesso degli Stati, demolito Nancy, con restare alla Francia Montmedy, il ducato di Bar, Glermont, Stainé, Dun e Jametz, ed il passo aperto alle truppe per andar

in Alsazia.

A Savoia rimetteva la Spagna Vercelli: al principe di Monaco i suoi beni; ed il trattato di Chierasco si confermava.

Modena si comprendeva, ritirando gli Spagnuoli da Correggio il presidio: e passando fra' predetti duchi e la Spagna varie pretensioni per doti, assegnamenti ed usufrutti, si rimettevano queste ad amicabile composizione, come pure le differenze che per la Valtellina potessero insorgere con i Grigioni.

Il papa doveva esser sollecitato da' due re a render ragioni alla casa d'Este per le valli di Comacchio, ad assegnar tempo congruo al duca di

Parma per la ricuperazione di Castro.

Finalmente non surono omesse tutte le clausole più solenni e stringenti per consolidare una pace perpetua, e divertire le discordie nell'avvenire. Ciò stabilito, partirono i ministri dalla conferenza, e la corte di Francia, ch'era in Tolosa, si trattenne in Linguadoca e Provenza tutto

l'inverno, sino che venne non solo la ratificazione di Spagna, ma che la sposa col padre arrivasse a' confini.

Fu questa pace pubblicata solennemente da per tutto per consolare i popoli; ed in Napoli ne pervenne l'avviso nell'entrar del nuovo anno 1660, avendo poco da poi il re Filippo, con suo dispaccio de' 10 di febbraio, comandato che quivi si pubblicasse, siccome con solenne cerimonia fu fatto a' 6 aprile avanti il regal palagio. Comandò ancora il re con suo particolar rescritto che si pubblicasse il perdono di tutti coloro che avevano seguito il partito francese, siccome fu poi dal vicerè eseguito agli 11 gennaio del seguente anno 1661; e surono reintegrati nel possesso de' loro beni il principe di Monaco ed il duca di Collepietra. Furono ancora celebrate solenni e ma-gnifiche feste per la pace e per lo matrimonio dell'Infanta col re Luigi, aegusto già ne' 29 del mese di giugno di quest'anno 1660, le quali furono poco da poi replicate per l'altra pace conchiusa tra' principi del Settentrione. Solo il regno di Portogallo rimase escluso ne' trattati di questa pace; onde gli Spagnuoli rivoltarono i loro pensieri per riunirlo alla corona, e s'accinsero ad unire formidabili eserciti per domare i Portoghesi (1).

<sup>(1)</sup> Parrino, Teatro del Vicerè del conte di Pennaranda.

#### CAPOL

Il conte di Pennaranda manda dal regno soccorsi per l'impresa di Portogallo: reprime l'insolenze de' banditi, e festeggia la natività del principe Carlo, e le nozze dell'imperador Leopoldo con Margherita d'Austria, figliuola del re. Parte indi dal regno, essendogli dato successore.

La guerra di Portogallo proseguita dagli Spagnuoli, ma con infelici successi, obbligò il Pennaranda a spedir dal regno nuovi soccorsi. Fece pertanto nel mese di maggio di quest'anno 1660 sopra dodici vascelli, comandati dal principe di Montesarchio, imbarcar mille Alemanni ed ottocento Napoletani sotto il comando del maestro di campo don Emmanuele Carafa. Partirono ancora dal nostro porto sette galee di Napoli e di Sicilia verso il Finale, per imbarcare le soldatesche che calavano dal Milanese, e traghettarle in Ispagna; e nel seguente anno 1661 si mandarono altri quattrocento soldati sopra tre galee di Sicilia ed altretante della squadra di Napoli. Nel 1662 vi furono spediti ottocento fanti, comandati dal mastro di campo don Camillo di Dura, sopra otto galee delle mentovate due squadre; e nel 1663 sopra quattro vascelli della squadra del principe di Montesarchio furonvi spediti mille ed ottocento Napoletani sotto il comando del mastro di campo Paolo Gualtiero.

Resero ancora alquanto torbido il governo del conte i fastidiosi ed insolenti banditi, i quali a

questo tempo con ladrocinii e ruberie disertavano le campagne, tenevano in continui timori le
città e le terre abitate, e toglisvan loro la comunicazione ed il traffico: giunse la loro audacia a
svaligiare spesse volte i regii procacci, e ad arrestare qualunque ancorche illustre personaggio,
ponendo mano sino a' ministri del re; e chiunque capitava nelle lor mani, era costretto, dopo
molti tormenti e strazi, a ricomprare la libertà
con somme immense di danaro; era in fine la
loro insolenza giunta a tale, che spingevano le
loro scorrerie sino alle porte di Napoli.

A riparar disordini si gravi applicò il vicerè i suoi pensieri; onde spediti ne' due Apruzzi, ne' due Principati e nell'altre province presidi risoluti e di coraggio, furon molti di questi ribaldi presi, altri uccisi in campagna, e de' presi alcuni lasciarono la vita in su le forche, altri furon condennati durante la lor vita a remare, e moltissimi ottennero il perdono con legge d'andar a servire il re nelle guerre di Portogallo. Ma tanta applicazione e rigore non era sufficiente per estirpargli, per la protezione c'aveano d'alcuni potenti baroni; onde fu d'uopo al conte pubblicar rigorose prammatiche contro i loro ricettatori e protettori.

Turbarono non poco il suo governo eziandio i tanti duelli segusti a' suo tempo tra' nobili, e i furti delle suppellettili e vasi sagri in alcune chiese; onde con rigorosi editti rinnovò le prammatiche stabilite da don Pietro di Toledo e dal conte di Monterey contro i duellanti, e dichiarò che a' provocati a duello, ricusandolo, non po-

tesse attribuirsi nota di viltà e d'infamia: contra i sacrilegi fu usato estremo rigore, e fatte severe esecuzioni di morte.

Ma furono queste cure moleste di gran lunga compensate per la natività del principe Carlo, dato alla luce dalla regina Marianna d'Austria, seconda moglie del re Filippo, a' 6 novembre di quest'anno 1661; e tanto più il parto fu desiderabilissimo, quanto che il principe Prespero era già morto, ed il re erasi vedato di nuovo in timore di poter mancare, sensa lasciar di sè prole maschile. Pervenne l'avviso in Napoli nel sesto giorno del seguente dicembre; onde faron quivi celebrate feste magnifiche, con grandi apparati ed illuminazioni, e degne d'un così felice avvenimento, che furene continuate nel principio del nuovo anno 1662. Non molto da poi, essendosi a' 25 d'aprile del seguente anno 1663 conchiuso il matrimonio tra l'Infanta Margherita, figlinola del re, coll'imperador Leopoldo, furono ancora dal Pennaranda ordinate feste ed illuminazioni.

Mentre il conte era per continuare il rimanente del suo governo in riposo, gli venne avviso che dalla corte gli era stato dato il successore. Fu questi il cardinal d'Aragona, il quale trovandosi ambasciadore del re in Roma, essendo stato spedito per quella corte don Pietro d'Aragona, suo fratello, per occupar la sua carica, fu egli destinato al governo di Napoli, e fu comandato al Pennaranda che partisse per Madrid, per occuparvi il posto di presidente del Consiglio d'Italia. Fu pubblicata in Napoli la venuta del cardinale a' 10

d'agosto di quest'anno 1664, e furono spedite cinque galee in Nettuno, dov'erasi portato, per quivi imbarcarsi, e pervenne egli a Mergellina a' 27 del medesimo mese. Il conte partì a' 9 di settembre, lasciando di sè un grandistimo desiderio per la sua pietà, affabilità, e sopra tutto per l'incorruttibilità e limpidezza, e per la somma avversione che avea ad ogni sordidezza; tanto che lasciò fama, ciò che rade volte o non mai avvenue, d'aver lasciato il governo di Napoli con qualche debito.

Ci lasciò quattordici prammatiche, tutte savie e prudenti, per mezzo delle quali providde alla pubblica annona: fu terribile contro i duellanti e contro i portatori d'arme, e spezialmente delle spade con foderi tagliati: vietò a tutti i ministri l'amministrazione de' baliati, tutele, e d'esser procuratori de' baroni e feudatari del regno; e diede altri provvedimenti che vengono additati nella rammentata Cronologia prefissa al primo

tomo delle nostre Prammatiche (I).

# CAPO II.

Governo di don Pasquale, cardinal d'Aragona.

La troppa indulgenza ed affabilità del conte di Pennaranda avea alquanto fra noi rilasciata la disciplina, ed avea parimente non poco pregiudicato al decoro della giustizia: i delitti eran frequenti, e spezialmente gli omicidii, per la facilità e comodità che ne davano le armi corte da fuoco, e per l'usanza a questi tempi introdottu

<sup>(1)</sup> Parrino, Teatro de' Vicerè, del conte di Pennaranda.

di vestire alcuni con abiti chericali, corti e larghi, chiamati mezze sottane, le quali somministravano il modo di nascondere queste armi, e
di portarle impunemente per la città. Applicò
pertanto il cardinale ne' principi di questo suo
governo l'animo a pubblicar rigorosi editti contro costoro, ed alla sollecita punizione de' delinquenti: fu dato bando a tutti i vagabondi, comandando che fra tre giorni sgombrassero dalla
città: fece far terribili esecuzioni di giustizia:
fece impiccar nel suo arrivo un'adultera col suo
drudo, per morte data all'innocente marito: fece
morir su le forche più ladri, più omicidi, e moltissimi furono condennati a remare.

Ma contuttociò tanti rigori e severità del cardinale non bastavano a poter frenare una città così corrotta. Alcuni si sottraevano da' dovuti castighi colla fuga, altri col privilegio del fòro chericale, e molti coll'immunità delle chiese, la quale sempre più dagli ecclesiastici ampliandosi, è perpetua cagione di continue brighe tra i due fòri. Quindi, come altrove fu detto, fu di mestieri spedir in Roma il consigliere Antonio di Gaeta per ottener qualche riforma agli abusi di tal pretesa immunità; ma riuscendo la missione inutile, si rimase negli antichi disordini.

Non furono meno molesti ed insolenti, con tutti questi rigori, gli sbanditi, i quali, appoggiati alla protezione di potenti baroni, infestavano le pubbliche strade, rubando e riducendo molti in cattività, nè rilasciandogli se non con ricatti di grossissime somme, e talora anche dopo avergli straziati, barbaramente uccidendogli. I duellanti si secero ancora sentire, non ostante le severe proibizioni e le rigorose pene imposte contro essì. Ma una nuova malizia, inventata da' mercatanti in tempo di questo governo, turbò ancora non poco il traffico e la pubblica fede. Costoro con fallimenti frodolenti, dopo avere riscosse somme importanti da chi in essi fidava, a man salva rubavano; e cotali fallimenti eran fatti così frequenti, che erano passati in usanza appresso quasi tutti i negozianti. Per estirpar un così pernizioso abuso, il cardinal d'Aragona pubblicò una prammatica, colla quale sottopose a pena di morte i mercatanti frodolentemente falliti, e comandò che dovessero dichiararsi fuorgiudicati, se fra quattro giorni non comparivano; e la medesima pena volle che s'eseguisse contro agli occultatori de' loro beni, e contro a tutti coloro che si fingessero loro creditori, quando non lo fossero: vietò parimente a' giudici di poter loro concedere salvicondotti, o moratorie di sorte alcuna, ancorchè vi concorresse il consenso non solamente della maggior parte, ma anche di tutti i ereditori.

Mentre che il cardinale era tutto inteso a dar riparo a questi disordini, ed a restituire la caduta disciplina a qualche buono stato, pervenne in Napoli in ottobre del 1665 la funesta nevella della morte del re Filippo IV, il quale lasciando il principe Carlo in età di quattro anni, lo raccomandò sotto la tutela ed educazione della regina sua madre, alla quale parimente fu dal medesimo lasciata la reggenza della monarchia; ma come donna ed inesperta delle cose appartenenti

al governo, fu dal re nel suo testamento istituita una Giunta, che dovea comporni, fca gli altri, dell'arcivescovo di Toledo, dell'inquisitor generale, del presidente di Castiglia e del cancelliere d'Aragona, comandando che se venisse alcano a mancare di questi quattro, gli fosse succeduto colui ch' entrava nel ministerio di quella carica che dal morto lasciavasi. Avvenne che nel medesimo giorno che mancò il re Filippo, spirasse anche il cardinal Sandoval, arcivescovo di Toledo: la regina reggente devendo dargli successore, nomino all'arcivescovado di Tolede il cardinale d'Aragona, nostro vicerè; perlaqualcosa essendo in dicembre del medesimo anno giunto l'avviso in Napoli della sua promozione a quella cattedra, avendo prima fatto acclamare in Napoli il re Carlo II e fatte celebrare pompose eseguie al re Filippo, si dispose alla partenza per la corte di Spagna, dove veniva chiamato nea solo per governar la sua chiesa, ma ad essere a parte del gogno della monarchia nella Giunta, in luogo del cardinal Sandoval, arcivescovo di Toledo, suo predecessore. Fu all'incontro sostituito al cardinale nel governo di Napoli don Pietr'Antonio di Aragona, suo fratello, il quale si trovava allora in Roma ambasciadore del re Cattolico presso il pontefice Alessandre VII.

Ritardo l'Aragona la sua venuta in Napoli per cagion dell'orrido inverno che impediva al fratello la navigazione per lepagna, differendola infino ad aprile del nuovo anno 1666. Ed intanto, essendogli state apedite dal contefice le bolle, volle quivi farsi consegrare arcivescovo. Fu com-

messa la consegrazione all'arcivescovo d'Otranto, dal quale insieme coi vescovi di Pozzuoli, di Monopoli e d'Aversa, con le consuete cerimonie fu a' 23 febbraio del medesimo anno consegrato nella chiesetta di San Vitale, detta comunemente di Santa Maria delle Grazie, della diocesi di Pozzuoli, e soggetta a quel vescovo, posta fuori della Grotta che conduce a Pozzueli. Concorsevi e per cagion del personaggio, e per la rarità della funzione, rade volte veduta in Napoli, infinito popolo, ed un gran aumero di nobili e di magistrati; onde don Benedetto Sanchez de Herrera, vescovo di Pozzuoli, perchè a' posteri ue rimanesse memoria, fece mella medesima chiesetta porre un marmo con iscrizione dove un cotal atto si legge.

Giunse finalmente in Napoli don Pietro Antonio d'Aragona ai 3 d'aprile, ricevuto con gran pompa dal cardinal suo fratello, il quale agli 8 del medesimo mese depose il governo nelle mani del Consiglio Collaterale; ed agli 11 s'imbarcò per la vôlta di Spagna, accompagnato dagli Eletti della città, i quali lo pregarono che, andando egli a sedere al governo della monarchia, tenesse protezione di questi popoli; ed egli cortesemente assieurogli che così avrebbe fatto. Partì il cardinal d'Aragona, dopo aver governate il regno dicianove mesi, non potendo in così breve tempo lasciarci di se altra memoria, che cinque sole prammatiche, per le quali, oltre d'avere severamente puniti i mercetanti frodolentemente falliti, comandò, perchè la città si tenesse monda, e per i danni che cagionavano, che tutti i porci di

qualsivoglia persona, che andavan vagando per le piazze della città, si cacciassero via, nè si permettesse un così stomachevol abuso: rinnovò ancora i divieti a' ministri, che non potessero amministrar tutele, baliati o eredità di particolari persone; e diede altri provvedimenti, che sono additati nella tante volte rammentata Cronologia prefissa al tomo primo delle nostre Prammatiche (!).

## CAPO III.

Morte del re Filippo IV, suo testamento, e leggi che ci lasciò.

Il re Filippo IV, non ostante la pace fatta nei Pirenei con la Francia, fu sempre involto in calamità, ed aggravato da malinconici pensieri e da moleste apprensioni. Egli non potè dissimulare allora il discontento di aver avuto a fermare una pace cotanto svantaggiosa per la Spagna, e sopra ogni altro il trafisse la considerazione che per quel matrimonio era stato costretto consegnare ai suoi naturali nemici il più caro pegno della sua casa, presagendo (quel che da poi a' nostri dì è convenuto vedere) i pericoli ed i futuri danni; tanto che tutto mafinconico e poco men che piangente era solito esclamare che la Francia sopra il duolo della Spagna avrebbe dovuto festeggiare la di lei miseria. Le infelici spedizioni di Portogallo lo tennero da poi in continue agitazioni;

<sup>(1)</sup> Parrino, Teatro de' Vicere, del cardinale d'Aregona.

poiche i Portoghesi, negli estremi pericoli avendo date l'ultime pruove della loro fortezza, avevano più volte battuti i Castigliani; ed avendo data per moglie al re d'Inghilterra la sorella del re Alfonso, succeduto al re Giovanni, suo padre, con ricchissima dote e con la piazza di Tanger, si disponevano ad una più forte ed ostinata difesa. Da così molesti e gravi pensieri afflitto, nei principi di settembre dell'anno 1665 s'infermò, e dopo brevi giorni d'acuta febbre, ai 17 del medesimo mese chiuse gli occhi, lasciando di sè e della regina Marianna d'Austria, sua moglie, il principe Carlo in età infantile di quattro anni. Volle negli ultimi momenti vederlo, a cui con voce fiacca augurò tempi prosperi e regno del suo più fortunato.

Nato Filippo agli 8 d'aprile del 1605, giovanetto ancora, si vide erede per la morte del padre, accaduta nell'ultimo giorno di marzo dell'anno 1621, della più potente monarchia d'Europa, ma posto nel lubrico dell'età e del comando, dato in preda a' piaceri del senso, si lasciò rapire l'antorità ed il governo dall'arte del favorito. Vide egli perciò per lo violento governo dei suoi ministri sollevate le province ed i regni in rivolta, oltre le gravi percosse che rilevò dall'armi nemiche; e quando, scosso da' colpi delle disgrazie e da' sospiri de' sudditi, allontano l'odiato autor de' travagli, non si trovò con quel vigor d'animo e quella sperienza che richiedeva la mole degli affari; onde ricadde subito sotto la tutela d'altro ministro più cauto, ma non meno assoluto: ed appena dalla morte di costui ne fu

sciolto, ch' egli pure morì tra le afflizioni, nelle quali avea quasi sempre vivuto. Tra le disavventure conservò egli nondimeno una costanza d'animo maravigliosa, amò la giustinia, e sopra tutto

nella pietà fu singolare.

Letto il suo testamento, si vide aver istituito erede Carlo, al quale, se mancasse senza prole, sostituiva Margherita, seconda sua figliuola, destinata per isposa all'imperador Leopoldo, ed i figliuoli di lei: e se premorisse questa, o riuscisse il suo matrimonio infecondo, chiamava alla successione l'imperadore. In ultimo luogo ammetteva il daca di Savoia, esclusa sempre la sua figliuola primogenita, regina di Francia, se non in caso che, restando vedova e senza prole, ritornasse nei regni paterni, e con assenso degli Stati si maritasse con alcun principe della casa.

Rimanendo il successore infante, e la regina, considerata come straniera, giovane e nel governo inesperta, lasciando a lei la tutela e l'educazione di quello e la reggenza della monarchia, le stabilì un Consiglio a parte, dagli Spagnuoli chiamato Giunta, composto dell'arcivescove di Toledo, dell'imquisitor maggiore, del presidente di Castiglia, del cancelliere di Aragona, del conte di Pennaranda e del marchese d'Aytona. Erano i quattro primi nominati, non a contemplazione della qualità de' soggetti, ma delle cariche; e perciò, come si disse, nell'istesso giorno che il re morì, essendo spirato il cardinale di Sandoval, che reggeva la chiesa di Toledo, la regina la conferì al cardinal d'Aragona; e poiché costui si trovava inquisitor maggiore, gli sostitul in questa carica il Padre Everardo Nitardo, nato in Germania, gesuita, che regolava non mene a guisa di árbitro la volontà della regina, che come confessore la sua coscienza, il quale, dopo aver governato per molti anni in questa Giunta, ottenne

parimente la dignità di cardinale.

Pervenue l'avviso della morte del re in Napoli a' 13 ottobre, con lettere del marchese della Fuente, ambasciador cattolico in Francia; ma convenne al cardinal d'Aragona, vicerè, temerla celata, fim che dalla corte di Spagna non giungessero i dispacci. Prima il cardinale con pubblica celebrità e cavaleata fece acelamare il novello regnante, con far comiare alcune monete, chiamate dal suo nome Carlini, ch'egli andava spargendo per le pubbliche strade, per dove, cavalcando, passava.

Dopo l'acclamazione cominciossi ad udire il mesto suono delle campane, e si vide la città piena di duolo e di lagrime, piangendo la morte del defunto re. La corte del vicere, la nobiltà, i magistrati, gli ufficiali, i curiali, i mercatanti, in flne, toltane la gente minuta, non vi fu persona d'onesta condizione che non vestisse a bruno. Riceve il vicere le visite di duolo da' titolati e cavalieri, da' magistrati, dagli ufficiali militari, dai ministri di stranieri peincipi, da' superiori delle religioni, ed anche dal cardinal Acquaviva, il quale trevandosi in Napoli passò col vicerè il medesimo ufficio, e vesti, per tutto il tempo che vi dimerò, l'abito pavenazzo. Solo il nostro cardinal arcivescovo non velle accompagnare il comune dolore, e si guardò come dalla peste d'andare giammai in palazzo, fingendo indisposizioni e malattie. Egli non voleva contravenire a certi suoi cerimoniali, dei quali era cotanto zelante, che nè disordini nè mali più gravi che da tale inurbanità e poco rispetto ne potessero seguire, lo potevano ritrarre per un pelo a non esattamente eseguirgli: diceva non esser egli a ciò obbligato, nè convenire a lui, come pastore, usare con la sua corte vestimenti lugubri.

· Per non esporsi perciò il vicerè a nuove ceremoniali brighe, dopo essersi per nove giorni celebrati i funerali nella cappella del regal palagio ed in molte altre chiese, si disposero le pubbliche esequie, lasciato il duomo, nella regal chiesa di Santa Chiara, ove fu eretto un magnifico mausoleo; e per l'invenzione dell'opera fu data la cura al consigliere don Marcello Marciano, il quale altresì si prese il carico degli epitaffi e delle iscrizioni, siccome per le dipinture se ne diede il pensiere al famoso Luca Giordano. Disposta la pompa ed i lugubri apparati, furono celebrate l'esequie il giorno 18 di febbraio del nuovo anno 1666 con gran solennità e magnificenza; e perchè ne rimanesse fra noi sempre viva la memoria, il consigliere Marciano volle minutamente descriverle in un suo particolar libro ch'egli diede alla luce, intitolato: Le Pompe sunebri dell'Universo (1).

Il re Filippo nel suo lungo regnare, cominciando da' 6 aprile del 1621 insino a' 4 d'agosto del -1664, stabili pel nostro governo più di cinquanta leggi, le quali e' dirizzò a' suoi vicerè che per

<sup>(1)</sup> Parriao, loco citato.

Ini amministrarono il regno: diede egli per quelle a noi molti salutari provvedimenti, i quali, per non tesserne qui un lungo e noioso catalogo, possono con facilità vedersi ne' volumi delle nostre Prammatiche, venendo additati, secondo i tempi ne' quali furono stabiliti, nella tante volte rammentata Cronologia prefissa al primo tomo delle medesime.

### CAPO IV.

Stato della nostra giurisprudenza nel regno di Filippo III e IV, e de' giureconsulti ed altri letterati che vi fiorirono.

La giurisprudenza presso di noi, così ne' tribunali, come nelle cattedre non prese a questi tempi nuove forme, ma continuò, siccome per lo passato, ad esser maneggiata da' professori nel fôro con modi inculti, e da' cattedratici all'usanza delle altre scuole, senza che l'erudizione vi avesse ancora posto piede. Ma il numero de' pro-fessori fu assai maggiore; e molto più degli scrittori, i quali compilarono a questi tempi tanti trattati, consigli, allegazioni ed altre opere legali, che se ne potrebbe formare una mezza libreria. Il lor numero crebbe tanto, che delle loro opere che diedero alla luce, non se ne può ora tener più conto, essendo infinite; onde saremo contenti di nominarne alcuni, i più famosi, che diedero saggio, per le opere lasciateci, quanto in giurisprudenza intendessero; e sebbene ve ne fiorissero altri di non inferior dottrina, anzi a molti di costoro superiori, conoscendo nondimeno di quante parti sia di mestieri esser fornito colui che intende dar fuori i parti del suo ingegno, forse con miglior consiglio stimarono di non esporre le loro fatiche alla pubblica luce del mondo.

È veramente cosa da notare che, con tutto che il regno si fosse veduto per tante calamità e disordini così miseramente travagliato ed involto in tante sciagure, ad ogni modo il numero de' nostri professori non solamente non si vide scemare, ma tanto più crescere e moltiplicarsi. Ma non parrà ciò cosa strana a chi considera che per quest'istesso che le cose furono in rivolta, che i disordini crebbero, che i vizi, le malizie e le frodi abbondarono, perciò doveano crescere i professori e' curiali, de' quali allora si avea maggior bisogno. Dove sono molte infermità, è di mestieri che vi siano molti medici: così, corrotta la disciplina, è d'uopo che si ricorra alle leggi ed ai professori di quelle, per far argine a più gravi disordini, come si possa il meglio.

Fra tanti merita il primo luogo Scipione Rovito. Nacque egli in Tortorella, picciola terra della provincia di Basilicata, e venuto in Napoli, essendo di tenue fortuna, visse quivi in umiliasimo stato, esercitandosi ne' nostri tribunali da procuratore; ma essendo uomo di molta fatica nello stadio legale, puntuale, d'integrità di costumi, cominciò a poco a poco a difendere qualche causa; e diede poscia in luce i suoi primi commentari sopra le Prammatiche, ne' quali non isdegnò in que' principi di porre il nome della sua patria, come che poi nella seconda edizione si chiamas-

se Napoletano. Prese perciò qualche nome, si pose in riga d'avvocato, e patrocinò molte cause dei primi signori del regno, come si vede da' suoi Consigli, e fece per conseguenza nobil acquisto di fama e di ricchezze. Fiorirono ancora a suoi tempi tre altri celebri avvocati, Giovanni Battista Migliore (quegli che, come altrove si disse, fu mandato in Roma dal cardinal Zapatta, vicerè, al pontefice Gregorio XV per affari di giuriadizione), Ferrante Brancia, nobile di Sorrento, che morì vecchio reggente, e Camillo Villano, i quali insieme con Scipione Rovito nell'anno 1612 dal conte di Lemos, successore del conte di Benavente, furono fatti consiglieri, unicamente per la lor dottrina e merito, senza che n'avessero avuta alcuna antecedente notizia (1). Nel tempo che il Rovito fu consigliere, acquistò fama non men di dotto che di savio e prudente; onde, come si è veduto ne' precedenti libri, non v'era affare di momento, che a lui non si commettesse. Passò poi presidente in Camera, e dopo alquanti anni nel 1630 fu promosso alla suprema dignità di reggente, esercitata da lui con fama forse di soverchia austerità; e Pietro Lasena, che fu suo amicissimo, attestava al famoso Camillo Pellegrino, da cui l'intese Francesco d'Andrea, che nella morale affettava esser seguace della dottrina degli Stoici; ancorchè il rigore che usava con altri, nol seppe praticare nella casa sua, poichè, benchè avesse più figliuoli, non ebbe motivo, per la

<sup>(1)</sup> Toppi, de Orig. Trib, tomo 2, lib. 4, c. 1, num. 148, 150 e 151.

troppo indulgente educazione, di molto rallegrarsi d'avergli avuti. Di lui, oltre i commentari sopra le nostre Prammatiche, ed i suoi Consigli, si leggono ancora le Decisioni, che furono impresse in Napoli l'anno 1633; e finalmente, grave già d'anni e travagliato di molte infermità, rende lo spirito nel mese di giugno dell'anno 1638, e giace sepolto nella casa professa de' Padri Gesuiti di questa città (1).

Non fu per indefessa applicazione a lui disuguale Carlo Tappia, il quale per le elaboratissime opere che ci lasciò, spezialmente per quella del Codice Filippino, merita essere annoverato fra' primi giureconsulti che fiorissero a questì tempi. Fu egli figliuolo d' Egidio Tappia, presidente di Camera, e dopo aver girato come auditore per varie province del regno, fatto poi giudice di Vicaria, fu nell'anno 1597 creato consigliere. Nel 1612 passo in Madrid reggente nel supremo Consiglio d'Italia, e finalmente nel 1625 tornò in Napoli reggente di Cancelleria, dove per molti anni esercitò il posto, e morì poi decano del Collaterale a' 17 gennaio dell'anno 1646 (2), essendo stato sepolto nella cappella sua gentilizia, posta nella chiesa di San Giacomo degli Spagnuoli. Oltre il suo Codice e le Decisioni, ci lasciò molte altre sue operette, delle quali il Toppi (3) fece catalogo. Fu uomo per la sua canizie e per una somma gravità in tutte le cose, tenuto in gran

<sup>(1)</sup> Toppi, de Orig. Trib., tomo 2, lib. 4, c. 1. num. 149.

<sup>(2)</sup> Idem, tomo 3, p. 180. (3) Idem, tomo 2, lib. 4, c. 1, num. 144.

venerazione da' nostri vicerè e da tutti gli ordini del regno; e per la sua instancabile applicazione, senza che gli si vedesse prender mai un'ora di riposo, acquistò nome di ministro laborioso, ancorchè in dottrina avesse molti che lo superavano.

Celebri ancora furono Marcantonio de Ponte, che ascese anche per la sua dottrina al grado di presidente del Consiglio (1); Pietro Giordano Ursino, profondo giureconsulto, come lo dimostra il suo trattato De successione feudorum, ancor egli presidente (2); ed Andrea Marchese (3).

Rilusse ancora a questi tempi Gianfrancesco Sanfelice, del sedile di Montagna, il quale, dopo avere nelle audienze provinciali e nella Gran corte della Vicaría dato saggio de' suoi talenti, fu nell'anno 1619 creato consigliere. Da poi nel 1640 ascese alla suprema dignità di reggente; ma si rese assai più famoso per le opere da lui date alla luce, come son quelle delle Decisioni, compresa in due volumi, e della Pratica giudiciaria, che si diede poi alle stampe nell'anno 1647 (4). La sua vita non fu che una indefessa applicazione a governar la città nelle cose criminali, e fu insigue per l'innocenza de'costumi e per l'integrità della vita, non discompagnata dalla dottrina, come lo dimostrano i suoi tomi delle Decisioni. Fu severissimo nel castigare i delitti, ma con tal tran-

<sup>(1)</sup> Toppi, de Orig. Trib., tomo 2, lib. 3, c. 1, num. 32.

<sup>(2)</sup> Idem, loco citato, nun. 34.

<sup>(3)</sup> Idem, num. 35.

<sup>(4)</sup> Idem, lib. 4, c. 1, num 155.

quillità che, quando condannava rei, parea che gli assolvesse; nè fu meno ammirabile per l'indicibil paziensa con la quale ascoltava tutte le differenze che succedevano in Napoli, anche tra povere donnicciuele e tra persone d'infima plebe, e per l'equità nel determinarle: sicchè la sua vita potea dirsi un continuo esercizio di amministrare a tutti indifferentemente giustizia. Fu anche provicecameelliere del collegio de' dottori, il quale ufficio non isdegnò d'esercitarlo anche fatto reggente, mentre il vicecameelliere era il

duca di Caivano, segretario del regno.

Non men celebre fu Ettore Capecelatro, cavaliere del seggio di Capuana, il quale datosi all'avvocazione, vi fece notabili progressi. Da'due volumi che ci lasoiò delle sue Consultazioni, si vede che alla di lui disesa surono appoggiate cause di grandissima importanza; ed ancorchè non avesse avuta molta felicità nell'orare, suppliva al difetto dell'eloquenza con la dottrina e colla fatica. Fu poi nel 1631 creato consigliere, esercitando il posto con pari decoro ed integrità. Trasportato poi dal desiderio di divenir reggente, non abbe riparo di portarsi in Ispagna con titolo d'ambasciadore della città, contro il voto della sua medesima piazza, ad istanza del duca di Medina, vicerè, per opporle al duca di San Giovanni, andatovi poco prima col medesimo titolo, per rappresentare in nome della nobiltà alcuni aggravi pretesi essersi inferiti a quella dal vicerè. L'occasione fu, ch'essendo, siccome si è veduto ne' precedenti libri, comparsa l'armata di Francia ne' nostri mari, il duca di Medina, per maggior difesa, diede l'armi al popolo sotto i suoi capi popolari, con governo indipendente dalla nobiltà. Pretesero le piazze nobili che ciò fosse contro l'antico stile, onde destinarono ambasciadore in Ispagna il duca di San Giovanni in nome della città per gravarsene; ma il popolo pretese che le piazze nobili non potessero rappresentar città, quando si trattava d'una particolar differenza tra la aobiltà ed il popolo; onde il duca di Medina, non avendo fatto ricevere in Ispagna il duca di San Giovanni come ambasciadore, procurò dal pepolo e dall'altre tre minori piazze che si mandasse un altro ambasciadore per altri negozi universali della città, e che s'eloggesse il Čapecelatro, ancorchè le piazze di Capuana e di Nido vi dissentissero, dicendo non riconoscere altro ambasciadore, che il duca di San Giovanni. Andò pertanto il consigliere in Ispagna, ed avendo ivi con felice esito terminati i suoi affari, se ne ritornò in Napoli colla mercede del titolo di marchese del Torello, e l'altra della prima piazza di reggente che fosse vacata, della quale anticipatamente gliene fu data dal vicerè la possessione, con titolo di proreggente, e dalla corte fu dichiarate reggente sopranumerario; e finalmente fu dichiarata la piazza ordinaria, da poi che s'aggiunse la terza piazza spagnuola ad istanza della corona di Aragona. Sopravisse nel posto molti anni; e mandato due volte in Foggia dal conte d'Onnate per rimetter in piedi le rendite di quella dogana, che per le passate revoluzioni stavano non mediocremente turbate, fu fama che camulasse gran contante.

Morì egli a' 10 agosto dell'anno 1654, ed oltre averci lasciati i volumi delle sue Consultazioni, che e' dedicò al re Filippo IV, ci diede ancora le sue Decisioni, che ora colle addizioni di Michelangelo Gizzio girano attorno per le mani de'no-

stri professori (1). -

Fiori ancora a questi medesimi tempi Fabio Capece Galeota, del seggio di Capuana. Costui, applicatosi all'avvocazione, riusci assai celebre per dottrina e per efficacia nel rappresentare: fu assai dotto nelle materie legali, come lo dimostrano le sue Controversie ed i suoi Responsi fiscali; onde per la sua dottrina fatto giudice di Licaría, passò tosto consigliere del Consiglio di Santa Chiara. Fu da poi eletto per avvocato fiscale del regal patrimonio nel tribunal della regia Camera, dove poi fu presidente; indi fu innalzato alla suprema dignità di reggente del supremo Consiglio d'Italia, e ritornato di Spagna con titolo di duca della Regina, sedè per breve tempo nel nostro Consiglio Collaterale; poichè mandato dal vicerè in Foggia per riordinar quella dogana, morì quivi a' 15 dicembre dell'anno 1645, e su depositato il suo cadavere nella chiesa de' Padri Domenicani di quel luogo. Mentre fu avvocato, diede alle stampe un assai dotto Responso per lo duca di Gravina sopra la successione del principato di Bisignano, ed essendo consigliere e poi avvocato fiscale, diede alla luce il trattato De officiorum ac regalium prohibita sine principis authoritate commutatione et alienatio-

<sup>(1)</sup> Toppi, loco citato, num. 156.

ne. Nel tempo che su presidente di Camera diede fuori le Controversie, dove si veggono trattate cause arduissime, che furon agitate non meno ne' nostri supremi tribunali, che nel supremo Consiglio d'Italia, che egli divise in due tomi. stampati in Napoli nel 1636. I Responsi fiscali. che e' compilò per difesa de' diritti del patrimonio regale, essendo avvocato fiscale, furon da lui dati alle stampe in Napoli nel 1645, anno della sua morte. Oltre a ciò, avendosi egli, mentr'era avvocato, presa in moglie l'ereda di Camillo de' Medici, celebre avvocato de' suoi tempi, come si vede da' suoi Cousigli, tanto che meritò, ancorchè fosse di Gragnano, d'esser dichiarato dal gran duca di Toscana della sua famiglia, con una commenda della sua religione di Santo Stefano: ebbe la cura di raccorre i di lui Consigli in un giusto volume; ed avendovi fatte alcune addizioni, con aggiungervi ancora la Vita di Camillo, lo fece dare alle stampe in Napoli l'anno 1633, dedicandolo a Ferdinando II de' Medici, gran duca di Toscana (1).

Fa di mestieri che qui della meritata lode non si defraudino i famosi Marciani, dotti e profondi nostri giureconsulti. Marcello Marciano rilusse nel nostro fôro non men essendo avvocato, che consigliere. Nell'avvocazione meritò i primi onori, e fece per ciò acquisto di molte ricchezze. Fu riputato non men dotto che grande oratore, come lo dimostrano i suoi Consigli. Ma innalzato poi alla dignità di consigliere a' 3 di novembre

<sup>(1)</sup> Vedi Toppi, loco citato, num. 160. GLASHOSE, T. XIII.

dell'anno 1623, su esercitato da lui il posto con integrità e soddissazione indicibile. Ci lasciò egli due volumi di suoi sublimi Consigli, ma molto più se gli dee per aver di sè lasciato Gianfrancesco, di lui figliuolo (1).

Riusci Giansrancesco Marciano non men dotto del padre, e nel sôro ebbe grido di famoso avvocato, come lo dimostrano i due tomi delle sue Disputazioni, che ci lasciò; e sebbene non avesse avuto nel patrocinar le cause molta eloquenza, nello scrivere su molto prosondo e dotto. Fu creato consigliere a' 10 maggio dell'anno 1645, e dopo avere con molto applauso esercitata per dieci anni tal carica, su innalzato alla dignità di reggente nel 1655, benchè, sopragiunto poco da poi dalla morte, non godesse del reggentato che le congratulazioni degli amici (2).

Lasciò pure costui un altro Marcello, erede non meno delle virtù che delle speranze paterne, il quale, imitando le vestigia de' suoi maggiori, si diede ne' suoi primi anni all'avvocazione, nella quale non gli mancò alcuna di quelle parti che ricercansi per riuscir grande in tal professione: ebbe egli gran capacità, gran dottrina, ardire e grande erudizione, ed in età assai giovanile gran maturità di giudizio. Fu egli, procurandoselo, fatto assai giovane giudice di Vicaría dal conte di Castrillo: poco da poi dal conte di Pennaranda fu fatto consigliere; e dal medesimo fu poi mandato in Camera per avvocato fiscale,

<sup>(1)</sup> Toppi . loco citato, num. 161.

<sup>(2)</sup> Idem, num. 173.

donde ne' principi del governo di don Pietro di Aragona andò reggente in Ispagna, e quivi di là a non molto se ne morì (1). Lasciò figliuoli di assai poca età, ma il di lui primogenito Francesco non interruppe il corso; poichè, imitando ancor egli i suoi antenati, riuscì famoso avvocato, poi giudice, ed indi, fatto consigliere, giunse pure al reggentato; ma per fatalità di questa casa, ancor egli passato in Ispagna, di là a poco ivi trapassò: tal che essendo questa casa per lo spazio poco men di cento anni stata senatoria, rimane ora chiusa ed estinta.

Fiorirono ancora non men per dottrina, che per i posti che occuparono, altri insigni giureconsulti. Francesco Merlino, ancorchè non gli paresse avviarsi per la strada dell'avvocazione, ma per quella degli uffici, riuscì dotto ministro, e si rese presso noi celebre non men per le cariche che sostenne, che per le opere che ci lasciò. Fu egli un privato gentiluomo di Sulmona, di famiglia però nobile ed antica in quella città. Sua madre fu figliuola del marchese di Paglietta Pignatelli e di Beatrice Tappia , sorella della madre del reggente Tappia, per la quale si professava egli di lui nipote, e per ostentazione del quarto materno s'intitolò sempre Merlino Pignatelli. Col. favore del reggente Tappia, suo zio, stimò non aver bisogno dell'avvocazione per avanzarsi; onde andato primo auditore in Salerno, e fatto poi giudice di Vicaría, e poi commessarió di campa-gna, in brevissimo tempo fu creato consigliere.

<sup>(1)</sup> Toppi, Bibl., p. 566. - Nicodemo, Addizioni.

Per essere stato creatura del conte di Monterey, fu poco grato al duca di Medina, onde per la medesima ragione portossi in tutti i posti con somma lode di valore, integrità e dottrina; ond'è che a' suoi due tomi delle Controversie tra' moderni scrittori del regno comunemente si dà il primo luogo. Fu da poi eletto reggente del supremo Consiglio d'Italia, e tornato di Spagna, fu nell'anno 1648 decorato della dignità di presidente del S. C., esercitata da lui con molto decoro e gravità. Morì egli pochi anni da poi nel sesto dì di settembre dell'anno 1650, e fu seppellito nella sua cappella dentro la chiesa de' Padri Gesuiti della lor casa professa (1).

Essendo stato creato il reggente Merlino presidente del S. C., fu eletto in suo luogo per reggente in Ispagna Giancamillo Cacace, che si trovava allora presidente di Camera. Era stato egli un famoso avvocato de' suoi tempi, assai celebre per la dottrina e per l'arte del dire, il qual soleva pregiarsi che, mentr'era avvocato, non vi era stato signore nel regno che non fosse venuto a prender consulta in casa sua. Il di lui padre fu di Castellammare, e d'ordinari natali; ma venuto in Napoli ed acquistate mediocri ricchezze, furon quelle poi da lui eccessivamente accresciute col guadagno dell'avvocazione e con una somma parsimonia. Fu da poi fatto avvocato fiscale di Camera, e poi presidente; ed eletto reggente per Ispagna, per un indicibil abborrimento ch' ebbe

<sup>(1)</sup> Vedi Toppi, de Orig. Trib., tomo 2, lib. 3, c. 1, num. 37, e lib. 4, c. 1, num. 164.

a viaggiar per mare, rinunziò il posto, ed in suo luogo fu eletto il reggente Tommaso Brandolino; ma di là a pochi anni fu eletto di nuovo reggente per Napoli, concedutosi ciò per suoi meriti, senza obbligazione d'andare in Ispagna. Fu di genio assai tetro, ed abborrì sempre l'ammogliarsi; onde poco appresso essendo morto, e non avendo chi lasciar erede delle sue facoltà, fondò di sua roba un monastero di donne povere, dette de' Miracoli, che a tempo de' nostri maggiori si chiamava pure il monasterio di Cacace (1).

Rilusse ancora il consigliere Filippo Pascale, patrizio cosentino, famoso avvocato e celebre pel suo trattato De viribus patriae potestatis. Ma sopra costui s'innalzaron per dottrina Scipione Teodoro, ancor egli rinomato avvocato e celebrato per le sue Allegazioni che ci lasciò; Tommaso Carlevalio per le opere impresse, e sopra tutto pel suo trattato De judiciis, si distinse parimente infra gli altri; e molti ve ne furono ancora che per mezzo delle stampe lasciaron a' posteri memoria del lor nome, e di quanto valessero nella profession legale (2). Ma oscurò tutti costoro il celebre Orazio Montano, per profondità di sapere, per eleganza e per somma perizia di ragione non men civile che feudale.

Chiuda per ultimo la schiera Donat'Antonio de Marinis. Nacque egli in Giungano, piccola terra del regno in Principato citra; e venuto in Napoli, assai sottilmente menando la vita, si diede con

<sup>(1)</sup> Toppi, de Orig. Trib., tomo 3, p. 227.

<sup>(2)</sup> Idem, tomo 2, lib. 4, c. 1, mem. 157, 162 e 163.

molta applicazione agli studi legali, dove vi fece notabili progressi; e non avendo avuta abilità alcuna nell'arringare in ruota, si diede a scrivere in alcune cause, donde compilò poi il primo tomo delle sue Resoluzioni. Coll'integrità de' costumi e con una sua maniera libera e lontana da ogni affettazione si rendè grato a tutti gli avvocati più principali de' suoi tempi, sicche in tutte le cause era chiamato a collegiare; onde, cresciuto d'opinione, cominciò ancor egli a difendere qualche causa, e diede in luce il secondo tomo delle Resoluzioni. Fiorivano a' suoi tempi molti rinomati avvocati, come Raimo di Ponte, Francesco Rocco, Francesco Maria Prato, Antonio Fiorillo, Ortensio Pepe, Ascanio Raetano, Paolo Giannettasio, e Giovan-Battista Odierna, i quali dal conte di Castrillo ai 15 di maggio del 1654, volendo riordinare il tribunale di Vicaria, furon fatti giudici, e con essi anche il Marinis, i quali poi tutti passarono a posti supremi (1). Donat'Antonio nell'anno 1656 fu creato presidente della regia Camera, dove con somma integrità ed indefessa applicazione esercitò il posto insino all'anno 1661, nel qual tempo diede fuori i duc volumi delle Decisioni del reggente Revertera, che correndo manoscritte per le mani d'alcuni, egli le accorciò, e fecevi sue addizioni, le quali insieme con gli Arresti, ovvero decreti generali della regia Camera, fece imprimere in Lione l'anno 1662. Raccolse aucora molte allegazioni, così sue come degli altri avvocati suoi coetanei, o che

<sup>(1)</sup> Toppi, de Orig. Trib., tomo 3, p. 35 e 39.

fiorirono prima di lui, le quali per opera sua furono poi date alle stampe. Essendo presidente di Camera e vicecancelliere del collegio de' Dottori, fu nominato nel 1661 reggente del supremo Consiglio d'Italia, e portatosi in Ispagna, ritornò poi in Napoli reggente del nostro Collaterale ai 25 di febbraio dell'anno 1665. Visse egli celibe e con somma parsimonia, tanto che potè cumulare qualche contante. Ma se mentre fu avvocato seppe resistere agl'impulsi della natura, fatto ministro, sconoscendo i suoi e la patria, non seppe star saldo al vento della vanità; poichè gli entrò in testa d'esser egli disceso da' Marini di Genova, raccogliendo scritture dall'archivio, che a tal effetto gli erano somministrate dall'archivario Vincenti; e venuto a morte ai 26 di aprile del 1666 in età di sessantasette anni, immemore della patria e de' suoi, lasciò erede di autti i suoi benì, che consistevano in contanti ed in una buona libreria, i Padri Scalzi di Santa Teresa sopra i regii studi, per ambizione che gli rizzassero una statua di marmo, come fecero nella loro chiesa (1).

> L'avvocazione in Napoli si vide a questi tempi in maggior splendore e dignità.

Per le cagioni ne' precedenti libri accennate essendosi questa città per la sua ampiezza e magnificenza, e per lo gran numero di suoi nobili e cittadini resa uguale alle maggiori città del mondo; e divenuta capo e metropoli d'un non

<sup>(1)</sup> Toppi, de Orig. Trib., tome 3, p. 237.

men grande che nobilissimo regno, pieno d'un maraviglioso numero di baroni, di principi, di duchi, di marchesi e di conti; e tenendovi ancora in quello interessi considerabili molti altri principi, sovrani, e le corone istesse d'Europa, come il re di Polonia, Savoia, Neoburg, Toscana, Modena, Parma ed altri; e dove tutte le canse si giudicano dal Consiglio di Santa Chiara, maggiore anche per questo riguardo del Parla-mento di Parigi, che non tiene alcuna autorità sopra gli altri Parlamenti del regno di Francia: l'avvocazione presso di noi crebbe in somma stima e riputazione. E maggiore si vide a questi tempi, quando, per le tante rivoluzioni, calamità e disordini accaduti, fu veduto il regno tutto pieno di liti, e si suscitarono cause di Stati grandissimi e d'eredità opulentissime; onde gli avvocati crebbero assai più di stima per lo bisogno che se n'avea nella difesa delle cause, nel consigliare i loro testamenti, i contratti, e di regolare le loro case, dipendendo da' loro consigli le facoltà non men de signori che de' privati, ed anche de' principi sovrani, per gl'interessi che vi tengono. Quindi grandemente si offesero, quando nel 1629 il duca d'Alcalà, vicerè, voleva obbligargli ad esporsi ad esame, e si risolsero concordemente d'astenersi più tosto da esercizio cotanto nobile, che sottoporsi ad una tal vergognosa censura. Antonio Caracciolo, famoso avvocato di que' tempi, sostenne nel Collateral Consiglio le costoro ragioni; e di fatto, per non ricevere quest'oltraggio, s'astennero d'andare più a' tribunali, e Giovan-Vincenzio Macedonio, fermo nella sua deliberazione, contentossi di non far più l'avvocato per non si sottomettere a questa censura. Quindi è che tuttavia i primi baroni del regno cercano d'avergli benevoli, ed in qualunque occasione che loro si presenta, fanno per i loro avvocati ciò che non farebbero per sè medesimi: trattano con loro con sommo rispetto, nè solamente danno loro il primo luogo nelle loro carrozze, ma frequentano le loro case, e si sentono favoriti, qualora in concorso d'altri sono

preferiti nell'udienze.

Rilussero ancora più gli avvocati in questi tempi, perchè pian piano andavansi dirozzando di quella prima ruvidezza; e quando prima, per avvezzarsi a parlar bene, il loro studio era solamente posto nelle orazioni del Cieco d'Adria, essendosi nel principio di questo secolo, cioè nel 1611, aperta in Napoli l'Accademia degli Oziosi, cominciavano ad avvezzarsi meglio nell'arte dell'eloquenza, con andarsi sempre più la nostra natía favella depurando dall'antica rozzezza. E sebbene, come suole accadere in tutte le arti, in questi principi i nostri avvocati non acquistarono gran fama di oratori, pure, secondo la testimonianza che a noi ne rendè l'eloquentissimo Francesco d'Andrea, fiorirono a questi principi tre famosi avvocati, insigni per la fama d'eloquenza. Antonio Caracciolo, che fu poi reggente, era comunemente chiamato fiume d'eloquenza, essendo dotato d'una vena naturale ed abbondante, che, accompagnata da non affettata modestia e da una gratissima maniera di rappresentare, rapiva gli animi di chi l'ascoltava. Giovanni Camillo Cacace pur egli, come si è detto, innalzato poi al reggentato, non dovea niente alla natura, ma tutto all'arte, ed essendo per natura tlmido, prese animo di darsi all'avvocazione da due orazioni che fece nell'Accademia degli Oziosi con molto plauso, onde poi anche nelle cause ei premeditava il discorso a mente con eloquenza più regolata che abbondante, ma con maggior dottrina ed argomenti più efficaci del Caracciolo. Ottavio Vitagliano (che, poco curando il ministerio, co' denari guadagnati coll'avvocazione, fondò la casa de' duchi dell'Oratino) fu come un mezzo tra il Caracciolo e il Cacace: ebbe discorso vigoroso e naturale, ma non avea nè la dolcezza del primo, nè tutta la dottrina del secondo.

Ne' tempi che seguirono, narra l'istesso Francesco d'Andrea, che essendo egli giovane, ebbe occasione d'ammirare don Diego Moles, padre del reggente duca di Parete. Avea egli nobile aspetto, gratissima voce, e si spiegava nobilissimamente e senz'affettazione: ardeva dove bisognava: le parole erano auche scelte e proprie; ed in somma egli dice che non sapeva che altro desiderarvi. Pietro Caravita, pur famoso avvocato di questi tempi, ch'era emolo del Moles, e lo superava in dottrina, ma di lunga inferiore nell'arte del dire, non d'altro il censurava, che dell'impararsi a mente il discorso: ciò che se era vero, tanto maggiore era il suo artificio, poichè non se gli conosceva, e pareva che le parole se gli suggerissero nel medesimo tempo che le diceva. Comunemente però era stimato più facondo Girolamo di Filippo, fiscale di camera e poi reggente, il quale aveva un'affluenza naturale, accompagnata ancora dall'arte, ed una maniera più dolce ed affabile; ma secondo il giudicio che ne dà l'Andrea, poco imprimeva, ed era affatto privo di que' requisiti tanto necessari ad un perfetto oratore: il suo discorso era più pieno di parole che di cose, talchè il conte di Pennaranda soleva di lui dire, ment'era avvocato fiscale in camera, che avea molti pampani e poca uva; onde di forza e d'efficacia nel dire non poteva pa-

ragonarsi col Moles.

Fiorirono ancora a questi tempi Giulio Caracciolo, di cui l'Andrea dice che avea anche un discerso aggiustato, tal che pareva premeditato: non avea però molta facondia, ma suppliva col decoro e con certo contegno di cavaliere, e per la qualità della nascita prese gran nome tra la nobiltà; ma morto quasi nel principio della sua carriera, fu più famoso per quel che si stimava che avrebbe fatto, che per quel che fece. Barto-lommeo di Franco acquistò pur nome di grande avvocato, ma solo nelle cause de' rei avea una maniera sua propria, colla quale parlava le tre e le quattro ore senza però dispiacere; fu più famoso però per le minuzie che osservava ne' processi, e per i difetti che apparivano intorno l'ordine giudiciario, che per rappresentar bene la giustizia, che il più delle volte non avea: tal che il consigliere Arias de Mesa soleva dire ch' egli avrebbegli data una cattedra primaria de Ordine Judiciorum, con duemila ducati di salario l'anno per istruire gli avvocati e procuratori, ma gli

avrebbe impedito l'uso dell'avvocazione. Francesco Maria Prato credea essere un grand'oratore; ma a giudicio dell'Andrea e di tutti gli altri non potea riporsi nè anche tra' mediocri: avea egli una maniera affettata ed un accento leccese che più tosto lo rendea ridicolo, benchè non gli mancasse dottrina, per quanto era necessario all'uso del foro e dell'orare. Si pregiava di parlar spagnuolo, onde due cause celebri che si trattarono in Collaterale in presenza del vicerè duca d'Arcos, le parlò in lingua spagnuola, ciò che non s' era fatto da nessun altro prima, com'egli se ne pregia in uno de' suoi volumacci dati alle stampe; ma le perdè tutte due, ed una fu quella della congregazione di Sant'Ivone, che la guadagnò l'Andrea, essendo ancora giovane d'età di ven-tidue anni, contro i Padri Gesuiti, che volevano aprirne un'altra del medesimo istituto nella casa professa, della quale il reggente Capecelatro nel suo secondo tomo ne porta la decisione. Paolo Malangone pur presso il volgo s'acquistò fama d'un grand'oratore per un suo discorsetto pulitino rappresentato con grata e piacevole voce, ma nudo affatto d'ogni dottrina, anche della più comunale; onde non si ravvisava in lui cosa che non fusse assai sotto la mediocrità, non consistendo l'eloquenza nelle sole parole, ma assai più nel vigore e nella robustezza delle ragioni. Fabio Crivelli avea pure una vena abbondantissima, sicchè parlava le tre e le quattro ore senza stancarsi, e per far pompa della sua abilità solea ripetere tutto ciò che s'era detto dall'avversario. e spesso con maggior giro di parole, per poi doverlo confutare.

Più di costoro rilusse in questi medesimi tempi il famoso Giuseppe di Rosa, poi consigliere, celebre per le sue dotte e profonde opere legali che ci lasciò. Alla molta sua dottrina accoppiò ancora il pregio di spiegar senza pampani e con proprietà di parole i suoi sensi; ma perchè gli spiegava in maniera che pareva che più tosto insegnasse che orasse, perciò comunemente fu re-

putato più dotto che eloquente.

Ma sopra tutti costoro s'innalzò poi a questi medesimi tempi l'incomparabile Francesco d'Andrea, lume maggiore della gloria de' nostri tribunali, al qual dobbiamo non solo d'aver egli restituita in quelli la vera arte d'orare, ma molto più per avere nel nostro fôro introdotta l'erudizione, ed il disputare gli articoli legali secondo i veri principi della giurisprudenza, e secondo l'interpetrazioni de' più eruditi giureconsulti, de' quali presso noi rara era la fama ed il nome, applicando la lor dettrina all'uso del fôro ed alle nostre controversie forensi. Egli fu il primo che facesse risuonare nelle ruote del nostro S. C. il nome di Cuiacio e degli altri eruditi. Egli tolse ancora la barbarie nello scrivere; ed egli fu il primo che cominciasse a dettare le allegazioni in culto stile, imitando i più purgati scrittori, ed a disputare gli articoli, non già secondo le vulgari maniere, ma da limpidissimi fonti delle leggi derivando le conclusioni, l'adattava al caso, valendosi delle interpetrazioni di Cuiacio e degli altri eruditi, non discompagnandole dalle comuni tradizioni de' dottori, come si vede dalle sue prime

Allegazioni, che tra l'opere del Moccia (1) e del

consigliere Staiban (2) furono impresse.

Dal suo esempio furono poi mossi gli altri a trattar le cose istesse del nostro fôro con più politezza e candore; onde Marcello Marciano, nipote del primo Marcello, e figliuolo del reggente Gianfrancesco (che fu dal conte di Castrillo fatto giudice di Vicaría, e dal conte di Pennaranda creato consigliere, e dal medesimo passato poi in Camera avvocato fiscale, donde nel principio del governo di don Pietro-Antonio d'Aragona andò reggente in Ispagna) nel tempo che fu fiscale distese alcune allegazioni, intitolate Exercitationes fiscales, con molta pulitezza e candore; e nell'ozio che ebbe nella corte di Madrid perfezionò alcuni altri trattati legali, come quello De incendiariis, dove vengono, secundo il metodo tenuto dagli altri eruditi, interpetrate molte difficili ed oscure leggi che su questa materia s'adducono: siecome fece nell'altro intitolato De indiciis delictorum; ma in nessun altro mostrò quanto sopra questi studi si fosse avanzato, quanto in quello che intitolo De praejudiciis, che, dalla morte prevenuto, non potè condurlo a fine, nel quale superò Giacomo Revardo, che prima di lui avea trattato del medesimo soggetto. Ma non avendo avuto egli il piacere di vedere in sua vita persezionate queste sue opere, essendo a' 28 ottobre del 1670 morto in Ispagna, furono da poi date alla luce in Napoli da Gianfrancesco Mar-

<sup>(1)</sup> Moccia, Silva, ec.

<sup>(2,</sup> Staibano, tomo 2.

ciano, suo figliuolo, nell'anno 1680, nel qual tempo il consigliere Gennaro d'Andrea, poi reggente (il quale, seguitando l'esempio del suo gran fratello Francesco, sopra molti si distinse ancora nello scrivere, per l'eleganza e pulitezza dello stile, come lo dimostrano le sue allegazioni), volle a quest'edizione far precedere una sua epistola al lettore, nella quale, commendando la dottrina e l'eleganza dello stile, non ebbe difficoltà di dire che se morte non avesse interrotto il bel disegno, ed avesse dato tempo all'autore di por l'ultima mano a queste ed altre insigni sue opere che meditava, Napoli non avrebbe che invidiare a' più famosi giureconsulti dell'altre città d'Europa, nè la Savoia si compiacerchbe tanto del suo Fabro, nè la Francia del suo cotanto rinomato Cuiacio (1).

Nè noi a questo insigne giureconsulto Francesco d'Andrea dobbiamo solamente d'aver egli nei
nostri tribunali introdotta l'erudizione, l'arte dell'orare, ed il vero modo di disputar gli articoli
legali e dello scrivere pulitamente; ma anche
molto gli devono i cattedratici, per aver egli pure nella nostra università degli studi procurato
che la giurisprudenza e l'altre scienze s'insegnassero con miglior metodo e dottrina di quello che
s'era praticato prima secondo l'uso comunale e
senz'alcuna erudizione. Alessandro Turamino, di
cui si è favellato ne' precedenti libri, aveva lasciato un suo discepolo, che lo superò intorno al
modo d'insegnare e d'interpretar le leggi. Costui

<sup>(</sup>I) Vedi Nicodemo, Addizioni alla Bibl. del Toppi, p. 163.

fu Giannandrea di Paole, uomo eruditissimo ed oratore eccellente, da cui l'Andrea, che gli fu discepolo, si pregiava aver appresa la vera maniera d'intender le leggi per i loro principi, e di saper distinguere le vere opinioni de' nostri dottori dalle false. Fin che visse, dice egli, nei nostri studi fiorì il vero modo d'insegnare e d'interpretar le leggi. Emmanuele Roderigo Navarro fiorì pure a questi tempi nella nostra università, occupando la cattedra primaria vespertina di legge civile; e dopo lui il cotanto famoso presso di noi Giulio Capone (1). Ma per contrario Giandomenico Coscia, lettore calabrese (2), che ne' medesimi tempi s'avea presso il volgo acquistata gran fama, e teneva un infinito numero di scolari, reggendo la cattedra primaria mattutina dei Canoni, e ch'ebbe gran contese di precedenza col Navarro, avea avvilito il mestiere. Costui, goffo al segno maggiore e privo d'ogni erudizione, insegnava scipitamente la legge a' nostri giovani, talche, morto Giannandrea di Paolo, era presso noi quasi che estinto il vero modo d'insegnare.

Ma restituiti da poi, come si disse, i pubblici studi dal conte d'Onnate, il nostro Andrea procurò, che ritrovandosi in quelli occupar la cattedra delle Istituzioni don Giambattista Cacace (3), il quale, per esser stato discepolo di Giannandrea di Paolo, insegnava que' primi elementi con maniera diversa dagli altri, con metodo ed erudi-

<sup>(</sup>I) Toppi, Biblioth., in Giulio Capone.

<sup>(2)</sup> Idem, ibidem, in Giovanni Domenico Coscia.
(3) Idem, ibidem, p. 130.

zione, e secondo il modo tenuto dagli autori eruditi; ed insegnando parimente costui in questa università la rettorica con molto profitto degli ascoltatori, per essere versato nella lingua latina, e non meno in verso che in prosa: procurò l'Andrea, per l'opinione che a questi tempi s'avea acquistata, di accreditarlo maggiormente, e predicare il suo valore, e mandovvi da lui ad apprendere le Istituzioni e la rettorica Gennaro, suo fratello, dal cui esempio mossi gli altri, fur poste in piedi due cattedre ne' nostri studi, quella delle Istituzioni e della rettorica, concorrendovi gran numero di scolari ad apprenderle.

Parimente egli rimise in questa università la cattedra di matematica, e, quel che fu più, procurò che l'occupasse Tommaso Cornelio, famoso filosofo e medico di que' tempi, il quale insegnandola secondo il metodo tenuto da' migliori e più valenti matematici, fece sì che, unita la sua opera a quella di M. Aurelio Severino, ancor egli famoso filosofo e medico di questi tempi, e lettor primario de' nostri studi (delle cui opere il Nicodemo (1) tessè lunghi cataloghi), presso di noi pian piano cominciassero i nostri giovani ad aver buon gusto delle buone lettere, e della filosofia e della medicina, e cominciassero a deporre gli antichi pregiudici delle scuole.

Nè contento questo insigne giureconsulto di tutto ciò, per l'amicizia che e' si procurò di quei pochi veri letterati che fiorivano a' suoi tempi,

<sup>(1)</sup> Toppi in Biblioth. - Nicodemo, Addizioni alla Biblioteca del Toppi, f.º 167.

d'Ottavio di Felice, vecchio assai erudito, e che avea consumata quasi tutta la sua vita nello studio della lingua greca e della Morale d'Aristotele: di don Camillo Colonna, uomo eruditissimo. di sublime intendimento e gran filosofo; del cotanto appresso noi rinomato Camillo Pellegrino. e d'alcuni pochi altri: avea egli assai più distesé queste cognizioni, e procurato per mezzo della sua eloquenza diffonderle in altri; ed essendo a questi tempi, come si è detto, opportunamente venuto in Napoli Tommaso Cornelio, a cui Napoli deve tutto ciò che ora si sa di più verisimile nella filosofia e nella medicina, l'Andrea fu il primo che abbracciasse quella maniera da colui proposta di filosofare; ed il Cornelio per mezzo suo sece venire in Napoli l'opere di Renato delle Carte, di cui fino a quel tempo n'era stato presso noi incognito il nome. Talchè essendosi restituita nel medesimo tempo l'Accademia degli Oziosi sotto il governo del duca di San Giovanni, dove esercitavansi gli accademici in recitarvi varie lezioni, egli, fra l'altre, ne recitò due, che per la novità diedero molto che dire, nell'una delle quali dimostrò su quali deboli fondamenti s'appoggiasse la volgar filosofia delle schole, e nell'altra quanto dovesse per conseguenza esser preferita la novella maniera di filosofare. E quantunque, essendo poc'anni da poi sopravennto il contagio, bisognasse tralasciare tutti questi studi, nulladimanco, quello poi cessato e restituite le cose allo stato primiero, si ripigliarono da lui con maggior fervore e con maggior successo; poichè, cresciuto assai più in opinione ed autorità, ebbe

molti che lo seguirono; tanto che poi col correr degli anni si videro presso noi introdotte e stabilite le buone lettere in tutte le discipline, nella maniera che sarà narrata ne' seguenti libri di quest' istoria.

## CAPO V.

Polizia delle nostre chiese di questi tempi insino al regno di Carlo II.

Ne' regni di Filippo III e IV, siccome si è potuto osservare da' precedenti libri, si regolavano presso noi gli ecclesiastici affari secondo le varie mutazioni delle corti. I pontefici romani, pur troppo intrigati negl'interessi de' principi, dando ora timore, ora gelosia, costringevano quelli ad usar tutti i mezzi perchè pendessero dal lor partito. Si erano ancora intrigati a maneggiar essi le paci tra' principi guerreggianti, riputando esser proprio lor ufficio, come comuni padri e pastori, di ridurgli a concordia: quindi spedivano nunzi e legati per trattarle, e s'arrogavano grand'autorità nelle composizioni. Ma il cardinal Mazzarini ruppe ogni velo; e, ad onta del pontefice Alessandro VII, non volle accettare la di lui mediazione nella pace de' Pirenei, nella quale non permise che altri ch'egli e don Luigi di Haro v'avessero parte: ciò che sensibilmente trafisse l'animo di quel pontefice e della sua corte, essendosi da quest'esempio poi veduto che nell'altre paci seguite in appresso tra' principi d'Europa, le meno considerate furono le mediazioni ed interposizioni de' nunzi della corte romana.

Secondo la buona corrispondenza, ovvero poca soddisfazione, che passava tra la corte di Spagna con quella di Roma, si regolavano da' nostri vicerè le contese giurisdizionali. Non si soffrivano torti quando erano in urta, e si resisteva con più vigore e fortezza all'intraprese. Quando per la poca soddisfazione che i ministri spagnuoli ricevevano dalla corte di Roma, furono spediti da Madrid il vescovo di Cordova e don Giovanni Chiumazzero al pontefice Urbano VIII con segre-\_ te istruzioni di minacciargli la convocazione d'un nuovo concilio, affinchè togliesse i molti aggravi che s'inferivano ne' regni di Spagna dalla corte di Roma, per le pensioni che imponeva a favor degli stranieri, e per l'eccessiva quantità delle medesime, anche sopra i benefizi curati: per le coadiutorie con futura successione: per le resignazioni de' benefizi curati: per le dispense ed altre provvisioni che venivano da Roma, e per le gravi spese che s'estorquevano per la loro spedizione: per le reservazioni de' benefizi: per gli spogli crudeli che si praticavano nella morte dei prelati: per le vacanze de' vescovadi, e per le altre intollerabili gravezze ch'esercitava in que' regni la nunziatura di Spagna (1); non minori gravezze soffriva il nostro regno dalla nunziatura di Napoli.

Deludendosi le concordie passate co' capitoli e cleri di tutte le chiese cattedrali, ed interpetrandole a lor modo, le tasse s'esigevano con molto rigore ed ingiustizia; poichè, provvisti

<sup>(1)</sup> Vedi il mémoriale di Chiumazzero al P. Urbano, ec.

dalla Dataría molti di que' benefizi ch'erano stati compresi nella tassa, în persona di cardinali e d'altri prelati di quella corte, riputati immuni da tutte le gravezze, venivano a sostener tutto il peso i rimanenti benefizi. Continuava pure la Camera apostolica a far crudeli spogli nelle morti de' vescovi, abati e degli altri beneficiati non inclusi nella convenzione, con tanta asprezza dei commessari, che in tempo della loro infermità. e quando aveano maggior bisogno di conforto e d'assistenza, si vedevano co' propri occhi saccheggiate le loro stanze, e spogliati di tutto ciò che tenevano. Negli spogli de' vescovadi, badie ed altri benesizi non compresi nella concordia, si facevano lecito i nunzi di procedere contro i laici imputati d'aver occupati beni appartenenti alle chiese o benefizi vacanti, ed alla Camera apostolica per cagione di tali spogli, con propria autorità sequestrandogli per mezzo de' suoi commessari, e di scomunicare i possessori e tutti coloro che in ciò loro avessero dato impedimento.

Erano ancora insoffribili le gravi estorsioni che si facevano nel loro tribunale, esigendo da' litiganti e da tutti coloro che avevano di essi hisogno, sotto pretesto di diritti e sportule, eccessive somme più di quello che si pratica negli altri tribunali regii della città e del regno; e la cagione dell' eccesso veniva, perchè la corte di Roma vuol tenere molti ministri in quel tribunale, ma non vuol pagargli del proprio con assegnamento di provvisione o soldo, come si pratica negli altri tribunali, ma vuol che se lo procaccino essi dagli emolumenti de' diritti o propine; onde av-

veniva che i poveri litiganti erano escoriati insino all'ossa dalla rapacità ed ingordigia de' curiali. Non minore era il disordine ed il pregiudicio che si apportava alla regal giurisdizione per l'infinito numero de' laici che dalla città e da tutte le diocesi del regno pretendevansi sottrarre dalla giurisdizione del re, con farsi ascrivere per mezzo di loro patenti al servigio di questo tribunale, chi per attuari, chi per cursori; onde si commettevano infinite frodi, e n'esenzionavano moltissimi, non per bisogno che n'avessero, ma per maggior smaltimento delle loro patenti, che vendevano a carissimo prezzo, persuadendo che fossero di tal virtù ed efficacia, che gli rendessero esenti dal fôro laicale, e che perciò dovessero esser franchi ed immuni da qualunque pagamento così regio come delle università. Pretendevano ancora i nunzi, che tutti della lor famiglia, così armata, come domestica, e del lor palazzo fossero immuni ed esenti dalla regal giurisdizione; onde nacquero perciò fra noi disordini gravissimi, e sovente i nostri vicerè ebbero a contrastare per questa immunità pretesa da' loro famigliari, non pure con gli arcivescovi, ma eziandio co' nunzi, i quali anche per delitti gravissimi prendevano protezione de' ribaldi, sol perchè erano della famiglia del lor palazzo.

Fecero valere i nostri vicerè i regali diritti con molta fortezza e vigore per tutto il tempo che durarono le male soddisfazioni d'ambedue le corti, e mentre durò la missione del vescovo di Cordova e del Chiumazzero. Ma il pontefice Urbano, ponendo, come si disse, l'affare in trattati, che faceva prolungare con varie difficoltà, profittossi del tempo; poichè gli Spagnuoli, sempre più percossi da maggiori sciagure, furono costituiti in istato di non doversi maggiormente disgustar la corte di Roma; onde, riuscita vana la lor missione, rimasero non pure in Ispagna, ma nel nostro regno le gravezze che dal tribunale della nunziatura erano a noi cumulate; e gli ecclesiastici, più arditi che mai, non tralasciavan di tentare delle nuove intraprese sopra la regal giurisdizione.

Per lo gran numero delle chiese e per i frequenti delitti che succedevano nella città e nel regno, su riputato di doversi trovar compenso agl' intollerabili abusi della pretesa immunità delle chiese, cotanto dagli ecclesiastici ingrandita, e della quale si mostravano ora più che mai forti difensori, nell'istesso tempo che conoscevano, la principal cagione di tanti delitti esser l'immunità delle chiese, così stranamente estesa, che rendeva più baldanzoai i ribaldi a commettergli. Si pensò spedire in Roma il consigliere Antonio di Gaeta per ottener dal pontefice qualche riforma alla bolla di Gregorio; ma, come si è veduto, riuscì pure questa missione inntile e senz'effetto, profittandosi la corte di Roma delle nostre sciagure, e della debolezza nella quale vedeva allora essersi ridotta la corte di Spagna.

## I. Monaci, e beni temporali.

Niun altro più illustre e memorando esempio fa più chiaramente conoscere che le ricchezze

delle chiese e de' monaci ricevano tanto maggior incremento, quanto più crescono le sciagure e le calamità de' popoli, quanto ciò che si vide accadere nel nostro regno in tempo delle maggiori sue ruine e miserie; poichè a tali tempi, più che in altri, i miseri mortali, ricorrendo a Dio ed a' santi, o ringraziandoli de' mali scampati, o pregandoli che maggiori loro non avvengano, sono più solleciti che mai di far parte de' propri averi a' loro tempii e sacerdoti. Non videro certamente i nostri maggiori tempi più calamitosi di quelli che corsero dal regno di Filippo III insino alla morte di Filippo IV. Soffrirono o guerre crudeli, o (quel ch'è peggiore) gravi timori di quelle, incendii del Vesuvio, tremuoti, scorrerie di banditi, invasioni di Turchi, sedizioni, tumulti, carestie, oppressioni, gravezze intollerabili, pestilenze crudelissime, e tanti altri mali che inorridiscono gli animi sentendogli. E pure in mezzo a tante sciagure si videro moltiplicare le chiese e' monasteri di religioni già stabilite, introdotti nuovi ordini, farsi nuovi e più doviziosi acquisti, ed in fine crescer tanto i loro averi, che poco lor resta dell'impresa di tirare a sè quel poco e misero avanzo ch'è rimaso in potere de' secolari.

Furono introdotti in questo secolo decimosettimo nuovi ordini di religioni. La congregazione de' Padri Pii Operari ebbe fra noi ricetto nell'entrar di questo secolo. Don Carlo Carafa, cavaliere napoletano e sacerdote, gli diede principio nell'anno 1607 nella chiesa di Santa Maria de' Monti, posta nel borgo di Sant'Antonio di questa città. Ma da poi il cardinal Dezio Carafa, arcive-

scovo, con assenso del pontefice Paolo V, concedè loro nel 1618 la chiesa di San Giorgio Maggiore, antica parrocchia di Napoli, resa poi collegiata, e servita un tempo da sette ebdomadari prebendati, e da altretanti sacerdoti, fra quali si connumerarono ancora l'archiprimicerio e 'l primicerio (1). Ma minacciando a questi tempi ruina, nè avendo modo di ripararla per la molta spesa che vi voleva, parve espediente di concederla a' Padri suddetti. Fu approvata tal congregazione da Gregorio XV, per breve spedito in Roma a' a d'aprile del 1621, e nel seguente anno 1622 ottenne dal medesimo l'amministrazione di tutti i sagramenti; ed Urbano VIII la confermò poi nell'anno 1636. Fecero presso noi col correre degli anni non piccioli progressi, avendo in Napoli ed altrove fondate altre loro case e fatti non dispregevoli acquisti di beni e di poderi.

Poco da poi, nell'anno 1609, vennero a noi i Cherici Regolari Barnabiti di San Paolo Decollato. Ci vennero da Milano, dove nell'anno 1526 furono istituiti da Giacomo Antonio Moriggia e Bartolommeo Ferrario, milanesi, e Francesco Maria Zaccaria, cremonese, mossi dalle prediche di Serafino Firmano, canonico Regolare. Furono chiamati Cherici Regolari di San Paolo, perché fra gli altri loro istituti era di predicare su l'epistole di San Paolo; ed i loro regolamenti furono da poi confermati da più brevi apostolici nell'anno 1528 e nel 1533. San Carlo Borromeo.

<sup>(1)</sup> Vedi Engenio, Napoli Sacra, p. 43.

arcivescovo di Milano, gli favori pure, e concedè loro in Milano la chiesa di San Barnaba, donde presero anche il nome di Barnabiti. Sparsi poi per molte città di Lombardia e d'Italia, capitarono finalmente in Napoli in quest'anno 1600, dove si diede loro ricetto nella chiesa di Santa Maria di Portanova, detta in Cosmedin, anch'ella antica, ed una delle quattro principali parrocchie di questa città (1).

Furono pure in questo secolo, nell'anno 1610, istituite da san Francesco di Sales, vescovo di Ginevra, le monache della Visitazione della Vergine, per visitare i poveri e gl'infermi. Ridotte poi a clausura, erano perciò tenute ricevere quelle donzelle infermiccie che non sarebbero state ammesse in altri monasteri. Queste vennero a noi più tardi, e sopra la chiesa di Santa Maria della Pazienza Cesarea v'han fondato un ben ampio e comodo monastero.

S'introdussero ancora altre riforme d'antiche religioni. I Riformati di San Bernardo fondarono una magnifica chiesa fuori la porta di San Gennaro, sotto il nome di San Carlo. I Riformati di San Francesco, soccorsi da varii signori napoletani e spagnuoli, fondarono in amenissimo sito un ben ampio monastero con ben architettata chiesa, sotto il nome di Santa Maria degli Angeli. I Riformati Carmelitani Scalzi ne fabbricarono un altro nel borgo di Chiaia, sovvenuti dal conte di Pennaranda, che somministrò alla fabbrica della chiesa tremila scudi, e che nell'apertura che se

<sup>(1)</sup> Vedi Engenio, Napoli Sacra, p. 48.

ne fece agli 11 di marzo dell'anno 1664, volle egli intervenire, con l'assistenza de' regii ministri, tenendovi cappella regale. Non meno che i conti di Lemos co' Gesuiti, fu questo vicerè profuso co' Tcresiani. Per la sua pietà non solo contribuì alle spese del convento di questi Padri, ma anche sovvenne le monache Teresiane Scalze per l'ingrandimento del lor monastero di San Giu-

seppe di Pontecorvo.

l'Gesuiti, dall'altra parte, accrebbero pure a questi tempi maravigliosamente i loro acquisti. Erano i direttori non men delle coscienze che delle case de' signori e de' popolari. Per mezzo delle loro congregazioni, che d'ogni qualità di persone e di mestiere istituirono ne' loro collegi e case professe, tirarono a sè la devozione e l'ossequio di ogni sorta di gente. S'intrigavano in tutti i loro affari, regolandogli (per l'opinione che s'avean acquistata di uomini da bene e prudenti) a loro arbitrio e volere. Insino le liti più gravi e di momento per via d'amicabili composizioni eran rimesse al loro giudicamento; ed il reggente Marinis nelle sue Resoluzioni rapporta più arbitramenti di Gesuiti, fatti in cause gravissime e di somma importanza. Niun vicerè, quanto il conte di Pennaranda, ebbe tanta e si grande inclinazione alle fabbriche o ristoramenti delle chiese: non vi fu quasi luogo sagro che non ricevesse da lui perciò larghe e copiose limosine. Egli soccorse i Carmelitani nel ristoramento che fecero, e separazione che ottennero del lor monastero col Torrione del Carmine, perchè non fossero inquietati dalle soldatesche spagnuole che ivi dimoravano. Egli contribuì abbondanti soccorsi per ridurre a fine la fabbrica del Romitorio di Suor Orsola, e della chiesa di Santa Maria del Pianto, dove furono seppelliti i cadaveri di coloro che rimasero dalla contagione estinti. Egli soccorse la chiesa di San Niccolò al Molo. Ed essendosi in tempo del suo governo, per le note contese insorte fra' Domenicani e Francescani intorno all' Immacolata Concezione (donde, per quietar questi rumori, fu di mestiere a più papi di stabilire per ciò più costituzioni e bolle), dagli Spagnuoli, ch'erano del partito de' Francescani, molto più esaltata la divozione di Nostra Signora sotto questo titolo; egli avidamente ne prese l'opportunità, e fece con molta pompa e solennità in tutte le chiese sotto questo nome, celebrar feste magnifiche; onde s'accrebbe presso i popoli tal divozione, in maniera che non vi fu chiesa di questo titolo, che non ricevesse abbondanti e profuse limosine dalla pietà de' devoti.

L'esempio del capo mosse e nobili e popolari a far lo stesso. Molte altre chiese perciò o di nuovo si fondarono, ovvero, ruinate, si ristabilirono. S'aggiunse ancora che, avendo la crudel pestilenza lasciata quasi che vôta la città ed il regno d'abitatori, molti, non avendo a chi lasciare i loro patrimoni, gli lasciavano alle chiese ed ai monaci, onde vie più crebbero le loro ricchezze. Altri, crucciati co' loro congiunti, i quali mal seppero coltivarsi la loro benevolenza, per odio e per far ad essi dispetto, lasciavano i loro averi alle chiese. Vi contribuì non poco eziandio la

dottrina da' monaci stessi disseminata e ben radicata a questi tempi, che coloro i quali aveano rubato in vita, con lasciar in morte i loro beni alle chiese, saldavan con Dio ogni conto; ond'è che alcuni rissessivi viaggianti, che stupidi ammirano l'infinito numero delle nostre chiese e conventi, e le loro ampie ricchezze, invece da ciò prenderne argomento di pietà, maggiormente si confermano nel mal concetto ch'essi hanno dei Napoletani, d'esser gente a rubar sin dalla cuna avvezza; e che perciò siano in morte cotanto profusi in lasciare alle chiese morte, perchè in vita molto rubarono alle chiese vive (1).

Per queste cagioni si moltiplicarono presso noi le chiese ed i monasteri, in guisa che da ora innanzi non si può più di loro tener minuto ed esatto conto. Pietro di Stefano credea aver fatto un compiuto novero delle chiese della sola città di Napoli, quando nell'anno 1560 diede fuori il suo volume della Descrizione de Luoghi sacri della città di Napoli. Ma non passarono sessant'anni che Cesare d'Engenio, per le tante altre nuovamente costrutte, fu spinto a compilarne un altro, che diede a luce in Napoli nell'anno 1624 sotto il titolo di Napoli Sacra. Ma che perciò? non passarono trent'altri anni, che bisognò a Carlo de Lellis stamparne nell'anno 1654 un terzo volume col titolo: Aggiunta alla Napoli Sacra, ovvero Supplemento. E ciò nemmeno ha bastato, perchè ora sono vie più cresciute, sicchè

<sup>(1)</sup> Vedi Bossuet, Polit., lib. 7, par. 2, proposiz. 11.

possono somministrare sufficiente materia di tes-

serne un quarto volume.

Conferirono eziandio in questi tempi agli acquisti delle chiese le stravaganti dottrine de' nostri dottori, i quali, mal adattando le regole antiche a' tempi presenti, stravolgendo i sensi delle leggi, non ben da essi capite, e niente curando le circostanze de' tempi e la mutazione dello stato delle cose, spinti da imprudente e mal intesa pietà, favorivano colle loro penne a tutto potere tali acquisti, ed eran tutti inclinati in ampliarne i modi e le cagioni, con detrimento notabile della società civile, e pregiudizio gravissimo del dominio che ciascun tiene sopra la sua roba. Insegnavan essi come per indubitato, che i padroni delle case alle chiese vicine potevano costringersi lor malgrado a venderle alle chiese, se servissero per loro ampliazione: e di vantaggio che nel prezzo non dovesse riguardarsi l'incomodo o l'affezione del forzato venditore, ma ciò che puramente la cosa sarebbe da' periti valutata. E questo favore non già solo era conceduto alle chiese, ma l'estesero agli atrii, a' portici, alle sacrestie, ai cimiteri, a' chiostri, alle scale, a' dormitorii, insino alle cucine ed a' giardini de' monasteri. Si stese parimente, anche se fra la chiesa e la casa vicina vi frammezzasse una pubblica strada; e quel che parrà più strano, sino per far una gran piazza ed un largo campo avanti l'edificio. Nella famosa lite che il cardinal Filomarino, nostro arcivescovo, mosse alle monache del monastero di donna Regina, per cui Giulio Capone (1), che di-

<sup>(1)</sup> Capone, Controv. for., contr. I.

fendeva il prelato, ne compilò due allegazioni, si pretese dall'arcivescovo che dovesser le menache forzarsi a vendergli alcune case che tenevan davanti al suo palazzo, ancorchè vi frammezzasse una pubblica strada, intendendo abbatterle per slargar ivi un gran campo, perchè quello che vi era, non era così ampio, sicchè con facilità potessero entrarvi le carrozze a sei. Il cardinal de Luca, ch' essendo allora avvocato in Roma, prese la difesa delle monache, stupiva della pretensione, e con sua allegazione, rapportata dal medesimo Capone, confutò quanto da costui erasi allegato in contrario. Ma che pro? fu deciso a favor dell'arcivescovo, furon le case abbattute ed adeguate al suolo, e la piazza perciò ampiamente allargata, sicchè ora le carrozze a sei possono avervi in quel palagio comoda e facile entrata ed uscita.

Quindi è avvenuto che i conventi, ancorchè ne' loro principi assai piccioli, siansi veduti poi occupar tutta una contrada dall'un lato all'altro; finchè si giunga alla strada che discontinui le case; e potendosi con difficoltà trovare in Napoli strada nella quale non vi sia qualche convento, se non si ripara ad un così grave e ruinoso abuso, potranno per tal mezzo i monaci, a lungo andare, giungere a comprarsi l'intiera città. Nè finirono qui gli acquisti delle chiese e de' monaci: vie maggiori a proporzion del tempo se ne videro appresso, insino a' di nostri, sotto Carlo II, il regno del quale ne' due seguenti libri saremo ora a narrare.

## LIBRO TRENTESIMONONO

La morte del re Filippo IV, il quale lasciava sotto la reggenza d'una donna il successore d'età così tenera, fece credere ad alcuni che dovesse suscitare ne' regni di Spagna, agitati dalla guerra di Portogallo e mal sicuri della pace colla Francia, alterazioni di gran momento; e non essendosi veduta (da poi che questi regni furono dominati dagli Austriaci) minorità di re così infante, nè reggenza di femmina straniera e nel governo inesperta, non si sapeva come il genio altiero della nazione spagnuola fosse per soffrirlo; tanto maggiormente che don Giovanni d'Austria. ancorchè amatissimo dal re, non essendo stato nè pur nominato nel testamento, malamente tollerava vita privata e negletta. Si aggiungeva che il Consiglio di Stato, avvezzo a grand'autorità, si doleva aver per iscontro la Giunta, che s'arrogava la principal direzione degli affari. Tuttavia, o fosse che l'ambizion de' grandi, mancando di forze, si sfoghi in vane querele, o che il timore della Francia, ed il rossore di non vincer i Portoghesi gli contenesse a dovere, la mutazion del regnante non cagionò romori nè commozioni nei regni, e molto meno in questo di Napoli, di cui il re, avutane in quest'anno 1666 l'investitura dal pontefice Alessandro VII, la cui original bolla si conserva nell'archivio grande della regia Camera, ne commise, come si disse, il governo a don Pietr'Antonio d'Aragona, di cui e degli avvenimenti accaduti in suo tempo saremo ora a narrare.

## CAPO I.

Don Pietr'Antonio d'Aragona ributta la pretensione dal pontefice promossa per lo baliato del regno. Si muove nuova guerra dal re di Francia col pretesto della successione del ducato del Brabante con altri Stati della Fiandra, la qual si termina colla pace d'Aquisgrana.

Stabilita la reggenza in persona della regina madre, e la Giunta di que' ministri disegnati dal defunto re nel suo testamento per lo governo dei regni che componevano la monarchia di Spagna, ed acquietatosi non men il Consiglio di Stato, che i grandi alla disposizione fattane dal re Filippo, non perciò volle il pontefice Alessandro VII mancare di promover ora l'antica pretensione che i suoi predecessori ne' passati turbati tempi s'avean in parte fatto valere in questo reame, di doverne essi, come i diretti e sovrani padroni, durante la minor età del re, prenderne il governo. Da' precedenti libri di quest' istoria ciascuno

avrà potuto conoscere, sopra quali deboli fondamenti ella si appoggi. Contuttociò, alterandosi dalla corte di Roma l'esempio accaduto nel ponteficato d'Innocenzio III per la minor età dell'Imperador Federico II, la legazione del cardinal di Parma ne' ponteficati di Martino IV e d'Onorio IV, nella prigionia di Carlo d'Angiò, principe di Salerno, ed alcuni altri mal adattati esempi, prese in questi tempi nuovamente l'ardire di pretenderlo. Si credette allora da' più savi discernitori delle azioni di quella corte che ciò si tentasse, non già con isperanza d'ottenerlo, ma per tenere in cotal guisa sempre viva la preten-sione, affinchè in migliori occasioni, secondo che portassero le circostanze e le congiunture dei tempi, se ne potessero, quando che sia, più fruttuosamente un tempo valere. Non tralasciò pertanto, poco dopo l'arrivo di don Pietro in Napoli, di presentarsi il nunzio in sua presenza, ed in nome del papa, ad esporgli le ragioni della Sede apostolica intorno al baliato del regno, e che per conseguenza s'apparteneva al pontefice di doverlo ora provvedere di balio e di governadore, fin che durasse la minor età di Carlo. Il vicerè gli rispose che non faceva mestieri che Sua Santità s'impacciasse di questo governo, poichè già bastantemente s'era provveduto dal re Filippo nel suo testamento, con istabilire la reggenza in persona della regina, ed una Giunta per lo governo di tutti i suoi Stati; ed avendogli il nunzio lasciata una memoria di queste pretese ra-gioni, il vicerè diede incombenza al famoso Marcello Marciano il giovane, che si trovava allora evvocato fiscale di Camera, che vi rispondesse (1).

. Questi medesimi uffici furono passati dal nunaio di Spagna in quella corte, al quale furono date le medesime risposte; ed avendo pure colui fatto spargere alcuni scritti, dove si rappresentavano le pretensioni di Roma, furono non men da alcuni Napoletani che si trovavano in Madrid. che da valenti scrittori spagnuoli confutati, e fatti conoscer vani e deboli i fondamenti sopra i quali appoggiavasi la pretensione. Ma sopra quante scritture uscirono allora così in Ispagna, come in Napoli, la più dotta e vigorosa fu riputata quella del fiscal Marciano, che, dettata in idioma latino, comparve fuori sotto questo titolo: De Baliatu regni Neapolitani (2). Così, scôrtasi da' Romani la vigorosa resistenza non meno della corte di Madrid che del vicerè di Napoli, posero alla pretensione per allora silenzio.

Ma non su tale il successo della pretensione promossa pure a questi medesimi tempi dal re di Francia sopra il ducato del Brabante con altri Stati della Fiandra, nella qual contesa, ancorchè a riguardo delle scritture rimanessero i nostri superiori, per sostenere la causa migliore, surono però perditori nel successo della guerra e delle armi che quel re con tal pretesto mosse in Fiandra. Per la morte del re Filippo su dato

<sup>(1)</sup> Parrino, Teatre de' Vicerè, di don Pietro Antonio d'A-ragona.

<sup>(2)</sup> Vedi Toppi, in Biblioth., p. 256. - Nicodemi, Addizioni alla Biblioteca del Toppi.

ad intendere al re di Francia, giovane allora e di riposo impaziente, che il ducato del Brabante con alcuni altri Stati della Fiandra fossero devoluti alla regina sua moglie, come figliuola del primo letto del re Filippo, non ostante che avesse egli dal secondo lasciato il re Carlo, figliuolo maschio; poichè la consuetudine di que' paesi era che nelle successioni ed eredità si preferisse la femmina del primo letto a' maschi nati del secondo. Il cupido re ricevè volentieri l'occasione con tal pretesto di poter slargare i confini del suo regno sopra quello del vicino; ma essendo allora viva la regina Anna Maria, sua madre, non si mosse, facendo solamente palesare la pretensione, esagerandola in alcune scritture per giusta e molto ben stahilita. Ma morta poco da poi la regina madre, e sciolto con la morte il vincolo d'autorità ch'ella sopra il figliuolo teneva, non così tosto fece pubblicar colle stampe le pretensioni, che mosse le armi per farsele valere. Scrisse nel dì o maggio di quest'anno 1667 alla regina reggente di Spagna una lusinghevole lettera, nella quale dolevasi che, non essendosi voluti accettare i trattati d'un amichevol accordo ch'egli avea proposti per la composizione di tal affare, si vedeva costretto d'uscire alla fine di quel mese in campagna per procurare di porsi in possesso di quel che giustamente se gli apparteneva ne' Paesi Bassi per parte della regina sua sposa, o di altro equivalente; ma contuttociò, ch'erasi da lui ordinato all'arcivescovo d'Ambrun, suo ambasciadore, che le presentasse una scrittura di suo ordine fatta stendere, nella quale

si contenevano le ragioni ove si fonda il suo diritto, affinchè, fattala esaminare, possa venire ad abbracciare i medesimi mezzi che le avea fatti proporre, e che anche al presente le faceva, di aggiustar tal differenza con alcuno amichevole accordo.

Si conobbe da questa lettera che si cercavano pretesti per invadere le Fiandre preventivamente, per non dar luogo a difesa; poichè nel medesimo istante che si proponeva accordo, si protestava che per la fine del mese si sarebbe posto in campagna, e che prima che si potesse leggere : la scrittura inviata, non che esaminarsi, era risoluto d'andare ad impossessarsi colla forza delle pretese province, o del loro equivalente, sopra gli altri Stati del re Cattolico. Nè i fatti discordarong dalle parole, perchè nella fine del mese ponendosi egli alla testa del suo esercito, giunse sulle frontiere della Fiandra, e diviso l'esercito in più corpi, nell'istesso tempo che fece pubblicare un libro in diverse lingue delle pretese ragioni della regina sua moglie, attaccò più piazze di quella provincia.

Gli Spagnuoli, dall'altra parte, esagerando cercarsi dal re Lodovico più tosto speziosa che giusta cagione di muovere l'armi, ribattevano con vigore le pretese ragioni, sostenendo con più vigorose scritture in contrario, che le conauetudini o gli statuti particolari non potevano giovare nella successione sovrana degli Stati, in cui troppo ripugna all'uso ed alla natura delle cose che, in pari grado, dalle femmine si pretenda togliere a' maschi la corona di capo. Ma essi

non erano così ben forniti di arme, quanto di ragioni, per potersi disendere dalla forza. La regina reggente, turbata all'improvvisa intimazione che le fu fatta di guerra, si raccomundava con lagrime a' suoi ministri; ed avendo un di fatto introdurre il fanciullo re nel Consiglio, gli fece dire con voci puerili nella propria favella, che commossero gli animi di tutti: Io sono innocente , assistetemi (1).

Risoluti pertanto gli Spagnuoli ad una valida difesa, nell'istesso tempo che ne procuravano i mezzi, non tralasciavano di disingannare i popoli delle vantate ragioni de' Francesi, sacendole apparire per vane ed ingiuste: esagerando le oppressioni che dalla Francia si facevano ad un re fanciallo, e così strettamente congiunto all'in-

vasore.

In Fiandra da un ministro del re Cattolico erasi data già alle stampe nel principio di quest'anno una scrittura, nella quale si dimostrava la vanità della pretensione, affinchè cessassero i rumori del volgo, per le voci che andavansi seminando da' Francesi circa la pretesa successione della regina di Francia nel ducato del Brabante ed in altre province; e nell'istesso tempo s'assicurassero que' popoli di dover essere conservati sotto l'antichissimo dominio de' loro legittimi principi. Ma quantunque gli argomenti in quella rapportati (ancorche brevi e piani) fossero conchiudenti ed efficaci, non perciò s'arrestavano i Francesi dal lor proponimento, anzi, oltre all'armi, con gros-

<sup>(1)</sup> Nani, Istoria Veneta, tomo 2, lib. 10, all'anno 1667.

si volumi s'accingevano a sostenere la loro caues; onde si stimò che la scrittura di Fiandra, sebbene per que' popoli, dove vi era particolar notizia delle loro leggi, sarebbe stata bastante, così per l'altre nazioni avrebbe potuto giudicarsi scarsa, e che perciò fosse bene di procurare che le ragioni del re Carlo si comprovassero con maggior copia e si dimostrassero con maggior vigore.

Può ben Napoli darsi il vanto ehe le migliori scritture che uscirono intorno a questo soggetto in difesa delle ragioni del re di Spagna, furono quelle dettate dall'incomparabile nostro giureconsulto Francesco d'Andrea, allora celebre e rinomato avvocato de' nostri tribunali. Il vicerè don Pietro d'Aragona non ebbe a questi tempi soggetto migliore di lui per appoggiargli questa difesa, e perchè con vigore ributtasse le pretensioni de Francesi. Comandato pertanto costui da don Pietro, s'accinse all'impresa, ed a' 28 febbraio del medesimo anno, avendo ridotta a fine una dotta scrittura in idioma latino, con titolo: Dissertatio de successione ducatus Brabantiae, la presentò al vicerè, che la ricevè con molta stima, ordinandogli che l'avesse sottoscritta, come egli fece in sua presenza, affinchè dovendola inviare in Ispagna col suo nome, già per tutta Europa diffuso e celebrato, acquistasse ella maggior peso ed autorità. Non si stimò in questi principi di darla alle stampe, per non dar motivo a' Francesi, che per mezzo delle stampe non aveano ancora pubblicate le loro scritture, di dire che fossero stati i nostri i primi a provocargli al cimento. Ma l'esito poi dimostrò ch'essi

intanto non l'aveane pubblicate, per attaccarne improvvisi; poiche, come si disse, nella fine di maggio s'ebbe avviso che il re di Francia era giunto co' suoi eserciti sulle frontiere della Fiandra, e che nel medesimo tempo avea fatto pubblicare di suo ordine un libro in diverse lingue, delle pretese ragioni, in nome della regina, sua moglie, sulla maggior parte di quelle province; il qual libro poco da poi comparve in Napoli in lingua spagnuola con questo titolo: Tratado de los derechos de la reyna Christianissima sobre varios estados de la monarchia de Espanna.

Il vicerè, tosto che l'ebbe in mano, l'inviò all'Andrea con ordine di rispondervi; ed allora fu, che, aprendosegli più largo campo di mostrare la sua gran dottrina, la perizia nell'istorie e la sua peregrina erudizione, diede fuori alle stampe in italiana favella quella cotanto rinomata Risposta al trattato delle Ragioni ec. (1), stampata in Napoli in questo medesimo anno 1667. Quivi con vigorosi argomenti dimostrò, la cotanto esagerata consuetudine del Brabante e delle altre province non potere aver luogo nella successione del principato e della sovranità; e che quella non si regolò mai da tal consuetudine, ma si deferì sempre con legge ed osservanza contraria. E poichè i Franzesi, per torsi l'opposizione dell'ampissima rinunzia fatta dalla lor regina, in tempo che si maritò con Luigi, aveano procura-

<sup>(!)</sup> Risposta al Trattato delle Ragioni della regina Cristianissima sopra il ducato del Brabante, con altri Stati della Fiandra.

to con varii argomenti di farla vedere nulla ed invalida; egli con risposte vigorose abbattè i loro sofismi, e con fortissime ragioni sostenne la validità e fermezza di quella; ciò che non avea fatto nella prima scrittura, parendogli che ciò sarebbe stato in certo modo pregiudicare alla causa, se dove vi era total chiarezza, che non poteva alla regina spettarle ragione alcuna, si fosse fatta gran forza in dimostrare che validamente avesse potuta rinunziarla. Rispose parimente con tal occasione questo insigne giureconsulto ad un altro libro fatto pubblicare in Francia d'altre pretensioni sopra tutte le province belgiche, e sopra quasi tutti i regni e principati dell'Europa, composto da un tal Aubery, avvocato della corte del Parlamento di Parigi, che fu stampato nel medesimo tempo dell'invasione della Fiandra-sotto questo titolo: Delle giuste pretensioni del re sopra l'Imperio. E con profonda dottrina ed esatta perizia dell'istoria fece vedere che il ducato del Brabante colle vicine province non tiene alcuna dipendenza dalla corona della Francia; nè che quel re possa pretendere di giustificarne la conquista, come rappresentante le ragioni di Carlo Magno, le quali egli sostiene che oggi risiedano nella augustissima famiglia austriaca.

Uscirono ancora altre dotte scritture in risposta del libro de' Francesi, e fra le altre una giudiziosissima, scritta in lingua francese da un pubblico ministro, col titolo: Bouclier d'État et de Justice, ec., la quale fu tradotta in idioma

spagnuolo e subito stampata.

(Alle scritture pubblicate da' Francesi furono

date da più scrittori vigorose risposte, che si leggono raccolte nell'Appendice del Diario Europeo, tomo xv, xvi e xviii, e memorate da Struvio (1). Al libro d'Aubery, stampato in Parigi l'anno 1667, col titolo, des justes prétentions du roi sur l'Empire, con note apposte, fu risposto da Errico Kippingio; siccome contro del medesimo uscirono, Axiomata politica gallicana, ed il libro di Niccolò Martino, intitolato Libertas aquilae triumphantis, atque deductio ex qua clarissimis argumentis probatur contra Gallos, non esse jus devolutionis in ducatu Brabantiae. Al Traité des Droits de la reine très-Chrétienne, ec., di cui fu l'autore l'istesso Aubery, fu risposto con due altre scritture, una intitolata: Dialogue sur les droits de la reine très-Chrétienne, e-l'altra: la Vérité défendue des sophismes de la France. Sei anni dopo Pietro Gonzeles de Salcedo diede fuori un volume in folio culla data di Bruxelles del 1673, dettato in idioma spagnuolo, che poi fu tradotto in francese con questo titolo: Examen de la vérité, ou réponse aux traités publiés en saveur des droits de la reine très-Chrétienne sur divers États de la monarchie d'Espagne. Al quale però nell'anno seguente 1674 fu risposto da Giorgio Aubusson con opposto libro, che ha il titolo: La désense du droit de Marie Thérèse d'Autriche, reine de France, à la succession des couronnes d'Espagne.)

Ma di quante a questi tempi ne corsero, a giudicio di tutti era riputata la più dotta, la più vi-

<sup>(1)</sup> Struvie, Syntagm. Hist. Germ., dissert. 37, § 21.

gorosa e la più elegante quella del nostro Francesco d'Andrea.

Ma mentre i nostri giureconsulti disendevano con tanto vigore la giustizia del loro principe, e sostemendo la causa migliore, s'erano resi in queste contese superiori a' giureconsulti francesi, erano dall'altro canto i nostri superati dalle armi nemiche, più numerose e forti. Sorpresero intanto i Francesi Douay, Tournay, Lilla, Furnes, Dixmude, Cortray, Oudenarde, Alost, Carleroy ed altre piazze di minor nome; nè l'inverno che sopragiunse, gli sece cessar dalle armi, anzi in questa stagione occuparono con occulte intelligenze in un momento tutta la contea di Bor-

gogna.

Questa improvvisa mossa de Francesi ridusse finalmente gli Spagnuoli ad aver pace coi Portoghesi, per potersi opporre con maggior vigore colle armi, siccome aveano fatto colle scritture, a' Francesi. Era con la morte del re Filippo, se non abolita la memoria della rivolta di Portogallo, estinta però l'avversione che tenevano gli Spagnuoli all'accordo; onde ora facilmente vi si accomodarono, e fu quello conchiuso non con altri patti e capitolazioni, se non con quel pretoriano editto: Uti possidetis, ita possideatis. Rimase con eguali condizioni ad amendue i regni di Castiglia e di Portogallo ciò che possedevano avanti la loro unione, fuor che Ceuta, che, trovandosi in mano de' Castigliani', fu loro permesso di ritenerla.

Stabilita la pace co' Portoghesi, fu mell'istesso tempo che pubblicossi con le solite cerimonie in

Napoli dichiarata la guerra a' Francesi, e furono pubblicati bandi che tutti que' Francesi che si trovavano nel regno, uscissero fra brevi giorni da quello; e dal vicerè si fecero sequestrare i beni che possedevano in esso il duca di Parina ed il principe di Monaco, come aderenti alla corona di Francia, la quale, minacciando pure di assalire l'Italia per mare e per terra, costrinse il nostro vicerè di rinforzare con mille ed ottocento fanti spagnuoli ed italiani le piazze della Toscana, e di far venire da Alemagna un reggimento di soldati tedeschi. Fu da ciò impedito ancora di poter mandare in Levante nel principio della campagna di quest'anno 1668 la squadra delle galee del regno al soccorso di Candia: di che il pontefice molto rammaricossi; e considerando che per questa guerra mossa da' Francesi venivano impediti i soccorsi a' Veneziani, i quali con molto valore sostenevano la difesa di quell'isola, cinta di stretto assedio da' Turchi, pose ogni studio, congiunto con gli altri principi d'Europa, di ridurre quelle due emole nazioni a concordia.

Era a questi tempi, per la morte accaduta d'Alessandro VII a' 20 maggio del passato anno 1667, succeduto nel pontificato a' 20 giugno Giulio, cardinal Rospigliosi, da Pistoia, col nome di Clemente IX, il quale, vedendo che i Turchi aveano messo stretto assedio a Candia, era tutto inteso a aoccorrere di denaro e di gente i Veneziani, abolendo a questo fine gli ordini de' Gesuati, de' Romiti di San Girolamo di Fiesole e de' Canonici di San Giorgio in Alga. Non tralasciava con molta premura stimolar gli altri principi d'Europa a

mandare in Candia validi succorsi; e mandò insino a Solimano, re di Persia, lettere per animarlo contro al Turco. Vedendo che tali soccorsi erano impediti dalla guerra che i Francesi avevano mossa in Fiandra, si strinse con gli altri principi a procurarne la pace. Non erano questi molto soddisfatti de' progressi dell'armi francesi che facevano in Fiandra, e gli scosse non poco l'avviso d'essersi da loro occupata la contea di Borgogna. Gli Svizzeri minacciavano di prendere le armi per ricuperarla, come Stato ch'era tenuto sotto la loro protezione. Ma più di tutti s'ingelosivano gli Stati delle Province Unite dell'Olanda, i quali, abborrendo di vedere i Francesi avvicinarsi ai loro confini, appena conchiusa in Breda coll'Inghilterra la pace, indussero quel re ad unire con essi le armi ed i consigli; e poi tirata la Svezia a forza d'oro ne' sentimenti medesimi, tant'operarono con gli uffici, e molto più mostrando di voler muover l'armi, che persuasero, o più tosto sforzarono il re di Francia ad assentir alla pace. Fu pertanto a' a maggio di quest'anno 1668 ella conchiusa in Aquisgrana, ed in essa riuscì a' Francesi di ritenere le loro conquiste ne' Paesi Bassi coll'istessa felicità con cui le aveano conseguite, restituendo però agli Spagnuoli la contea di Borgogna. Confessarono questi d'essere sommamene te tenuti agli Olandesi di tutto ciò che non aveano perduto, o che ricuperavano; poichè sotto apparenza di mediazione aveano veramente protetto i loro interessi, e preservato ciò che loro restava nelle province di Fiandra. Dall'altra parte il re francese concepì fierissimo sdegno contro gli Olandesi; ma simulandolo per allora, mostrò che imonore e gratificazione del pontefice deponeva l'armi. Clemente, quantunque comprendesse quali nefossero i più veri motivi, dimostrava però versoil re gratitudine e tenerissimo affetto, procurando stringere con lui confidenza, la quale riputava decorosa per sè ed utile per i suoi; e se ne valeva anche a beneficio de' Veneziani, per i soceorsi che ne ottenne per Candia di centomila scudi, con permissione di leve di ufficiali e di mili-

zie quanto n'avesse potuto raccogliere..

Pubblicata che fu in Napoli a' 4 d'agosto la pace d'Aquisgrana, non mancò pure il nostro vicerè, licenziati gli Alemanni, di spedir per Candia le squadre delle gales di Sicilia e del regno, per le promesse che ne avea anche fatte la regina reggente a quella repubblica, e per gli ordini ehe da lei ne avea ricevuti d'assistere con valide forze a quel bisogno. Ma riusciti inutili non pur questi, ma tutti gli altri soccorsi mandati dal re di Francia, dal papa e da' Maltesi, tornatesene a dietro le costoro galez, s'intese poco da poi che i Veneziani in questo nuovo anno 1669 erano stati costretti di rendere a patti Candia dopo ventiquattro anni di guerra, e ventotto mesi e venlisette giorni di ostinatissimo assedio. Questa perdita fu sensibile a tutta l'Italia, ma si stimo più grave per noi, per la breve distanza che s'interpone fra' lidi del Capo d'Otranto e 'l paese dei Turchi; onde il vicerè, considerando l'importan-22 del pericolo, non solamente fece munire tutte le fortezze del regno e le piazze della Toscana, ma spedì varie compagnie di cavalli per guardave le spiagge dell'Adriatico, ed accorrere dove il bisogno il richiedesse. Il pontefice Clemente s'addolorò talmente di quest'avviso, che a' 9 dicembre spirò. Fu in suo luogo nel nuovo anno 1670 a' 29 aprile eletto Emilio Lorenzo Altieri, che volle chiamarsi pure Clemente, e fu il decimo di questo nome (!).

## CAPO IL

Don Pietr' Antonio d'Aragona soccorre a' bisogni della Sardegna per la morte data a quel vicerè; perseguita i banditi nel regno: riduce a persezione la numerazione de' fuochi: va in Roma a prestar in nome del re ubbidienza al nuovo pontesie: nel suo ritorno gli vien dato il successore: monumenti e leggi che ci lasciò.

Perchè il regno di Sardegna non rimanesse esente dalle comuni calamità che aveano sofferte quelli di Napoli e di Sicilia, fu veduto a questi medesimi tempi ancor egli in disordine, per i tumulti che cagionò la morte data a don Emmanuele de los Covos, marchese di Camerana, suo vicerè. Governava costui quell'isola, e secondo il costante tenore della corte di Madrid, venendo richiesto di danari, premeva que' sudditi a doversi disporre di far un donativo al re; ma avendo incontrate gravissime difficoltà, fu costretto a far sciogliere il parlamento generale di quel re-

<sup>(1)</sup> Parrino, Teatro de' Vicere, di don Pietro Antonio d'Arragona.

gno, che a tal fine avea fatto ragunare in Cagliasi, capitale del regno, senz'ottenerlo. Il principal contraddittore fu don Agostino di Castelvi, marchese di Laconi, il quale essendo stato nella notte de' 20 di giugno del 1668 fatto ammazzare, si pubblicò che questo assassinamento fosse stato commesso d'ordine di donna Isabella di Portocarrero, marchesana di Camerana, con saputa e consenso del vicerè suo marito, in vendetta delle opposizioni promosse da don Agostino nelle corti del regno. A queste voci assembraronsi don Giacomo Artal di Castelvi, marchese di Cea. don Silvestro Aymerich, don Antonio Brondo, don Francesco Cao, don Francesco Portogues e don Savino Grizoni nel palagio di donna Francesca Carillas, marchesana di Laconi, moglie del morto, dove conchiusero d'uccidere il vicerè; e per mandare ad effetto una così scelerata determinazione, a' 21 luglio del medesimo anno dalle finestre della casa d'Antioco Brondo, posta in Cagliari nella strada de los Cavalleros, mentre il vicerè colla moglie e co' figli tornava in carrozza dalla chiesa di Nostra Signora del Carmine alla sua abitazione, gli scaricarono più colpi d'archibugi, per i quali rimase miseramente morto. La marchesana di Camerana, spaventata da tal funesto spettacolo, temendo di mal peggiore, tutta sbigottita, volle partir subito da Cagliari, ed imbarcatasi la notte seguente co' figliuoli e famiglia, fece presto ritorno in Ispagna, lasciando con la sua partita libero il campo alla marchesana donna Francesca Carillas di far fabbricare contro lei un processo nella regia audienza di Cagliari, e

d'incolparla della morte del marchese di Castelvi, suo marito. Gli uccisori del vicerè essendosi ricovrati nel convento di San Francesco, vi si trattennero con comitiva d'uomini armati per lo spazio d'un mese, fortificando le porte del monastero e facendo le sentinelle all'uso di guerra; e poscia s'imbarcarono pel Capo di Sassari, dove per loro difesa fecero unione di gente.

All'avviso d'un così temerario eccesso il nostro vicerè fece subito allestire dieci galce, sopra le quali furono fatti imbarcare duemila fanti spagnuoli, italiani e tedeschi; e benchè si fossero avviate alla vôlta di Sardegna, nulladimeno fu riputato da poi savio consiglio di richiamarle in perto: non essendesi atimato a proposito di ingelosire que' popoli, di lor natura fierissimi, con l'introduzione in quell'isola di nuova soldatesca. La corte di Madrid, per ovviare a mali peggiori, mandò tosto per nuovo vicerè in quel regno don Francesco Tuttavilla, duca di San Germano, nobile napoletano del seggio di Porto, fratello di don Vincenzo Tuttavilla, duca di Calabritto, maestro di campo generale di questo regno, il quale ai 10 di marzo dell'entrato anno 1669 si parti per Sardegna ad assistere il fratello con la galea padrona della squadra di Napoli, e portò seco il consigliere don Giovanni d'Errera, ch'era stato dal re deputato per giudice delegato nella causa degli uccisori del Camerana. Si spedirono da poi nel seguente mese di maggio tre altre galee con cinquecento fanti spagnuoli ed italiani, e qualche contante: e v'accorsero pure dal Finale altri mille soldati con la squadra

delle galee del duca di Tursi, e trecento dall'isola di Sicilia; e finalmente nel mese di marzo del seguente anno 1670 fu duopo al nostro vicerè

mandarne dal regno altri cinquecento.

Le cose però di quell'isola si videro tosto ridotte in tranquillità, poichè dall'Errera si pose in chiaro che nell'uccisione del vicere non vi avevano avuto participazione alcuna que' popoli, e che l'infame omicidio era stato commesso da que' soli nobili per coprire l'assassinamento del marchese di Laconi, stato fatto ammazzare da don Silvestro Aymerich ad istanza dell'istessa marchesana donna Francesca, sua moglie, per torsi lui per consorte, come già era seguito. Furono pertanto con pubblico editto dichiarati tutti i colpevoli della morte del vicerè rei di maestà lesa, e come tali sottoposti al bando della vita: furono imposte grosse taglie sopra le loro teste e le loro persone: furono confiscati i loro beni, e comandato che fossero demolite le loro case, e con aspergersi sale, adeguate al suolo. Fu parimente dichiarato che que' popoli s'erano portati in tal occasione con fedeltà verso il loro principe, e che non poteva imputarsegli colpa di sorta alcuna in quell'assassinamento. Il duca di San Germano ricevè pienissime grazie da tutti gli ordini di quel regno, che rimase tutto pacato sotto l'ubbidienza del suo antico signore (I).

Ma nel nostro regno non lasciavano intanto gli sbanditi le consuete scorrerie per le campagne, ora più che mai rese non men insolenti che spes-

<sup>(1)</sup> Parrino, loco citato.

se. Rubavano, riducevano in servitù i viandanti, svaligiavano i procacci; in fine le pubbliche strade non eran più sicure, tal che si vedeva rotto ogni traffico, ed impedito ugni commercio. Negli Apruzzi ne campeggiavano molte squadre, che, fortificatesi in diverse terre, erano giunte insino a spedir ordini a tutti i luogbi di que' contorni che lor pagassero, non già al regio tesoriere, i fiscali. Essendo succeduto nella chiesa di Napoli, per la morte del cardinal Filomarino, il cardinal don Innico Caracciolo, costui nel viaggio che intraprese per Roma, per assistere al conclave per l'elezione del nuovo pontefice, poi seguita in persona di Clemente X, su arrestato da queste masnade, e gli su duopo, per distrigarsene, pagar loro centottanta doble. Monsignor Foppa, arcivescovo di Benevento, fu ancor egli svaligiato presso Napoli nella terra di Pomigliano d'Arco, e si salvò per miracolo. Ma il più molesto era a questi tempi il famoso abate Cesare Riccardo, il quale, dopo aver ucciso don Alessandro Mastrillo, duca di San Paolo, si pose a scorrere con comitiva le campagne intorno la città di Nola, avanzando le scorrerie sino alle porte di Napoli: svaligiava procacci, abbruciando più volte le lettere, senza perdonare a quelle del vicerè: entrava ed usciva sconosciuto in Napoli; e giunse a tale, che impediva in Napoli il trasporto della neve, minacciando di più agli Eletti che avrebbe impedito anche la condotta de' grani, se non gli procuravano dal vicerè il perdono.

Si ponevan in opra dal vicerè varii mezzi per estirpargli; ma non riuscivano così efficaci, sì

che se ne potesse ottenere il totale esterminio. Creò egli a quest'effetto vicario generale della campagna il consigliere don Diego di Soría, poi reggente: spedì alcune compagnie di Spagnuoli in Apruzzo, per isnidargli da que' luoghi: eresse infine una Giunta di varii ministri per severamente punirgli, insieme co' loro aderenti. Ma nulla giovò, poichè le milizie regolate in que' luoghi alpestri ed inaccessibili, nulla poterono; alcuni, presi, furon sopra le forche fatti morire, ma nuovamente ne pullulava numero assai maggiore: la Giunta fece arrestare alcuni titolati lor protettori; ma poi dopo breve prigonia eran dal vicerè composti con grosse somme di denaro: tal che si tornava a' disordini primieri (1).

Di questo sol fu imputato l'Aragona, che a' suoi tempi si vide rilasciata la disciplina, e commettersi enormi e gravi delitti d'incesti, peculati, furti, falsità, assassinamenti, duelli ed altri eccessi, de' quali non ne prendeva quel severo castigo che meritavano i colpevoli, ma o usando indulgenza nelle visite che soleva egli fare in Vicaría, intervenendovi personalmente e talora anche colla viceregina, sua moglie; ovvero permutando la pena corporale in danari: ciò che, fruttandogli grosso guadagno, e secondo il cómputo che se ne faceva dal volgo, aveane da tali composizioni ricavati più di trecentoventimila ducati, gli acquistò nome di ministro sordido; e diessi a molti occasione di motteggiarlo che e' punisse le borse, non già le persone.

(1) Parrino, loco citato.

Non è però che non apportasse egli al regno non picciola utilità, per la numerazione generale de' fuochi, che principiatasi dal conte di Pennaranda, e continuata poi dal cardinal d'Aragona, venne da lui sollecitata e finalmente ridotta a perfezione; poichè non solo la fece egli pubblicare, ma cominciò ancora a praticarsi sin dal primo di gennaio dell'anno 1669. L'alleggerimento che ne sperimentarono le comunità del regno, fu di grandissima importanza, perchè furon tassate a pagare per quel numero de' fuochi che in fatti erano, e furono rimesse loro tutte le somme delle quali andavano debitrici per tutto il tempo passato, essendosi compiaciuti il re e gli altri assegnatari de' fiscali di concorrere non solamente alla remissione de' mentovati residui, ma anche alla perdita di ducati ventidue ed un decimo per ogni cento ducati di entrata, che fu ne-cessario defalcare generalmente per cagione del mancamento d'intorno a centomila fuochi, ne' quali questa numerazione si trovò minore dell'antica. In cotal guisa le comunità del regno cominciarono a respirare, e ad essere per conseguenza più pronte a' pagamenti, con non picciola utilità degli assegnatari de' fiscali e del re. Vi s'aggiunse l'augumento dell'arrendamento del tabacco, che da ducati quarantacinquemila l'anno, crebbe a questi tempi sino ad ottantamila, e quello della manna, che trovandosi venduto a particolari persone, fu dal vicerè ricomprato, ed incorporato al patrimonio regale. In breve, tutti gli arrendamenti, dazi e gabelle crebbero notabilmente di prezzo, con utile grandissimo di tutti i consegnatari essendosi calcolato l'avanzo nel valore de' capitali, secondo la relazione fattane dal razionale della regia Camera Giovanni d'Alesio, in poco meno di nove milioni di ducati: al che contribuì molto la vigilanza del vicerè, ed il rigore che praticava contro coloro che ne fraudavano il pagamento (!).

I. Don Federico di Toledo, marchese di Villafranca, rimane luogotenente nel regno, nel tempo che l'Aragona va in Roma a dar l'abbidienza al nuovo pontefice.

La regina reggente, secondo il costume introdotto dalla corte di Spagna, aveva comandato al nostro vicerè Aragona che si sosse portato in Roma a dar in nome del re e suo ubbidienza al nuovo pontesice Clemente IX. Ma tolto costui dal mondo per inaspettata morte, non si potendo adempire quest'ufficio con lui, fu comandato che si adempisse col suo successore Clemente X. Nel medesimo tempo fu provveduto dalla regina che, in assenza dell' Aragona, rimanesse a governar il regno il marchese di Villafranca, che si trovava in Napoli esercitando la carica di capitan generale della squadra delle galee. Fu disputato nel nostro Collateral Consiglio, se al Villafranca dovessero darsi trattamento di vicerè, o pure di semplice luogotenente dell'Aragona, stante che costui teneva dispacci della corte, ne' quali gli s'imponeva che, terminata l'ambasceria, dovesse tornare in Napoli a continuare il governo; ma a cagion che per la commessione regale doveva il

<sup>(1)</sup> Parrino, loco citato

marchese riputarsi come vero ed indipendente vicerè, non già luogotenente dell'Aragona, fu pertanto determinato a suo favore. Partito adunque l'Aragona da Napoli a' 3 di gennaio di quest'anno 1671, fu dato al marchese il possesso della carica coll'intervento degli Eletti della città, il quale (tenendosi occupato il regal palazzo dalla moglie di don Pietro) scelse per sua abitazione quello de' principi di Stigliano sopra la porta di Chiaia.

Governò il marchese con molto rigore e con indefessa applicazione il regno, prendendo per esemplare il suo grand'avolo don Pietro di Toledo, che governollo ventun'anni; ma non vi durò che insino ai 25 di febbraio (1). Poichè l'Aragona, giunto in Roma, affrettò la sua ambasceria, ed avendo ai 22 gennaio fatta ivi pubblica e solenne entrata, il giorno seguente, accompagnato dal marchese d'Astorga, che si trovava in Roma ambasciador cattolico, fece la cerimonia del bacio del piede; e dopo essersi trattenuto in quella città alquanti giorni in pranzi e visite, tornò in Napoli à ripigliar il governo, mal soddisfatto del rigoroso modo del Villafranca, che non ben si confaceva col suo, tutto largo ed indulgente. Il marchese di Villafranca si trattenne in Napoli sino al mese di luglio; parti poi per la corte, dove si crede che, avendo rappresentato a que' ministri l'avarizia di don Pietro, e l'avidità di cumular per sè danari, sicchè quando parti per Roma non avea lasciato nella cassa militare nè pur un

<sup>(1)</sup> Parrino, Teatro de' Vicere, del marchese di Villafranca.

quattrino, avessele fatto pensare a dargli successore. Non passaron molti mesi che s'intese essere stato a lui sostituito in questo governo il marchese d'Astorga, il quale trovandosi ambasciadore in Roma, prese ne' principi del nuovo anno 1672 il cammino verso il regno, ed agli 11 di febbraio giunse in Napoli, accolto con molti segni di stima da don Pietro, il quale, soddisfatte le consuete visite, a' 14 del medesimo mese cedè il governo, e con la duchessa sua moglie se n'andò immantenente a Pozzuoli, donde poi a' 25 dello stesso mese con quattro galee si partì per

Ispagna (1).

Fra i vicerè che lasciarono a noi più insigni memorie, dee certamente annoverarsi don Pietro d'Aragona. Egli, per l'inclinazione grandissima che aveva alle fabbriche, adornò Napoli di molti edifici. Egli ridusse in quella magnifica forma che ora si vede, l'ospedale de poveri di San Gennaio fuori le mura della città, con ampliarlo di tanti corridori e stanze, e con darvi stabile e fermo governo. Egli con indicibile spesa costrusse il porto per le galee, ed ingrandì l'arsenale in più ampia forma: fece quella magnifica strada adorna di tanti fonti, donde dall'arsenale si ascende al largo avanti il regal palazzo, e nella cima di quella fece ergere la statua di Giove Terminale, che sostiene il cuoio e le ale d'una grand'aquila. Abbelli il palazzo reale, ed aggiunse ai piedi di quella maestosa scala, fatta dal conte di

<sup>(1)</sup> Parrino, Teatro de' Vicere, di don Pietro Autonio d'A-ragona.

Onnate, le due statue de' fiumi Ibero e Tago. e sopra la porta che comunica col palazzo vecchio l'altra del fiume Aragona. Egli nel Castel Nuovo unì l'armeria reale in quella gran sala che soprasta al suo cortile. Rifece nel monte Echia il quartiere principale degli Spagnuoli, e v'innalzò da' fondamenti quel vasto edificio del presidio, capace ad alloggiare più di seimila soldati. Rifece parimente le pubbliche fontane di Poggioreale, di Santa Catterina a Formello, di Mezzocannone e moltissime altre, e da' fondamenti innalzò quella di Monte Oliveto. Restituì l'uso de' bagni dell'acque minerali fuori la grotta di Cocceio, di Pozzuoli e di Baia; e perchè non se n'abolisse la memoria, in tavola di marmo fece scolpire la loro virtù ed efficacia ne' malori; donde fu data occasione a Sebastiano Bartoli, famoso medico di que' tempi, di spiare più a dentro la qualità di queste acque, e compilarne perciò particolari relazioni e trattati. Ristorò in fine i nostri tribunali, ampliando le sale del Consiglio, quelle della Vicaría e l'altre della regia Camera, dove per la diligenza dell'archivario Niccolò Toppi riordinò l'archivio, e del di lui favore questo scrittore (1) molto si loda, narrando che fu tre volte a vederlo, facendovi far tre nuove camere, e fece dar principio ad un Repertorio generale di tutte le scritture che oltrepassavano il numero di trecentomila, con assegnare il salario a cinque scrivani, i quali erano puntualmente pagati mese per mese, perchè l'opera si compisse. Accrebbe pa-

<sup>(1)</sup> Toppi, in Biblioth., in fine, p. 366.

rimente lo stipendio a' giudici di Vicaría, e diede varii provvedimenti per la giusta distribuzione delle cause, affin di troncar le lunghezze delle

liti e le cálunnie de' litiganti (I).

Ma quantunque l'Aragona lasciasse a noi di sè sì illustri monumenti, non è però che non ci defraudasse all'incontro di molte insigni memorie. Egli ci tolse l'ossa del magnanimo re Alfonso I d'Aragona, le quali, come si disse nel ventesimosesto libro di quest' istoria, erano rimase in deposito nella sagrestia di San Domenico Maggiore di questa città, dove il re Alfonso II dal castel dell'Uovo le fece trasportare, quando vi fu seppellito suo padre. Essendo accaduto nel 1506 un incendio in quella sagrestia, il fuoco ne consumò buona parte, ma ne scamparono il cranio ed alcune poche ossa: il cranio per ordine del re Ferdinando il Cattolico fu consegnato al vescovo di Cefalù, che lo condusse in Ispagna: le ossa erano solo qui rimase; ciò che pervenuto alla notizia dell'Aragona, intraprese di farle ancora colà trasportare ed unirle col cranio. Si opposero i monaci di quel convento; ma avendo la regina reggente, alle insinuazioni del vicerè, con suo spezial dispaccio comandato che si trasportassero in Ispagna, cessarono le contese, ed i frati con pubblico istromento ne fecero la consegna al vicerè. Ci tolse ancora, per abbellire la sua galleria in Madrid, molte insigni dipinture e statue: fra l'altre quelle de' quattro fiumi che adornavano la fontana della punta del Molo, l'altra di Venere, che giaceva

<sup>(</sup>I) Parrino, di don Pietro Antonio d'Aragona.

nella fonte su l'orlo del fosso del Castel Nuovo, ed alcuni puttini e gradini di marmo tutti d'un pezzo, ch'eran collocati nella fontana Medina: opera del famoso Giovanni di Nola, i quali furono tutti da lui mandati in Ispagna (1).

Nel tempo del suo governo furono da lui stabilite molte provvide e sagge prammatiche insino al numero poco men di trenta, per le quali riordinò i tribunali, riformò molti abusi nelle dogane, e diede altri provvedimenti, che sono additati nella Cronologia prefissa al primo tomo delle nostre Prammatiche.

## CAPO III.

Governo di don Antonio Alvarez, marchese di Astorga, molto travaglioso ed infelice per i disordini ne' quali trovò il regno, e molto più per le rivoluzioni accadute in Messina.

Giunto il marchese d'Astorga in Napoli, trovò la città afflitta, non solo per la grande penuria di grani, ma tutta sconvolta per i continui delitti, e sopra ogni altro per i furti che di continuo si sentivano in ogni angolo. Applicò pertanto i suoi pensieri a procurare che fossero introdotti in Napoli, non pure dalle province, ma da altri più remoti paesi copiosi viveri, sicche soddisfece alla brama de' popoli, e restituì nel regno l'abbondanza. Ma con tutto che praticasse estremi rigori, non fu possibile (cotanto per la dissoluta

<sup>(1)</sup> Parrino, loco citato.

disciplina del passato governo era la gente divenuta ribalda) d'estirpase i furti, e molto meno impedire le continue scorrerie che i banditi commettevano in campagna. Scorrevano insino alle porte di Napoli, svaligiavano i procacci, saccheggiavano le terre, ed empivano le campagne di omicidii, ruberie e stupri; e campeggiando con molta baldanza, di continuo acquistavano seguito ed ingrossavano di numero. Il vicerè, valendosi de consueti rimedi, rinvigorì gli animi de' presidi provinciali, premurosamente incari-cando loro che, dandosi mano, badassero unicamente ad estirpargli. Ne fu fatta molta strage, e non fu picciol guadagno essersi tolto dal mondo il più pernizioso fra i loro capi, il cotanto rinomato abate Cesare. Ma non perciò a guisa d'idre non ripullulavano, e negli Apruzzi spezialmente, per dove su costretto il vicerè spedirvi cinque compagnie di Spagnuoli, non solo per abbattere la loro insolenza, ma anche perchè, sospettandosi che avessero potuto ricevere fomento da Roma dall' ambasciadore di Francia, si vegghiasse ad ogni novità che con tal appoggio potessero questi ribaldi promuovere. Egli è però vero che per le sollevazioni accadute poco da poi in Messina si tolse un buon numero di costoro dal regno, a' quali fu conceduto dall'Astorga il perdono, per andare a servire il re in Sicilia, dove diedero pruove di gran valore, cancellando con ciò in gran parte le colpe della vita passata. Gli altri che vi rimasero, essendosi poi sempre più moltiplicati, continuarono nella loro contumacia, perchè l'estirpamento totale d'una così

dannosa semenza l'avea il cielo riserbata a più

esperta e gloriosa mano.

Non furono soli questi disordini che resero travaglioso il governo del marchese; perchè all'angustie nelle quali trovò il regno per la fame, per i ladri e per questi ribaldi, se ne aggiunse un'altra più fastidiosa, qual fu quella delle monete, ridotte a questi tempi a stato sì miserabile, che non aveano d'intrinseco valore la quarta parte. La radice di questo male era antica, e quella stessa che cagionò l'abolizione delle zannette in tempo del cardinal Zapatta; dal quale, quantunque si fosse fatta coniare la nuova moneta, e si fossero imposte gravissime pene a coloro che avessero avuto ardimento di ritagliarla o falsificarla, ad ogni modo l'avidità del guadagno faceva vilipendere ogni qualunque severo castigo. Era il numero de' tosatori e falsificatori cresciuto in guisa, che sino nelle case di persone di qualità furono trovati ritagli ed ordegno per conio delle nuove; e pubblicossi che alcune donne di non volgare condizione si fossero parimente mischiate in questo esercizio. Ne fu scoverta in Napoli un' intiera compagnia, e nella provincia di Terra d'Otranto ne furono indiziati moltissimi. Pose il vicerè ogni cura per estirpargli; molti, scoverti, furono fatti morire su le forche, alcuni sostennero lunghe prigionie, ed altri ne ottennero il perdono; ciò che diede ansa a' detrattori ad ardire d'affermare ch'era stata loro salvata la vita, ma non già la borsa. Altri ancora si sottrassero da' condegni castighi, chi ischermendosi col privilegio del chericato, chi coll'immunità delle chiese, e chi con la fuga dal regno. Per dar riparo a mali sì gravi cominciò il vicerè a pensare alla fabbrica d'una nuova moneta, la quale non avesse potuto nè falsificarsi, nè ritagliarsi. Si pose l'affare in consulta, e se ne fecero più discorsi, ma non ebbero alcun effetto; perchè la gloria d'un così magnanimo fatto stava pure riserbata ad un più fortunato eroe.

Pure i Turchi vollero avere la loro parte in tener travagliato l'Astorga; poichè, scorrendo per le marine del regno, posero gente in terra nella provincia di Bari, dove nel mese di giugno di quest'anno 1672 fecero schiavi centocinquanta poveri contadini che mietevano vettovaglie. E nel mese d'agosto fur vedute nel golfo di Salerno sette galee di Biserta che andavano depredando i nostri legni. Nel seguente anno nelle marine di Puglia fecero notabilissimi danni, spezialmente nella terra di San Nicandro, nella quale ridussero in cattività molti contadini; tanto che, per reprimere i loro insulti, su costretto il vicere a spedir ivi tre compagnie di cavalli, ed a mandare la squadra delle nostre galee a scorrere i mari del regno (I).

## I. Per le rivolte di Messina si riscuotono dal regno grossi sussidi.

Ma cure assai più gravi e moleste sopragiunsero in questi tempi al vicerè, ed a noi gravezze e timori vie più considerabili, per più alte cagioni. Aveano in quest'anno i re di Francia e

<sup>(1)</sup> Parrino, Teatro de' Vicerè, del marchese d'Astorga.

d'Inghilterra, uniti coll'elettore di Colonia e il vescovo di Munster, mossa crudel guerra agli Stati Generali d'Olanda, i quali, quantunque fossero rimasi vittoriosi in mare dell'armate navali d'Inghilterra e di Francia, furono loro ad ogni modo dagli eserciti confederati occupate le province d'Utrecht, di Gheldria e d'Overissel con parte della Frisia. Donde prese motivo il conte di Monterey, governadore de' Paesi Bassi cattolici, d'introdurre nelle piazze olandesi guarnigione spagnuola; e l'imperador Leopoldo con l'elettore di Brandeburg di far entrare un esercito negli Stati di Colonia e di Munster, per costringere que' principi all'osservanza della pace di Cleves. Ma avendo i Francesi occupata la Marca e'l ducato di Cleves, appartenente all'elettore di Brandeburg, e spinto il marescial di Turena nella Franconia, quantunque avessero costretto questo elettore a deporre l'armi, non poterono ad ogni modo impedire che molti principi d'Alemagna non si fossero collegati coll'imperadore e con gli Olandesi per la difesa de' propri Stati.

Gli Spagnuoli, non potendo soffrire le conquiste de Francesi sopra gli Stati d'Olanda, e molto meno sopra l'Imperio, deliberarono d'entrare anch'essi in questa lega; ed avendo dichiarata la guerra al re di Francia, protestarono al re d'Inghilterra, che se non si fosse separato da quello, avrebbero con lui fatto lo stesso; e frappostisi per mediatori, fecero sì, che si conchiudesse la pace fra gl'Inglesi e gli Olandesi. Così, costretti i Francesi a far fronte all'esercito imperiale, che s'era avvicinato a' confini della Fian-

dra, abbandonarono tutte le piazze degli Olandesi, fuorchè Mastricht e Grave, la quale fu forzata poscia dal principe d'Oranges ad arrendersi con onorevoli condizioni. In questa guisa venne a cadere tutta la guerra sopra la Fiandra spagnuola, ed i paesi posti dall'una e dall'altra parte del Reno, che durò molti anni.

Essendosi pertanto pubblicata in Napoli nel mese di dicembre di quest'anno 1673 la guerra contro alla Francia, con pubblicarsi bando che fra brevi giorni tutti i Francesi sgombrassero dal regno, cominciarono a turbare l'animo del nostro vicerè più noiosi pensieri. Poichè dichiarata questa guerra, temendosi che i Francesi non tentassero d'assalire il principato di Catalogna, fu richiesto l'Astorga d'inviar soccorsi per difesa di quello Stato: onde gli fu d'uopo spedire per quella vôlta qualtro vascelli con mille e duecento fanti napoletani, sotto il comando del maestro di campo don Giovan Battista Pignatelli; e premendo sempre più il bisogno d'ingrossare l'esercito di Catalogna, bisognò nel mese di marzo del seguente anno 1674 spedire altri mille e cinquecento soldati, sotto la condotta del sargente maggiore di battaglia don Antonio Guindazzo; e poi nel mese di giugno vi furono spedite cinque galee del regno con altre cinquecento persone. Ma le rivolte sopravenute alla città di Messina, che cagionarono una delle più ostinate guerre che mai si fossero intese, impedirono i soccursi per Catalogna, i quali sarebbero stati non di tanto aggravio, e costrinsero il vicerè a mandarne in Sicilia dal nostro regno altri assai più spessi e

vigorosi; tal che a nostre spese s'ebbe a sostenere quella crudele ed ostinata guerra (1).

I Messinesi, vantando antichissimi privilegi di franchigia e d'esenzione ed altre loro prerogative, eransi nel regno di Filippo IV molto più insolentiti, a cagion ch'essendo stati saldi e costanti nella fede regia ne' preceduti tumulti di Palermo e di Napoli, il re Filippo non solo aveaglieli loro confermati, ma aggiuntivi nuovi favori e preminenze.

(Gli antichi privilegi conceduti dal re Ruggiero e Guglielmo, suo successore, alla città di Messina si leggono presso Lunig, tomo II, pagi-

ne 845 ed 855, e pagine 2515 e 2517.)

Queste concessioni facevan godere a' que' popoli una libertà quasi che assoluta; ed era dagli Spagnuoli tollerata, perchè consideravano che non dipendeva quella licenza che spesso si prendevano per difesa de' loro privilegi, da animo poco inclinato alla sovranità del re ed al suo servigio, ma da una certa vanità ch'essi aveano d'esser singolari fra tutti gli altri sudditi sottoposti alla corona di Spagna. Eleggendo essi dal lor corpo il pubblico magistrato, che chiamano Senato, con piena autorità del comando, con potestà d'amministrare il pubblico patrimonio e di distribuire le cariche subalterne, disponevano con assoluto arbitrio degli animi de' cittadini, ed crano sempre pronti a resistere anche a' propri vicerè, qualora essi credevano che si tentasse

<sup>(</sup>I) Parrino, loco citato. Giannone, T. XIII.

cosa che fosse contro i loro cotanto vantati pri-

vilegi.

Nel governo del conte d'Ayala si lamentarono, prima, che quel vicerè non avea giammai fatta residenza in Messina; che avesse fatto imprigionare alcuni quando non dovea; ed in fine non vi era operazione che facesse che non l'interpretassero per violazione de' loro privilegi. E se le cose si fossero contenute ne' termini di lamenti e di querele, sarebbe stato comportabile; ma si venne agli scandalosi fatti, di dichiarare nulle le ordinazioni di quel vicerè, come pregiudiziali a' loro privilegi, e di assoldar gente per la loro osservanza. Queste medesime dimostrazioni continuarono con don Francesco Gaetano, duca di Sermoneta, successore dell'Ayala, il quale essendosi portato in Messina, lo forzarono a pubblicar prammatica, colla quale gli secero proibire l'estrazion delle sete da tutti i porti di quell'isola, fuorchè dal porto della loro città. Ma gravatesi di ciò l'altre città del regno, ne su dalla corte di Spagna sopraseduta l'esecuzione; tal che essi si risolsero di mandar due ambasciadori a Madrid per ottenerne la revocazione. Pretesero costoro d'esser trattati nell'udienze come tutti gli altri ambasciadori de' principi: che si fosse loro destinata certa giornata, che l'introduttore degli ambasciadori gli accompagnasse, e che fossero mandati a levare nel giorno dell'udienza con le carrozze della casa reale. Allegavano essi molti esempi in tempo del re Filippo IV, che così gli avea trattati. Ma la regina reggente non volle a verun patto accordar loro questo cerimoniale;

poiche non solamente non appariva che ciò fosse seguito con saputa del re, suo marito, anzi che il medesimo avea espressamente ordinato che tutti gli ambasciadori de' regni e delle città suddite ne godessero il nudo titolo, e non già il trattamento. Ond'essi, per non si pregiudicare, fattasene con nuova supplica protesta, se ne ritornarono in Messina senz'adempire all'ambasciata.

Irritati i Messinesi da tal rifiuto, cominciarono ad usare molte insolenze; ed essendo intanto al duca di Sermoneta succeduto nel governo di quell'isola il duca d'Alburquerque, ed a costui poco da poi sostituito il principe di Lignì, crebbero assai più i disordini e le confusioni, le quali finalmente terminarono in fazioni; onde sursero i nomi di Merli, che presero i realisti, e di Malvezzi, che s'arrogarono gli altri del partito contrario, riducendosi i Messinesi in istato non meno lagrimevole di quello nel quale si vide altre volte ridotta quasi tutta l'Italia dalle fazioni de' Bianchi e de' Neri, e de' Guelfi e Ghibellini.

Ma nel governo del marchese di Baiona, successore del Lignì, essendo straticò in Messina don Diego di Soría, marchese di Crispano, che da Napoli, mentr'era consigliere di Santa Chiara, fu mandato con tal carica in quella città, le fazioni che la tenevano in grandissima confusione, divennero aperte sollevazioni; poichè celebrando i Messinesi nel mese di giugno di quest'anno 1674 con gran pompa ed apparati la festività di Nostra Signora sotto il titolo della Lettera, per un'epistola ch'essi credono aver ella scritta al senato di Messina, nella quale l'assicurava della prote-

zione del suo figliuolo Gesù, si videro nella bottega d'un sartore alcuni misteriosi ritratti, che, alludendo alle cose presenti, toccavano con ischerni il partito de' Merli, non si perdonando nè meno all'istesso Soría, stratico. Di che accortisi i Merli, minacciando il sartore di volerlo con tutta la sua bottega mandar per aria, furono per dar di piglio alle armi, se tosto non vi fosse accorso lo straticò a darvi riparo. Ma gli animi vie più esacerbandosi per la carcerazione seguita del sartore, da' Malvezzi si faceva unione di gente armata per liberarlo a viva forza dalle carceri, e passar poscia a fil di spada tutti i Merli e tutti coloro che favorivano il partito del re. Fu in effetto in un istante al suono di una campana veduta la città andare sossopra, i Malvezzi occupare i più rilevati posti, fare strage de' Merli; e sempre più avanzandosi il loro partito, crescere il lor numero sino a ventimila persone, le quali costrinsero le soldatesche spagnuole, che erano accorse per reprimere il tumulto, a ritirarsi nel palagio regale, dentro il quale convenne a loro rinchiudersi, e ridurre tutta la loro difesa; e lo straticò, per disturbare l'assedio del palazzo, ordinò che i castellani della fortezza tirassero contro la città col cannone.

Dall'altra parte i senatori, dichiaratisi apertamente per i Malvezzi, e disponendosi all'assedio del palagio reale, fortificavano i posti, e ragunando gente, strinsero di stretto assedio lo straticò. Accorse il marchese di Baiona, vicerè, al periglio; ma gli fu impedita l'entrata nella città, e lo costrinsero a colpi di cannone a ritirarsi verso

i lidi della Catona nelle coste della Calabria, e di là in Melazzo. Si pensò allora seriamente che, per ridurre i Messinesi, bisognava espugnarli con formata guerra; onde avendosi il Baiona eletta la città di Melazzo per piazza d'armi, raocolse ivi tutte le soldatesche dell'isola, chiamò i baroni del regno, che vi comparvero con buon numero di milizie a loro proprie spese arrolate, e si risolse non solo di soccorrere lo straticò e le fortezze regali di Messina, ma parimente di chiudere i passi di Taormina, per togliere a' Messinesi la comunicazione col rimanente dell'isola, e ridurgli all'ubbidienza non meno col timore delle armi, che della fame.

Venne chiamato a parte di questa impresa il nostro vicerè, il qu'le, cooperando al medesimo fine, dichiarò ancora egli per piazza d'armi la città di Reggio, dove fece marciare buona parte del battaglione del regno, sotto il comando del generale don Marc'Antonio di Gennaro, con ordine di passare nell'isola, quando al marchese di Baiona fosse coal paruto. Spedì poscia due galee in Melazzo con quattrocento fanti spagnuoli; ed altretanti italiani fece imbarcare sopra un vascello e due tartane con munizioni da guerra e da bocca; e non trovandosi ne' nostri mari le squadre delle galee di Spagna, s'ottennero quelle della repubblica di Genova e della religione di Malta in soccorso delle armi regie.

I Messinesi, prevedendo che per sè soli non erano bastanti a contrastare a tanti, dalla sollevazione passarono a manifesta ribellione, deliberando di ricorrere al re di Francia, perchè di loro prendesse cura e protezione; e tenendo intanto a bada il marchese di Baiona con negoziazioni e trattati di rendersi, ma non mai riducendogli ad effetto, spedirono in Roma don Antonio Cafaro a trattare col duca d'Etré, ambasciadore di quel re al pontefice, perchè, ricevendogli sotto il suo dominio, sollecitasse il re a mandar loro presti e poderesi soccorsi. Il duca col cardinal d'Etré suo fratello, non tenendo sopra di ciò alcun spezial comando del loro sovrano, nè avendo nemmeno il Cafaro bastante mandato di far ciò che offeriva, deliberarono, per non perder tempo, di far passare in Francia l'istesso Cafaro, affinchè egli avesse rappresentato lo stato di Messina a quel principe, e sollecitato il soccorso; e l'accompagnarono con loro lettere, dirette al duca di Vivonne, vice-ammiraglio di Francia nel mare Mediterraneo, che dimorava in Tolone. Nella corte di Francia furono varii i sentimenti intorno ad accettar l'impresa. Alcuni, memori del famoso Vespro Siciliano, e dell'avversione che i popoli della Sicilia hanno alla nazion francese, la dissuadevano: altri accendevano l'animo di quel re a non abbandonarla, potendo molto giovare alla guerra che allora ardeva fra le due corone, e che almeno avrebbe cagionata una grande diversione alle armi spagnuole. Fu risoluto in fine d'appigliarsi ad un mediano partito, di comandare al Vivonne che soccorresse a' Messinesi, ma prima di muoversi con tutta l'armata, spedisse una squadra per introdurvi soccorso, e nell'istesso tempo confermasse i Messinesi nella ribellione, affin di ritrarne profitto per la diversione delle armi spagnuole, e s'informasse meglio dello stato delle cose, per prender poi più esatte deliberazioni.

Dall'altra parte, giunto alla corte di Spagna l'avviso della sollevazione di Messina, fu deliberato che si proseguissero i mezzi per ridurla non men colle armi, che co' trattati d'accordo, mostrando indulgenza e promettendole il perdono. Ma nell'istesso tempo fu risoluto che prima che potessero venire i soccorsi che si temevano di Francia, con tutte le forze di mare (non profittandosi i Messinesi della regal clemenza) si procurasse la sua riduzione. Fu pertanto dalla regina reggente conceduto loro un general perdono, che fu mandato al Baiona, perchè lo pubblicasse in quell'isola; e comandato al marchese del Viso che ripigliasse il comando delle galee di Spagna, del quale si trovava essersi già fatta mercede all'istesso marehese di Baiona, ch'era suo figlinolo: ordinando parimente così a lui, come a dom Melchior della Queva, generale dell'armata, che unitamente si fossero portati con tutte le galee e vascelli ne' mari della Sicilia.

Ma così l'uno, come l'altro mezzo ebbero infelice successo; poichè i Messinesi, insolentiti per i promessi soccorsi di Francia, e vie più resi animosi per alcuni fatti d'arme intanto seguiti con lor vantaggio, rifiutarono il perdono che aveva fatto pubblicare il Baiona in Melazzo; anzi essendo stato mandato dal general delle galee di Malta il capitano don Francesc'Antonio Dattilo, marchese di Santa Catterina, figliuolo del rinomato maestro di campo Roberto Dattilo, a portar loro il perdono, e con sue lettere assicurargli che lo

avrebbe con buona fede fatto puntualmente valere; essi non solo disprezzazono le insinuazioni, ma ferero prigioniere il marchese, rinchiudendolo in oscuro e stretto carcere.

La corte di Spagna a questi avvisi infelici deliberò mutar governadore in quell'isola, e comandò al marchese di Villafranca che tosto si . portasse in Sicilia a governarla, e nell'istesso tempo sollecitava il marchese del Viso e don Melchior della Queva, i quali aveano già unite amendue l'armate nel porto di Barcellona, che sciogliesser presto da quel porto ed accorressero a bisogni di quel regno. Parti il general de' vascelli nel di 18 settembre di quest'anno 1674; ma il marchese del Viso colle galee, impedito da' venti, non potè partire fino à 18 del seguente mese d'ottobre, nè prima de' 5 di novembre potè giungere in Sardegna nel porto di Cagliari; d'onde col marchese di Villafranca, calmato alquanto il mare, partirono finalmente per la vôlta di Palermo nel di so di dicembre, dove giunsero con le galee nel di 12 dello stesso mesc. Il nuovo vicerè, avendo preso il possesso in Palermo, si trasferì subito a Melazzo, per assister da vicino alle cose di Messina, dove anche si condusse per mare colle sue galee il marchese del Viso; e facendo notabili progressi, avendo occupata la torre del Faro, si risolsero di stringer Messina, toglierle per mare e per terra ogni adito di ricever soc-corsi, e sopra tutto invigilare che non ne fossero introdotti da' Francesi; avendo per tal effetto il general dell'armata col grosso de' suoi vascelli dato fondo nella fossa di San Giovanni, affinchè,

posto con tutti i vascelli a vista della città, si

dêsse maggior calore all'impresa.

Ma mentr'eransi in cotal guisa disposte le cose, tal che si sperava tra pochi giorni la riduzione di quella città, s'intese nel di primo di gen-naio del nuovo anno 1675 che s'eran scoverti sei vascelli da guerra francesi, che con quattro da fuoco ed alcune tartane venivano per tentar d'introdursi in Messina. Era questa la squadra spedita dal duca di Vivonne, la quale, guidata dal comandante Valbel, uscita poco dianzi da Tolone, veniva per tentare un furtivo soccorso, in congiuntura che l'armata spagnuola per tempesta, o per altra cagione non si fosse trovata in istato di poterio impedire; nè di questa squadra si era avuta alcuna notizia, poiche tutti gli avvisi parlavano del soccorso reale che si preparava dal duca di Vivonne, il qual ben si conosceva che per doversi apprestare un si gran numero di vascelli, non avría potuto arrivare se non molto tardi. Giunto il Valbel presso Messina, insospettito d'aver trovata in poter degli Spagnuoli la torre del Faro, ed avuta notizia che la città stava deliberando per rendersi, ancorchè avesse potuto il medesimo giorno condursi senz'opposizione in Messina, poichè il vento a lui favorevole impediva in contrario all'armata nemica l'uscir dalla fossa di San Giovanni, non volle però entrare, per tema d'esser tradito da: Messinesi. Ma o che veramente fosse che per i venti contrari l'armata, con tutto che si fosse usata ogni umana industria, non s'avesse potuto condurre in quel tempestoso canale in posto che avesse potuto impedire il soccorso; o veramente gara di comando fra'generali, o lor negligenza, di che ne furon poi imputati; assicuratosi nel terzo giorno il Valbel dell'ostinazione de' Messinesi, si risolse finalmente d'entrare, passando nel di 3 di gennaio a vista dell'armata nemica, senza che avesse potuto farsegli resistenza.

Il soccorso però che vi fu introdotto non era tale che avesser dovuto gli Spagnuoli disperar dell'impresa. Ma i Messinesi, fattisi più arditi, ed in contrario sorpresi i capi, che guardavano i posti occupati, da soverchio timore, con troppo presta disperazione, senz'aspettare d'essere cacciati dal nemico, gli abbandonarono; con che si perdè l'occasione di poter per allora ridurre la città col terrore dell'armi. Non si abbatterono contuttociò d'animo gli Spagnuoli, prevedendo che, per la scarsezza de' viveri, la città si sarebbe in breve ridotta all'angustia di prima, onde erano tutti intesi che non vi s'introducessero per via di mare. Ma mentr'essi, lusingati da queste speranze, deliberavan de' mezzi, il duca di Vivonne, avvisato del felice successo della sua squadra e dell'ostinazione de' Messinesi, fece concepire al suo sovrano più certe speranze di ridurre quel regno sotto il suo dominio; onde, assunto il titolo di vicerè di Messina ed il comando generale delle galee di quella corona, sciolse dal porto di Tolone con nove navi di guerra, tre da fuoco ed otto di vettovaglie, ed incamminatosi per la vôlta di Messina, pervenne egli in que' mari a' 10 di feb-braio. I generali spagnuoli, all'avviso del suo av-vicinamento, uniron tutte le loro forze per andare ad incontrarlo, siccome fecero, e nella giornata degli 11 si combattè con tanto valore, che la pugna cominciò dalle nove della mattina e si continuò sino alla sera. Ma o fosse lor fatalità, o negligenza, o perchè mutossi il vento a favor de' Francesi, furono costrette le lor galee dalla forza del vento a ritirarsi; ond'ebbe campo il Valbel d'uscir dal porto di Messina con altri dodici vascelli, co' quali, posti in mezzo gli Spagnuoli, furono obbligati combattere non più per la vittoria, ma per la salute; sin che verso la sera si divisero per la tempesta, con che riuscì a' Francesi il giorno appresso con vento prospero entrar senza contrasto in Messina.

Quest'infelici successi portarono ancora, che le galee di Sicilia e di Napoli, conoscendo infruttuosa-la lor dimora in que' mari, prendendo il cammino verso Melazzo, ed alcune verso Napoli, per gran tempesta ne naufragassero due nell'acque di Palinuro, ed un'altra se ne sommergesse ne' mari di Maratea. I vascelli dell'armata spagnuola si ritirarono in Napoli per risarcirsi de' danni patiti nella passata battaglia. Perì in quest' ostinata guerra molta gente, che bisognava dal nostro regno riclutarsi; e ciò non bastando, fu d'uopo far venire d'Alemagna quattromila cinquecento Tedeschi, i quali, giunti in Napoli, quasi tutti s'ammalarono, onde bisognò che il vicerè provvedesse loro più d'ospedali che di quartieri; nè per essi e per i soldati dell'armata regale bastando gli spedali della città, bisognò che in Pozzuoli se ne formassero de' nuovi.

La corte di Spagna, all'avviso di si funesti ac-

316

cidenti, incolpando i disordini accaduti a' generali spagnuoli, fremendo contro di essi, con due regali cedole, una spedita a' 16 di marzo di quest'anno 1675, alla quale diede cagione il soccor-so entrato a' 3 di gennaio, l'altra a' 10 di maggio, ordinò una Giunta di ministri, perchè con regal delegazione giudicassero sopra quelli delle mancanze che lor venivan imputate. Si accagionava al marchese di Baiona di non aver saputo con mezzi opportuni, che potea usare, ridurre in que' principi i Messinesi. Al marchese del Viso, suo padre, al general della Queva ed all'ammiraglio don Francesco Centeno s'imputava d'aver potuto, e non voluto combattere il soccorso che il Valbel introdusse nell'assediata città. Furono perciò arrestati in Sicilia il Baiona e 'l padre, e dopo alcuni mesi condotti in Napoli. Al nostro vicerè fu data commessione d'arrestare il general della Queva e l'ammiraglio, i quali, prontamente avendo ubbidito agli ordini regali, il primo fu mandato nella fortezza di Gaeta, e l'altro al castel d'Ischia. Il principe di Montesarchio fu dichiarato governador dell'armata de' vascelli di Spagna, e venne in Napoli ad esercitar la sua carica. L'Astorga, vicerè, dichiarò governador dell'armi nella piazza di Reggio il general dell'artiglieria frà Giovanni Battista Brancaccio; ed il marchese del Tufo, c'aveva sin allora occupata la medesima carica, andò ad esercitarla nella provincia di Terra d'Otranto. La Giunta ordinata sopra la visita di questi generali cominciò a conoscere delle colpe che venivano loro imputate, e fu comandato al reggente don Pietro Valero

che ne prendesse diligenti informi; onde il marchese del Viso, che fu poi ristretto nel Castel Nuovo di Napoli, per difesa della sua causa prese per suo avvocato il rinomato Francesco d'Andrea, il quale volle che in quella vi scrivesse suo fratello Gennaro, allora avvocato de' poveri in Vicaría, il quale vi compose una molto dotta ed erudita allegazione.

Premeva tuttavia incessantemente la corte di Spagna che in tutti i modi si ripigliasse l'impresa per la riduzione di Messina; ma erano vane le speranze di riacquistarla, sempre che i vascelli francesi erano padroni del mare. Bisognava pertanto pensare a risarcire l'armata, ed accrescere nel medesimo tempo l'esercito terrestre di Sicilia. Mancava però il denaro, nè altronde che dal nostro regno si pensava il provvedimento. Perciò furono posti in opra dal marchese d'Astorga i più estremi espedienti per provvedersene. Espose venali le rendite che possedeva il re sopra le gabelle, dazi e fiscali; e barattandosi a prezzo vilissimo, molte private case perciò divennero ricchissime. Il ragguardevol ufficio di scriváno di razione del regno, ch'era amministrato da don Andrea Concublet, marchese d'Arena, essendo vaçato per la di lui morte, fu nel mese di giugno di quest'anno 1675 frettolosamente venduto per tre vite a don Emmanuele Pinto Mendozza per ducati quarantaseimila; ma non essendo stata approvata dal re la vendita, fu d'uopo, per ottenerne il regale assenso, che si sborsassero altre mille pezze da otto reali, oltre l'altre spese che il re ordinò che si pagassero nella corte di Madrid. Chiese ancora il

vicerè a' baroni una contribuzione di soldati a cavallo, a loro spese armati e montati, la quale da ciascuno fu somministrata in danari, secondo le proprie forze. E finalmente si tolse la terza parte dell'entrate d'un anno che i forastieri possedevano nel regno. Con questi denari si cominciarono a risarcire i vascelli, per servigio de' quali si fecero venire da Ragusi quattrocento marinari. Ma perchè la spesa che bisognava per lo risarcimento era grande, e buona parte del denaro s'impiegava in altri usi, i lavori camminavano con lentezza. Perciò i popoli, che vedevano con tanta furia alienare l'entrate regie, e non vedevano promuovere con la medesima sollecitudine il regal servigio, mormoravano del vicerè: le soldatesche parimente se ne lagnavano, perchè non erano loro somministrate le paghe. Non si può dubitare che le spese ed i soccorsi che uscirono da questo regno per la guerra di Messina sotto il governo del marchese d'Astorga, furono considerabili e di grandissima importanza. Si arrolarono nuovi fanti e cavalli, si fecero marciar le milizie del Battaglione del regno, si fecero venire d'Alemagna quattromila e cinquecento Tedeschi, e tutta questa gente si faceva passare parte in Melazzo e parte in Reggio ed in altri luoghi della Calabria, donde poscia si traghettava secondo il bisogno in Sicilia. Si provvidero di munizioni, così da bocca come da guerra, le piazze di Reggio, di Melazzo e della Scaletta: si somministrarono somme immense di danaro, non solo per le paghe a' soldati che guardavano le frontiere del regno, ma anche a quelli che guerreggiavano in campagna nell'esercito e nelle piazze di Sicilia. Si rifecero infine i vascelli, e si diedero i soldi alla gente dell'armata di Spagna, con lo sborso di sopra seicentomila ducali.

Il marescial Vivonne intanto, ridotta Messina sotto l'ubbidienza del suo sovrano, e reso padrone del mare, meditava di stendere le sue conquiste sopra altre città di quell'isola; ma fattone esperimento, trovò gli animi stabili e fermi nella fedeltà del loro signore, e pronti ad opporsegli con molta intrepidezza e costanza. Bisognavagli ancora provvedere Messina di viveri da rimote parti, e mandare sino in Francia per vettovaglie, perchè gli Spagnuoli tenevano chiusi tutti i passi di terra; e l'armata che s'apprestava in Napoli, tenevalo in continue agitazioni, vedendo che gli Spagnuoli non avevano deposto l'animo di fare ogni sforzo per la riduzione di quella città. Perciò egli, dopo avere scorso colla sua armata le marine di Palermo, e tentate inutilmente l'altre piazze marittime di quell'isola, s'incamminò verso i lidi di Napoli, con disegno, se gli venisse fatto, d'abbruciar l'armata spagnuola che si trovava ancora nel nostro porto; ma essendo comparso nel mese di luglio di quest'anno 1675 nel nostro golfo, presero i cittadini le armi, ed opportunamente fortificati i posti più importanti, l'obbligarono a ritornarsene in Messina, con aver solo depredate alquante barche, che per cammino ebbero la disavventura d'incontrarsi colla sua armata.

Ma mentre il vicerè, risarcita già l'armata, provveduta del bisognevole, e soccorsa colle paghe dei marinari e de' soldati, sollecitava la di lei partenza, siccome in effetto il principe di Montesarchio, governadore di essa, s'era posto alla vela, si videro entrare nel nostro porto a' q di settembre di questo istesso anno alcune navi che inaspettatamente condussero da Sardegna il marchese de los Velez per nostro nuovo vicerè. Erano precorse alla corte le voci insorte che il marchese d'Astorga, e più i suoi ministri, de' quali si valeva, s'erano molto profittati di questa guerra/ e che le spedizioni andavano pigre e l'ente, perchè la maggior parte del denaro era impiegato ad altri usi. La corte di Spagna, che non inculcava altro che la riduzione di Messina, deliberò, avendo già l'Astorga compiti i tre anni del suo governo, di mandargli per successore il marchese de los Velez, il quale, trovandosi allora vicerè in Sardegna, favorito ancora dalla regina reggente per le continue raccomandazioni della madre de los Velez, ch'era sua cameriera maggiore, fu creduto valevole a sostenere il peso non meno del governo del regno, che della guerra di Sicilia. Convenne pertanto all'Astorga, giunto il successore, di cedergli il governo e ritiratosi nel borgo di Chiaia, dove si trattenne sino a' 13 d'ottobre, partissi per la vôlta della corte ad esercitar ivi la sua carica di consigliere di Stato e di generale dell'artiglieria delle Spagne. Ci lasciò pure l'Astorga sette prammatiche ne' tre anni che ci governò, che sono additate nella Cronologia prefissa al primo tomo delle medesime (1).

<sup>(1)</sup> Vedi Parrino, Teatro de' Vicerè, del marchese d'Astorga, e del marchese de los Velez.

#### CAPO IV.

Il marchese de los Velez, nuovo vicerè, prosiegue a mandat soccorsi per la riduzione di Messina, la quale finalmente, abbandonata da' Francesi, ritorna sotto l'ubbidienza del re.

L'espettazione colla quale fu ricevuto don Ferrante Giovacchino Faxardo, marchese de los Velez, e la speranza che si concepì del suo governo di dover sollevare il regno d'una si molesta e fastidiosa guerra, che lo impoveriva molto più che non aveano fatto le passate sciagure, fu appresso tutti grandissima. Si sperava che per l'avvenire con miglior economia dovesse spendersi il denaro, e per conseguenza dovessero farsi sforzi più valevoli per terminar la guerra di Sicilia: che sarebbero scacciati i Franzesi, umiliati i ribelli, restituita la tranquillità in quell'isola, e quello che più premeva, liberato il nostro regno non meno dal peso di spignere a quella parte continui soccorsi. che dal timore d'invasioni e d'insulti. Poichè i Francesi, non contenti di suscitar torbidi e sollevazioni in quell'isola, macchinavano ancora nel nostro regno, coltivando continue pratiche co' banditi di Calabria, e con altri mezzi fomentando sedizioni e tumulti; nè tralasciava l'ambasciadore del re francese residente in Roma, con occulte macchinazioni e con segrete commessioni, appoggiate per lo più a' frati, di tentar gli animi, e far disseminare manifesti per eccitare i popoli a seguir l'esempio de' Messinesi. A questo fine il marchese de los Velez fu obbligato d'istituire in Napoli un'assemblea di ministri col titolo di Giunta degl' Inconfidenti, la quale non vi stette oziosa, poichè scopri molti di costoro, dei quali, secondo che venivano indiziati, alcuni ne furono imprigionati, altri esiliati dal regno, e talumi fatti morire su le forche (1).

(A questi tempi fu sparso quel Manifesto del re Luigi XIV, che in idioma francese si legge presso Lunig (2), colla data di Versaglies degli 11 ottobre del 1675, dove s'espongono le ragioni per le quali fu mosso a dar soccorso a' Messinesi, oppressi dal pesante giogo degli Spagnuoli.)

Intanto, sollecitando la regina reggente la riduzione de' Messinesi, e nell'istesso tempo minacciando rigorosi castighi a' generali spagnuoli, affrettando perciò il reggente Valero che i processi fabbricati contro di loro dovesse mandare alla corte, costrinse il nostro vicerè a pensar da dovero ad affrettare valevoli soccorsi per quella spedizione. Egli perciò, esagerando non meno ai nobili, che al popolo napoletano gli urgenti bisogni, indusse loro a fare un donativo al re di duecentomila ducati, una parte de' quali fu ricavata dalle contribuzioni volontarie de' cittadini. e 'l rimanente dalla metà degli stipendi de' giudici delegati e de' governadori degli arrendamenti. Ed in cotal guisa si sosteneva la guerra di Sieilia; dove furono spediti da tempo in tempo soc-

(2) Lunig, tomo 2, p. 1394.

<sup>(!)</sup> Parring, Teatro de' Vicere, del marchese de los Velez.

eorsi non solo di munizioni e di gente, ma si mandava ogni mese il contante per pagare l'esercito.

Ma le speranze maggiori di snidare i Francesi da quell'isola si fondavano nella venuta di don Giovanni d'Austria, il quale, essendo stato dichiarato dalla regina reggente vicario generale del re in Italia, s'aspettava a momenti con una squadra di vascelli d'Olanda. Giunse finalmente in Napoli a' 30 di novembre di quest' anno 1675 l'armata olandese, composta di diciotto navi da guerra e sei da fuoco, comandata dall'ammiraglio Ruiter, ma non già da don Giovanni d'Austria, il quale con secreti ordini del re era stato richiamato alla corte. L'arrivo di quest'armata diede maggior agio ai generali spagnuoli d'aecalorar l'impresa; e già stringendo per tutti i lati Messina, ed all'incontro vedendosi che i Francesi a lungo andere non avrebbero petuto resistere loro, si cominciavano a sentir voci dagl'istessi Messinesi, ch'era impossibile che Messina potesse rimanere a' Francesi, e che l'armata spagnuola, unita a quella degli Stati Generali d'Olanda, l'avrebbe senza fallo espugnata. Cominciavano ancora ad accorgersi che il re di Francia non avea pensiero (non potendo conquistare tutto il regno) di conservarla, ma solamente di divertire le forze della corona di Spagna, colla quale guerreggiava ne' Paesi Bassi, e ehe perciò vi mandava soccorsi tali, ch'erano valevoli a mantenere questa guerra in Italia, non già a deliberare la città di Messina da quelle angustie nelle quali la tenevano le milizie spagnuole. Dispiacevano sommamente a' Francesi queste voci; onde nell'entrato anno 1676 vie più

innasprirono la guerra, e tentarono di nuovo Palermo e l'altre piazze, ma sempre con infelici auccessi.

Intanto, partito per la corte il marchese di Villafranca, e sostituito vicere di quell'isola il marchese di Castel Rodrigo, figliuolo del duca di Medina las Torres e di donna Anna Carafa, principessa di Stigliano, giovene intorno a trentacinque anni, e che nelle guerre di Portogallo e di Catalogná avea datí saggi d'un grand'ardire e valore: ripigliò questi la guerra con più vigore, e per tutto quest' anno e ne' principi del seguente combatte valorosamente i Francesi, sicche molto più i Messinesi disperavano di lor salute. Ma morto costui per dolor di colica nel mese d'aprile di questo nuovo anno 1677, non pote aver il piacere per le sue mani di veder condotta a fine la gloriosa impresa. Aveva egli prima di morire appoggiata l'amministrazion del regno alla marchesana sua moglie, ed al maestro di campo generale, conte di Sartirana, il comando delle milizie, per sino a tanto che il re non avesse provveduto il regno del successore. Ma poichè eravi occulto dispaccio del re, che comandava, che per qualunque accidente venisse a mancar il Castel Rodrigo, andasse il cardinale Portocarrero, che si trovava in Roma, a prender il governo di quell'isola, parti subito questi da Roma per Gaeta, ove ai 10 maggio, imbarcato, navigò felicemente per Palermo.

Fu proseguíta la guerra per tutto quest'anno con non minor calore, che intrepidezza; ma in Messina intanto accadevau spesso fastidiosi tu-

multi, non solo per l'insolenza de' soldati francesi, ma per le mormorazioni, che tuttavia crescevano, che i Francesi dovessero finalmente saccheggiar Messina, e lasciar gli abitanti alla discrezione degli Spagnuoli. Nè le voci eran vane, poichè nel Consiglio di Francia era stato già stabilito l'abbandonamento de' Messinesi; e poichè donde venisse tal risoluzione era occulto, diessi a molti occasione di spiarne le cagioni. Alcuni l'attribuivano alle immense spese che dovea soffrir la Francia per traghettar se soldatesche nella Sicilia, e molto più per mantenervele; e mancando in Messina ogni sorte di vettuvaglie, si dovean mendicare da lontani paesi, non solo per uso delle milizie, ma anche de' cittadini. Si faceva il conto che di ventimila soldati passati in diverse volte in quell'isola, appena rimaneva la quarta parte: e tutti gli altri o erano rimasi estinti nelle fazioni, o morti di patimenti e d'infermità, o finalmente fuggiti per non esporsi al pericolo della fame. Che volendosi continuar la guerra, bisognava spedir nuove squadre in Sicilia, giacchè dagli Spagnuoli si facevano apparecchi grandissimi in tutti gli Stati che possedevano in Italia. S'aggiungeva ancora, di dover mantenere l'armata navale continuamente in que' mari per tener aperto il passo alle vettovaglie, e per far fronte all'armata spagnuola, la quale sarebbe stata molto potente per la squadra di navi che facevano gli Olandesi passare a quest'effetto nel Mediterraneo sotto il comando del vice-ammiraglio Evertz; e che queste spedizioni pregindicavano notabilmente alla guerra che la Francia faceva

di là da' monti, dove avea bisogno di soldatesche per ingrossare gli eserciti, e di navi per l'armata navale che faceva mestieri di porre in mare, non solamente per opporsi a' principi collegati, ma anche al re d'Inghilterra, il quale, sollecitato dal Parlamento, minacciava d'unirsi co' nemici del re francese per costringerlo a far la pace con quelle condizioni che pretendeva prescrivergli. Si considerava che la Francia non aveva tante forze per mantenere un'armata navale nell'Oceano ed un'altra nella Sicilia, spezialmente in quel tempo che il fuoco avea abbruciata una gran parte dell'arsenale e delle munizioni di Tolone ed anche i magazzini in Marseglia; e ch'era ritornato dall'America il conte d'Etré con la squadra di navi molto mal concia e sminuita di numero, per cagion della battaglia c'avea data nell'isola del Tabacco al vice-ammiraglio Binch, olandese. Ma sopra tutto si ponderava che la guerra di Sicilia non poteva giammai render conto alla Francia, poiche erasi già sperimentato di non doversi fare alcun fondamento su quella rivoluzione generale dell' isola che aveano i Messinesi fatta sperare; anzi, che per la fermezza e costanza dei Siciliani nella fede del lor principe era a' Francesi ogni palmo di terreno costato un fiume di sangue; ed aggiungevasi che bisognava temere de' medesimi Messinesi, giacchè s'era sperimentato che alcuni di essi, per affetto alla Spagna, altri per incostanza di genio, e tutti per rincrescimento della lunghezza e della calamità della guerra, aveano macchinate tante congiure per riconciliarsi col re Cattolico. E finalmente conchiudevasi che non era possibile di combattere insieme co' nemici interni ed esterni, e molto meno con la fame, la quale faceva a' Francesi in Messina una guerra assai più crudele di quella che loro facevasi dagli Spagnuoli.

Questo fu ponderato allora intorno a tal delibetazione, ancorchè non mancassero alcuni che stimassero le cagioni assai più recondite e misteriose, e che nascondessero segreti d'assai maggiore importanza. Altri finalmente credettero che ciò fosse preludio del trattato di pace che fu conchiuso in Nimega l'istesso anno 1678. Che che ne fosse, egli però è certo che questo abbandonamento fu conchiuso nel Consiglio di Francia molto tempo prima di quello che fu mandato in effetto. Il marescial di Vivonne non volle esserne l'esecutore, per non lasciare con un atto di debolezza quella carica che gli pareva d'aver esercitata con tanto applanso; onde a questo fine il re di Francia gli sostituì il maresciallo della Fogliada, nel medesimo tempo ch'essendo stato nominato dal re Cattolico il cardinal Portocarrero all'arcivescovado di Toledo, vacato per la morte del cardinal d'Aragona, fu mandato in sua vece il principe don Vincenzo Gonzaga de' duchi di Guastalla a governar la Sicilia, il quale, giunto a Napoli nel di 22 di febbraio di quest'anno 1678, parti verso Palermo nel di primo di marzo, portando seco un vascello con cinquecento fanti napoletani, seguitato alcuni giorni da poi da due navi cariche di munizioni da guerra.

Essendo pertanto giunto in Messina il mareaciallo della Fogliada, dato prima ad intendere di voler con maggior calore proseguire la guerra, cominciò ad imbareare sopra l'armata le soldatesche francesi, sotto pretesto di condurle all'acquisto di Catania o di Siracusa: da poi, fatti a sè chiamare i giurati della città, mostrò loro i dispacci del re di Francia per l'abbandonamento della Sicilia. Questo avviso a guisa d'un fulmine toccò gli animi de' Messinesi, che, sbalorditi e confusi, non sapevano a qual partito appigliarsi: scongiuravano il maresciallo a trattenersi, almeno infino a tanto che dessero sesto alle cose loro. Ma ciò lor negato, molti, disperando del perdono degli Spagnuoli, deliberarono di abbandonare la patria e d'andarsene in Francia. Così ne furono molti non men nobili che popolari imbarcati sopra l'armata, che verso Provenza voltò le prore. Così rimasa Messina senza assistenza de Francesi, quei che vi rimasero, ne diedero tosto avviso al governadore dell'armi della piazza di Reggio, il quale immantenente accorsovi col vescovo di Squillace ed alcuni ufficiali militari, introdusse in Messina il ritratto del re Cattolico, a vista del quale tutti quei cittadini fecero non ordinarie dimostrazioni d'applauso al suo augustissimo nome. Ciò accadde nel mese di marzo di quest'anno. Vi accorsero poco da poi gli altri comandanti con buon numero di soldatesche, e finalmente portossi in Messina il vicerè Gonzaga, il quale, usando moderazione con que' sudditi, concedette loro un ampio perdono, con la restituzione di tutti i beni che non si trovavano alienati o venduti; ma volle che ne fossero esclusi tutti coloro che con la fuga se n'erano renduti indegni. Comandò parimente che si fosse negli abiti abolito l'uso francese, e che si fosse portata nella zecca tutta la moneta di Francia, affine di coniarsi con l'impronta del re. Non estinse il senato, aspettando sopra ciò la deliberazione della corte; vietò nulladimeno a' cittadini d'offendersi o ingiuriarsi fra di loro per le colpe della passata ribellione; ed avendone rimandate tutte quelle soldatesche che sopravanzavano al bisogno della guarnigione, le milisie di Reggio si ritirarono in Napoli.

ne, le milisie di Reggio si ritirarono in Napoli. Ma alla corte di Spagna non piacque l'indulgenza usata dal Gonzaga a' Messinesi; onde, richiamatolo in Madrid a sedere nel Consiglio di Stato, gli sostituì nel governo dell'isola il conte di Santo Stefano, il quale trovandosi allora vicerè in Sardegna, si pose immantenente in cammino, ed a' 29 di novembre giunse in Palermo, donde partito, ai 5 di gennaio del enuovo anno 1679 arrivò a Messina. Costui, secondando i desideri della corte, tolse il senato, e mutò forma di governo a quel magistrato, comandando che non più senatori o giurati, ma Eletti dovessero nomarsi, e ristrinse in troppo angusti confini la loro potestà. Privò i Messinesi di tutti i privilegi e franchigie. Fece demolire il palagio della città, e sparso il suolo di sale, vi fece ergere una piramide, ed in cima la statua del re formata dal metallo di quell'istessa campana che prima serviva per chiamare i cittadini a consiglio. Vietò tutte l'assemblee; regolò egli le pubbliche entrate, le esazioni ed i dazi; e finalmente, secondo le istruzioni lasciategli dal principe Gonzaga per porre maggior freno a quei popoli,

vi fondò una forte ed inespugnabil cittadella, intorno alla quale posero ogni studio i migliori ingegneri e capi militari che avea la Spagna in quei tempi (1).

### CAPO V.

Il marchese de los Velez, finita la guerra di Messina, riordina il meglio che può il regno: suoi provvedimenti: sua partita, e leggi che ci lasciò.

Aveva questa crudele ed ostinata guerra impoverito in tal guisa il regno per le tante spese occorsevi, che si fece il conto che ne uscirono poco meno di sette milioni. Affinchè i soccorsi fossero pronti e solleciti, fu di mestieri (non essendosi trovate l'entrate del regio erario corrispondenti alle somme immense che fu necessario impiegare ne' ruoli delle milizie, nelle provvisioni delle vettovaglie, munizioni ed ordigni di guerra, e nelle paghe de' soldati così dell'esercito della Sicilia, come dell'armata navale e delle guarnigioni delle -piazze della Calabria) di por mano non solo con molta precipitanza alla vendita degli uffici, ma, quel ch'è più, alla vendita de' fondi, ed a barattargli a prezzo vilissimo con tanto vantaggio de' compratori, che tutti ne aveano goduti frutti eccessivi, e molti d'essi n'aveano ritratta la rendita di sopra venti per cento l'anno. Ciò che avendo diminuita notabilmente la dote della cassa militare, furono dalla corte di Spagna non solo di-

<sup>(1)</sup> Parrino, Testro de' Vicerè, del marchese de los Velez.

sapprovate molte alienazioni, e perciò niegato il regale assenso, ma intorno alla vendita de capitali degli arrendamenti, fiscali ed adoe fu ordinato che si formasse una Giunta di ministri per esaminare un affare di così grande importanza. Furono proposti molti espedienti per dar compenso a' preceduti disordini; ma finalmente piacque a los Velez d'appigliarsi a quel partito che reputò più conforme alla giustizia ed equità. Laonde fu comandato che tutti i mentovati contratti si dovessero regolare a misura del prezzo veramente pagato, in guisa tale, che i capitali degli arrendamenti e delle adoe si fossero ridotti a cento per cento; i fiscali della provincia di Terra di Lavoro al novanta, e quelli di tutte le altre province ad ottanta per cento. Il rimanente fu incorporato al patrimonio reale, al quale vi fu aggiunto ancora l'imposta del jus prohibendi dell'acquavite, dalla quale si ricavavano in quel tempo tredicimila ducati l'anno.

Ristorato, come si potè il meglio, l'erario regale, bisognò dar sesto a non inferiori disordini. Le monete, non ostante le severe esecuzioni fatte ne' passati governi, andavansi di giorno in giorno vie più adulterando. Furono dal marchese rinnovati i rigori: empì di falsificatori le carceri e le galee; molti ne furono fatti morire su le forche; ma con tutto ciò non era possibile sterminargli, ed erano così tenacemente adescati dall'avidità del guadagno, che molti di coloro ch'erano scampati dal laccio e condennati a remare, sopra le galee istesse continuavano i loro lavori. Fin dentro i chiostri era penetrata la contagione,

ed i monaci n'erano divenuti valenti professori. Gli orafi, adulterando le loro manifatture, mischiavano maggior lega di quella che permettono le leggi del regno. Donde venne a cagionarsi un grandissimo impedimento al commercio; poichè tutti coloro che avevano argenti lavorati nelle loro case, non erano sicuri di trovarvi il loro danaro; e le monete erano presso tutti cadute in sì cattivo concetto, che cominciavasi a rifiutarle, ed oltre la mancansa del peso, ognuno si faceva lecito di condannarla per falsa, o di conio, o di lega. In fine sino alla moneta di rame era adulterata e falsificata. Il vicerè applicò il suo animo per rimediare a disordini al gravi, e fece fare un' esatta inquisizione contro degli orafi che avevano venduto l'oro e l'argento di più basso carato: sbandì tutte le monete false così di conio, come di lega; e volle che si fossero portate fra brevi giorni in mano di persone a ciò destinate in diversi rioni della città, e nelle province in mano de' tesorieri, da' quali sarebbe stata restituita la valuta a' padroni di tanta moneta buona e corrente. Ma ciò non ostante accadevano infinite contese, perchè molti rifiutavano come falsa la moneta che in fatti era buona, ed altri volevano mantenere per buona quella che veramente era falsa; laonde per decidere simiglianti litigi, i quali mancò poco non fossero degenerati in tumulti, fu di mestieri che il vicerè ne commettesse la decisione ad alcune persone esperte di ciascun quartiere. Ma tutti questi rimedi erano inutili, e si sperimentarono inefficaci alla corruttela del male. L'unico rimedio era l'abolizione dell'antica e la fabbrica di una nuova; ma questa era opera che avea bisogno di molti apparecchi, e richiedeva il travaglio di più anni. Contuttociò fece il marchese quanto i suoi calamitosi tempi comportavano, perchè, non potendo altro, fe' coniare la moneta di rame d'una figura circolare così perfetta, che servì poscia d'esempio alla fabbrica della moneta d'argento sotto gli auspici del marchese del Carpio, suo successore. Fece ancora a questo fine ristorare ed ingrandire il palagio della regia zecca, ancorchè sapesse che quest'impresa non era da ridursi a perfezione sotto il suo governo.

Non meno che le monete, travagliavano il regno le frequenti scorrerie de' banditi, i quali, se in altri tempi erano stati sempre molesti, riuscivano ora, per la guerra di Sicilia, assai più gravi, per la gelosia che portavano alla tranquillità dello Stato. Avea il marchese d'Astorga conceduto a molti di costoro il perdono, se volessero andare a servire in Sicilia; e los Velez, seguitando le sue pedate, avea fatto il medesimo, particolarmente co' banditi di Calabria, i quali per la poca distanza stavano maggiormente soggetti ad esser da' nemici tentati. Riuscì in parte il disegno, poichè quelli che v'andarono, da famosi ladroni divennero bravi soldati. Ma coloro che rimasero, ancorchè contro essi si fossero usate le più diligenti ricerche e le più severe esecuzioni, non fu però mai possibile estirpargli, ed impedirgli che non infestassero le campagne.

La città trovavasi nel suo arrivo in istato di somma dissolutezza, per la confusione che cagionavano le genti delle armate navali, e le soldatesche che s'arrolavano per la guerra di Sicilia; onde tutto era piene di disordini, nè v'erano atroci delitti che non si commettessero, furti, sacrilegi, omicidii, assassinamenti, peculati e proditorii. Fu contre tutti, e nobili e popolani, usato rigore; molti ne morirono per mano del boia, altri fatti secretamente strozzare, altri furono condannati a remare sulle galce, e moltissimi languirono per lungo tempo nelle prigioni. Ma questi rigori nè mene bastarono, perchè, dandosi luego a' maneggi ed alle raccomandazioni, molti sapevano trovare scampo; nè badandosi alla cagione del male, si procurava rimediare agli effetti, e non recidere le radici.

Ne' magistrati non si vedeva quella severità ed incorruttibilità che le leggi loro prescrivono; ma alcuni per serdidezza, altri per compiacenza davano luogo a' favori. Don Giovanni d'Austria, dichiarato primo ministro della monarchia, pensò di darvi riparo, e mosso da segreti informi, ne privò otto di dignità e d'officio, due consiglieri, due presidenti di Camera e quattro giudici di Vicaría, oltre alcuni ufficiali della segreteria del vicerè. Si lagnavano i ministri degradati di essere stati condannati senza processo e senza difesa; onde si mossero i deputati delle piazze della città a pregare il re che, secondo il costume introdotto dal re Filippo II, mandasse nel regno un visitatore, il quale contro i colpevoli procedesse eun le forme giudiciarie, affinchè non si desse luogo alla passione, o alla calunnia, alle quali sogliono essere sottoposti i processi occul-

ti. Assentì il re alla domanda, e la mandò in effetto in tutti i suoi Stati d'Italia, avendo ordinato che da Napoli andasse visitatore in Sicilia il reggente Valero, ed in Milano il presidente di Camera don Francesco Moles, duca di Parete, e che da Milano venisse in Napoli il reggente Danese Casati. Giunse costui verso la fine d'aprile del 1679, e palesata la sua carica, ricevute le querele di molti, passò con grandissima circospezione alla fabbrica de' processi, nè altre novità d'importanza furono vedute nella città, che la restituzione d'alquante somme che in concorso di creditori aveano alcuni ministri fatte pagare a chi forse non si doveano, e l'allontanamento di due, per dar luogo alle diligenze che doveano farsi dal fisco contro di loro. Le altre cose passarono con quiete; onde il Casati, dopo due anni di dimora in Napoli, parti nel mese d'aprile del 1681, per dar conto al re di quanto avea operato in adempimento della sua commessione. Dal successo si eredette ehe i suoi processi poco o nulla avesseso contenuto contro agli otto ministri già degradati; poichè in progresso di tempo cinque di essi ferono reintegrati, parte nelle medesime, parte investiti d'altre cariche più autorevoli; e gli altri tre avrebbero facilmente ottenuto lo stesso, se uno di essi non si fosse contentato di menar vita privata, e gli altri due non fossero morti (1).

Mentre queste cose accadevano in Napoli, mortin Roma a' 22 luglio del 1676 il pontefice Clemente X; ed essendosi ragunati in conclave i car-

<sup>(1)</sup> Parrino, Teatro de' Vicere, del marchese de los Velez.

dinali, elessero per successore a' 21 settembre del medesimo anno Benedetto Livio Odescalchi da Como, vescovo di Novara, che fu chiamato Innocenzio XI. Per l'opinione che s'avea della sua bontà ed innocenza di costumi, da tutti i principi d'Europa fu l'elezione applaudita, ed in questo secolo non vi fu pontefice cotanto da essi più venerato, quanto che lui, onde gli uffici ch'egli interpose in promovere la pace fra di loro, furono ben ricevuti, ed ebbero felice successo. Cominciossi a trattare in Nimega; ma le pretensioni troppo alte del re di Francia, e la diversità degl'interessi degli altri collegati ne prolungavano la conchiusione. Ma nato in quest'anno 1678 opportunamente all'imperador Leopoldo, che non avea maschi, un figliuolo, parve questi venuto al mondo per angelo di pace. Le dimostrazioni di giubilo che si fecero non meno in Napoli, che in tutti gli Stati austriaci, furono grandissime; poichè si vedeva fecondata in Alemagna la successione di quella augustissima famiglia, e tolto con ciò ogni timore di future rivoluzioni e disordini nell'Imperio, ed ogni speranza agli altri principi di potersene profittare. Agevolò pertanto la natività di questo nuovo principe la pace, la quale ebbe principio da quella che il re di Francia conchiuse con gli Stati Generali d'Olanda, a' quali quel re promise di rendere la città di Mastricht e sue dipendenze, ed il rintegramento del principe d'Oranges nella possessione del principato di questo nome, e di tutte l'altre terre poste nel suo dominio, che il principe possedeva avanti la guerra, senz'altra obbligazione dalla parte degli Olandesi che d'osservare una perfetta neutralità, nè dar alcun aiuto a' nemici della corona di Francia.

Questa pace diede la spinta maggiore di far conchiudere l'altra fra la Spagna e la Francia, la quale dopo la sospensione d'armi di circa un mese fu finalmente sottoscritta in Nimega a' 17 settembre di quest'anno 1678. Gli articoli stabiliti in quella furon molti, buona parte de' quali riguardava le contribuzioni ed il commerzio de' sudditi delle due corone (1); e per la restituzione de' paesi occupati fu convenuto che il re di Francia dovesse rendere al re Cattolico le piazze di Carleroy, Binch, Ath, Odenarde, Cortray, il ducato di Limburgo, il paese di là dalla Mosa, la città e cittadella di Gant, il forte di Rondenhuis, il paese di Waes, e le piazze di Levúc e di San Gislain ne' Paesi Bassi, ostre la città di Puicerda nel principato di Catalogna, con espressa condizione che l'Escluse e fortificazioni incorporate a Neuport restassero agli Spagnuoli, non ostante le pretensioni del re di Francia, come possessore della castellania di Ath. Gli Spagnuoli, all'incontro, si contentarono di lasciare alla corona di Francia la Franca Contea di Borgogna, e le città di Valenciennes, Buchain, Condé, Cambray, Cambresis, Aire, Sant'Omer, Ipri, Varwich, Vaneton, Poperinghen, Bailleul, Cassel, Satelbavai e Maubeuge; come anche Charlemont in caso che il re Cat.

<sup>(</sup>I) Vedi la Prammatica 8, de Expuls. Gallor. Giannons, T. XIII. 22

tolico non facesse fra lo spazio d'un anno cedere al re di Francia Dinant, appartenente al principato di Liegi. E finalmente la Spagna stipulò la medesima neutralità che era stata promessa da-

gli Olandesi.

Segul poscia la pace fra la Francia e la Svezia da una parte, e l'Imperio e l'imperadore dall'altra, la quale interamente fu regolata secondo le capitolazioni di quella di Vestfalia dell'anno 1648, nè vi fu cosa di nuovo che la cessione di Friburgo alla Francia in vece di Filisburgo, rimaso all'imperadore, il rintegramento del vescovo d'Argentina, e de' principi di Furstemberg nella possessione de' loro Stati, beni, preminenze e prorogative, e la restituzione della Lorena al duca di questo nome, al quale la Francia avrebbe dato la città di Toul ed una prevostia ne' tre vescovadi, in cambio di Nancy e della prevostia di Longvus, che volle ritenersi insieme con la sovranità di quattro strade, larghe mezza lega di Lorena, per andare da San Desire a Nancy, e da qui in Asazia, nella Franca Contea e nel vescovado di Metz.

L'ultime paci furono quelle del duca di Brunswich, principi della Bassa Sassonia, vescovi di Munster e d'Osnabrugh, elettore di Brandeburg, e re di Danimarca, colla corona di Svezia; le quali parimente furono indirizzate all'osservanza di quella di Vestfalia. Così furono restituiti alla Svezia, alleata della Francia, tutti gli Stati che aveva perduti nel corso di questa guerra, mediante il pagamento di alcune somme che furono contate a Brunswich, Munster, Osnabrugh

e Brandeburg; e solamente rimase al primo il baliato di Tendinghausen e la prevostia di Docuren, ed all'ultimo tutto il paese di là, qualche piazza di qua dell'Odera, che, contra il tenore della pace di Munster, avevano gli Svezzesi occupato. Vi furono parimenti compresi i sudditi di ciascuna della parti; e spezialmente fu convenuto che la contea di Rixinghen fosse restituita al conte d'Alefelt, ed al duca di Gottorp il suo Stato.

Tutti i principi sopraccennati ratificarono i mentovati trattati, quantunque molti di essi vi avessero acconsentito per dura necessità. Solo il duca di Lorena fu quegli che recusò di approvargli, e contentossi più tosto di rimanere spogliato del proprio Stato, che ricuperarlo così stravolto e corroso, anzi con le viscere contaminate dalla sovranità della Francia. E l'imperadore, suo cognato, riservando questo affare del duca a migliore congiuntura, dichiarollo governadore dell'Austria inferiore e del Tirolo, assegnando a lui ed alla vedova regina di Polonia, Leonora d'Austria, sua moglie, la città d'Inspruch per residenza.

In Napoli, dove pervenne l'avviso sul principio d'ottobre, furono per questa pace celebrate magnifiche feste; ma assai maggiori se ne videro all'avviso delle nozze del re, che, per maggiormente stabilirla, furono conchiuse con la principessa Maria Lodovica Borbone, figliuola del duca d'Orleans, fratello del re di Francia, impalmata in Fontaneblo dal principe di Conti, come procuratore del re di Spagna. Fu chiesto per queste nozze alle piazze un donativo; ma incontrandosi gravi difficoltà, per non esser cosa altre volte praticata in simili casi, e molto più per l'angustie nelle quali si trovava il regno; fu preso espediente d'imporre un nuovo jus prohibendi sopra l'acquavite. Amareggiò alquanto questa celebrità la morte seguíta in Madrid in settembre del principe don Giovanni d'Austria; ma non fu permesso perciò interrompere le feste, le quali, avendo il vicerè determinato di trasportarle dopo l'arrivo della regina sposa in Ispagna, furono a' 14 gennaio del nuovo anno 1680 cominciate con pompose e numerose cavalcate, e proseguite con tornei, illuminazioni ed altre pubbliche dimostrazioni d'allegrezza.

Ma con tutta questa pace e questo nuovo vincolo non finirono in noi i sospetti di nuove invasioni, e le agitazioni per prevenirle. I Francesi, di riposo impazienti, quantunque avessero con tant'ardore sollecitata la pace con la Spagna, l'Olanda, l'imperadore, i principi dell'Imperio e le corone del Settentsione; ad ogni modo, o che stassero gonfi d'averla ottenuta a lor modo, o che avessero desiderato di rompere l'unione di tanti principi confederati a' lor danni, per confermarsi nel possesso delle loro conquiste, e poscia opprimere divisi coloro che, collegati, parevano insuperabili; comirciavano di bel nuovo a dar grandissime gelosie, e ben presto se ne videro i contrasegni. Poichè, quando doveansi assembrare i commessari per regolare i confini in esecuzione de' trattati di pace, ricusarono di dar principio alle sessioni, pretendendo che si do-

vesse dal re Cattolico rinunziare al titolo di duca di Borgogna, antico retaggio della casa d'Austria, e per conseguenza dovesse quello torsi da' mandati di procura che producevano i suoi ministri. Aprirono poscia due tribunali, l'uno in Brissac e l'altro in Metz; ed arrogandosi una giurisdizione non mai udita nel mondo sopra i principi lor vi-cini, fecero non solamente aggiudicare alla Francia con titolo di dipendenze, tutto il paese che saltò loro in capriccio ne' confini della Fiandra e dell'Imperio, ma se ne posero per via di fatto in possessione, costringendo gli abitanti a riconoscere il re Cristianissimo per sovrano, prescrivendo termini ed esercitando tutti quegli atti di signoria che sono soliti i principi di praticare co' sudditi. Di vantaggio, durando la pace, posero in ordine ne' loro porti una potentissima armata di galee e di navi, empierono i magazzini ed ingrossarono le guarnigioni delle piazze di frontiera, ingelosendo con simiglianti apparecchi tutti i principi d'Europa. Uccellarono il duca di Savoia col matrimonio dell'Infanta di Portogallo, allora ereda presuntiva di quella corona, con disegno d'impossessarsi nella sua assenza dello Stato; quantunque poscia, essendosi scoperta opportunamente l'insidia, si rompesse, quando il duca doveva già imbarcarsi per Lisbona, il trattato, per non arrischiare la possessione di quel nobil principato su l'incerta speranza della successione d'un regno. Sollecitarono gli Olandesi a collegarsi con esso loro, per rendergli sospetti a tutto il mondo cristiano, e finalmente occuparono la città d'Argentina su le sponde del

Reno; ed introducendo guarnigione nella cittadella di Casale nel marchesato di Monferrato, diedero occasione agl'Italiani d'insospettirsi della soverchia avidità de' Francesi.

In Napoli questi andamenti de' Francesi posero ancora gravi sospetti; onde sempre che compari. vano loro navi ne' nostri porti, ci obbligavano a star solleciti e vigilanti in prevenire le cautele. Maggiori sospetti avean essi dati nel Milanese e nel principato di Catalogna; onde, per le premure venute da Spagna, fu duopo al vicerè che arrolasse duemila fanti, e gli facesse imbarcare per Barcellona sotto il comando del maestro di campo marchese di Torrecuso. In oltre, che si mandassero due vascelli di munizioni da guerra nel Finale: che si prendessero dieci scudi per cento dell'entrate d'un anno, che possedevano i particolari sopra le gabelle, dazi e fiscali, con farne loro assegnamento di capitale gli arrendamenti del tabacco e dell'acquavite: che s'invitassero tutti i baroni del regno a servire il re con qualche numero di soldati a cavallo; siccome in fatti ciascuno contribuì col danaro secondo le proprie forze; e fu tassata la spesa necessaria per arrolargli alla ragione di settantacinque ducati l'uno; e finalmente che si desse esecuzione agli ordini regali pel pagamento della sola metà de' soldi che comunemente chismansi mercedi, e che sono grazie della regal munificenza in ricompensa de' servigi passati.

Ma mentre il marchese de los Velez era occupato in queste spedizioni, s'ebbe avviso che dalla corte di Spagna erasi destinato per suo successore al governo del regno il marchese del Carpio, che si trovava ambasciadore del re Cattolico in Roma presso il pontefice Innocenzio XI. Non tardò guari che cominciarono a comparire le genti della sua famiglia, ed egli, prevenendo l'incontro al quale s'era accinto los Velez con quasi tutta la nobiltà, giunse a' 6 gennaio di questo nuovo anno 1683, prima che si sapesse il suo avvicinamento, nel convento di Santa Maria in Portico de' Padri Lucchesi del borgo di Chiaia. Fu tosto visitato dal predecessore, il quale a' q del medesimo mese gli cedè il governo, e prese immantenente il cammino per la corte, dove finalmente giunto, fu ben accolto dal re, ed onorato della sede di consigliere di Stato, e poscia della carica di presidente del Consiglio dell'Indie.

Non potè los Velez, per le moleste occupazioni della guerra di Sicilia, e per l'immense spese che bisognavano per mantenerla, lasciar a noi monumenti d'edifici, d'iscrizioni e di marmi, come i suoi predecessori. Ci lasciò nondimeno ne' sette anni e quattro mesi del suo governo ventotto prammatiche, tutte savie e prudenti, per le quali e' diede molti salutari provvedimenti, così a riguardo del valore e qualità delle monete, come per mantenere l'abbondanza nel regno e per altri bisogni della città, che vengono additati nella Cronologia prefissa al tomo primo delle nostre Prammatiche (1). Ma poichè dal suo successore fu Napoli ed il regno sollevato da tante

<sup>(1)</sup> Parrino, Teatro de' Vicerè, del marchese de los Velez.

#### LIBRO TRENTESIMONONO

344

sciagure ed in miglior fortuna stabilito, tal che prese altro aspetto e nuove forme, sarà di mestieri che i generosi e magnifici gesti di questo eroe si rapportino nel libro seguente di questa istoria.

FINE DEL VOLUME XIII.

# TAVOLA ANALITICA B CRONOLOGICA

# DEL PRESENTE VOLUME

## LIBRO TRENTESIMOQUINTO

| Caratters di Filippo III pag.                                                                                                                                                                            | .5  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CAPO PRIMO                                                                                                                                                                                               |     |
| Di don Ferdinando Ruiz di Castro, conte di Le-<br>mos; e della congiura ordita in Calabria per<br>opera di frà Tommaso Campanella, domeni-<br>cano, e di altri monaci calabresi del medesi-<br>mo ordine | 6   |
| 1599, 16 luglio. Giunge in Napoli il nuovo vicere, il                                                                                                                                                    |     |
| conte di Lemos                                                                                                                                                                                           | ivi |
| Il Campanella pensa a suscitare torbidi . »                                                                                                                                                              | 7   |
| Fa predicare essere lui scelto da Dio a rivendi-                                                                                                                                                         |     |
| care il regno dalla tirannide spagnuola, e per                                                                                                                                                           | _   |
| istabilire la repubblica »                                                                                                                                                                               | 8   |
| Suoi più fidi complici »                                                                                                                                                                                 | 9   |
| Estensione della congiura »                                                                                                                                                                              | 10  |
| Città e terre the vi aderivano »                                                                                                                                                                         | ivi |
| Forze de' congiurati ; loro trattative coi Turchi                                                                                                                                                        |     |
| per averne aiuto                                                                                                                                                                                         | 11  |
| La congiura è scoperta. Il conte di Lemos, vicerè,                                                                                                                                                       |     |
| fa arrestare i congiurati; vien preso anco Tom-                                                                                                                                                          |     |
| maso Campanella                                                                                                                                                                                          | 12  |
| 1600. Gli arrestati sono condotti in Napoli »                                                                                                                                                            | 13  |
| Campanella è condannato a perpetuo carcere,                                                                                                                                                              |     |
| fogge loro di mano, e muore poi a Parigi »                                                                                                                                                               | 14  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                    |     |

| 346 TAVOLA ANALITICA E CRONOLOGICA                       |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| A. & G. C.                                               |     |
| 1600. Morte del congiurato Maurizio Rinaldo . pag.       | 14  |
| Nuova scorreria tentata dal Turco »                      | 15  |
| Del palazzo fondato dal conte di Lemos per abi-          |     |
| tazione de' vicerè »                                     | ivi |
| Nuovo denativo fatto dai Napoletani a Filippo »          | 16  |
| 1601, 19 ottobre. Muore il vicerè. Delle sue prammati-   | ••  |
| che                                                      | ivi |
| Lascia per suo luogotenente don Francesco di Ca-         | ••• |
| stro, suo figlio; costui governo »                       | ivi |
| stra's saa ngira's contai garanna                        | ••• |
| CAPO SECONDO                                             |     |
| Del governo di don Giovanni Alfonso Pimentel             |     |
| d'Errera , conte di Benavente; e delle contese           |     |
| ch' ebbe con gli ecclesiastici per la bolla di           |     |
| papa Gregorio XIV intorno all'immunità delle             |     |
| chiese "                                                 | 17  |
|                                                          |     |
| 1603, 6 aprile. Arrivo del conte di Benavente in Na-     |     |
| poli. Suoi rigori nell'amministrazione della             |     |
| giustizia                                                | ivi |
| Nuovo dazio imposto in Napoli. Sommossa nata             |     |
| per il medesimo »                                        | 18  |
| Tribolazioni recate al regno dai Turchi e dai ban-       |     |
| diti                                                     | 19  |
| Cagioni per cui rimbaldanzirono sotto questo Fi-         |     |
| lippo gli ecclesiastici »                                | 20  |
| Della bolla di Gregorio che amplia il diritto delle      |     |
| immunità                                                 | 21  |
| Prima, il dar norma al diritto degli asili appar-        |     |
| teneva ai principi; come venissero i papi ad             |     |
| arrogarsi questa facoltà                                 | 22  |
| Il conte di Lemos, col placito di Filippo, non           |     |
| osserva la bolla di Gregorio »                           | ivi |
| Sotto il nuovo vicerè, i teologi ammettono strane        |     |
| ragioni intorno al loro diritto delle immunità »         | 23  |
| Instanze del vicerè a Filippo perchè provvedesse         |     |
| a tali abusi                                             | 24  |
| 1610. Caso per cui il vicerè sa estrarre un delinquente  |     |
| da un monastero. Sono dichiarati scomunicati             |     |
| gli agenti del governo »                                 | 25  |
| 6 maggio. Il vicerè ingiunge al vicario del vescovado di |     |
| levare le censure, Composizione della cosa »             | 26  |
|                                                          |     |

| TAVOLA ANALITICA E CRONOLOGICA                                                                          | 347 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. & G. C.                                                                                              | 377 |
| 1610. Varii ricorsi a Roma per rendere siquanto ragio-<br>nevoli le pretendense intorno all'immunità, i |     |
| quali furono sempre inutili pag.<br>Rimedio usato in Napoli contro la caparbietà de'                    | 26  |
| pontefici                                                                                               | 27  |
| Il Inglio. Il conte parte da Napoli, e gli sottentra il                                                 | 28  |
| Sue opere. Sue pranimatiche                                                                             | ivi |
| CAPO TERZO                                                                                              |     |
| Del governo di don Pietro Fernandes di Castro,                                                          |     |
| conte di Lemos; e suoi ordinamenti intorno al-<br>l'università de' nostri studi, perchè presso          |     |
| noi le discipline e le lettere fiorissero . »                                                           | 29  |
| Il Lemos trova essusto l'erario; sue provvide de-                                                       |     |
| terminazioni colle quali procura l'abbondanza »                                                         | 30  |
| Del vecchio edificio dell'università degli studi, e                                                     |     |
| del nuovo fatto innalzare da questo vicerè »                                                            | 31  |
| 1616. Dell'apertura de' regii studi in questo nuovo edi-                                                | 32  |
| Suoi istituti per l'università                                                                          | 33  |
| Del modo di provvedere le cattedre per concorsi                                                         |     |
| e per opposizioni »                                                                                     | 34  |
| Sue disposizioni riguardo agli studenti                                                                 | 35  |
| Dell'accademia degli Oziosi; personaggi che l'il-                                                       | 20  |
| lustrarono                                                                                              | 36  |
| scienze                                                                                                 | ivi |
| De' personaggi illustri di quest' epoca . »                                                             | 37  |
| Edifici eretti dal conte di Lemos »                                                                     | 40  |
| 8 luglie. Parte il conte di Lemos da Napoli per lasciar                                                 |     |
| luogo al duca d'Ossuna, eletto a suo successore.                                                        |     |
| Delle prammatiche da lui lasciateci                                                                     | 41  |
| CAPO QUARTO                                                                                             |     |
| Del governo di don Pietro Giron , duca d' Os-                                                           |     |
| suna , e delle sue spedizioni fatte nell'Adria-<br>tico contro i Veneziani, ch'ebbero per lui in-       |     |
| uco contro i Veneziani, ch' ebbero per lui in-                                                          |     |
| feliciesimo fine »                                                                                      | ivi |
| Il duca d'Ossuna procura di cattivarsi l'affezione                                                      |     |
| del popolo "                                                                                            | įvi |
| •                                                                                                       |     |

| 348     | TAVOLA | <b>ANALITICA</b> | E | CRUNOLOGICA |
|---------|--------|------------------|---|-------------|
| A. & G. | C.     |                  |   |             |

| 1617. | Per l'occupazione del Monferrato fatta dal duca<br>di Savoia, sorgono contese tra Filippo III ed |            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | i Veneziani pag.                                                                                 | 42         |
|       | Con quanto calore imprenda il doca la guerra contro i Veneziani                                  | 44         |
|       | Spedizione del duca nell'Adriatico; giunge avviso                                                |            |
|       | da Madrid di lasciar le offese; egli le continua                                                 |            |
|       | per motivi che scrive al re                                                                      | 45         |
|       | opera de' Veneziani, non ne ottiene . »                                                          | 46         |
|       | Della presenza delle due armate nell'Adriatico                                                   | 47         |
|       | Doglianze de' Veneziani presso i principi contro                                                 | 48         |
|       | Scnse del duca contro i Veneziani                                                                | 49         |
|       | Di un libro uscito, intitolato: Squittinio della li-                                             |            |
|       | bertà veneta »                                                                                   | ivi        |
|       | Di una lettera dell'Ossuna a papa Paolo V con-                                                   |            |
|       | tro i Veneziani »                                                                                | 50         |
|       | Conclusione della pace tra il governo di Spagna ed i Veneziani                                   | 51         |
|       | Nuove rotture promosse dall' Ossuna contre i Ve-                                                 |            |
|       | neziani. Nuova rappacificazione »                                                                | <b>52</b>  |
|       | Della congiura dell' Ossuna contro Venezia. Co-                                                  |            |
|       | me venisse dissipata                                                                             | ivi        |
|       | Instanze de' Napoletani alla corte di Madrid, contro l'Orsuna.                                   | 56         |
|       | Il duca prevede la sua rimozione dal posto di                                                    | 30         |
|       | vicerè, e pensa a farsi signore del regno »                                                      | ivi        |
|       | Suoi maneggi presso i Veneziani, il duca di Sa-                                                  | •••        |
|       | voia, e il re di Francia »                                                                       | 57         |
| 1620  | , maggio. Il cardinal Borgia, nominato nuovo vi-                                                 |            |
| •     | cerè, parte da Roma per andare ad occupare il                                                    |            |
|       | posto dell'Ossuna                                                                                | ivi        |
|       | Sua entrata clandestina in Cestel Nuovo . »                                                      | 5 <b>8</b> |
| 14 gi | ngno. Parte l'Ossuna da Napoli, dopo aver scrit-                                                 |            |
|       | to alla corte la sua determinazione . "                                                          | 59         |
|       | Il cardinal Borgia prende possesso del suo mini-                                                 | 60         |
|       | Siero                                                                                            | 60         |
|       | L'Ossona giunge in Madrid, e per mezzo de' suoi<br>amici fa rimuovere it cardinale da vicerè »   | ivi        |
|       | Viene eletto vicerè il cardinal Zapatta . »                                                      | 61         |
| 1624  |                                                                                                  | U          |
|       |                                                                                                  |            |

| TAVOLA ANALIFICA E CRONOLOGICA                                                          | 349   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| l.&G. C.                                                                                |       |
| per condanna inflittagli sotto il governo di Fi-<br>lippo IV per le cose di Napoli pag. | 18    |
| CAPO QUINTO                                                                             |       |
| Infelice governo del cardinale don Antonio Za-                                          |       |
| patta. Morte del re Filippo III, e leggi che ci                                         |       |
| lasciò · · · · »                                                                        | 62    |
| 1620. Buoni principi del governo del nuovo vicerè »                                     | ivi   |
| 1621, gennaio. Muore Paolo V                                                            | ivi   |
| 9 febbraio. Elezione di papa Gregorio XV »                                              | ivi   |
| Penuria nel regno                                                                       | 63    |
| Turbolenze in Napoli per la moneta detta zan-                                           | . 0.3 |
| nella                                                                                   | - 64  |
| Il popolo tumultua per la mancanza del vitto. Il                                        | ٧,    |
| cardinale vicerè viene insultato dal popolo »                                           | ivi   |
| Nuovi insulti fatti al cardinale vicerè. Processo e                                     | • •   |
| condanna de' rivoltosi                                                                  | 65    |
| Il Genovino, che entrava nella congiura dell' Os-                                       |       |
| suna, è imprigionato, indi liberato per grazia »                                        | 67    |
| I Napoletani mandano a Madrid chiedendo la ri-                                          |       |
| mozione del cardinale                                                                   | ivi   |
| 1622, 14 dicembre. Giunge in Pozzuolo il duca d'Alba,                                   |       |
| eletto nuovo vicerè »                                                                   | 68    |
| 1621, 31 marzo. Morte del re Filippo III                                                | ivi   |
| Suoi figli. Sua indole                                                                  | 69    |
| <b>&amp;</b>                                                                            |       |
| LIBRO_TRENTESIMOSESTO                                                                   |       |
|                                                                                         |       |
| Il nuovo re Filippo IV pone il governo delle cose                                       |       |
| nelle mani del conte Olivares                                                           | 70    |
| CAPO PRIMO                                                                              |       |
| Di don Antonio Alvarez di Toledo, duca d'Alba,                                          |       |
|                                                                                         | 71    |
| e del suo infelice e travaglioso governo "                                              | 71    |
| Riparo posto da questo vicere al gran male ca-                                          |       |
| gionato dal calo delle monete »                                                         |       |
| Il regno nuovamente aggravato da' sussidi chiesti-                                      |       |
| gli in occasione di varie guerre                                                        | 73    |
| Modi tenuti per dare i chiesti sussidi . "                                              |       |
| Il conte duca chiede che il regno mantenga uo-                                          |       |
| •                                                                                       |       |

| 350 TAVOLA ANALITICA E CRONOLOGICA                                      |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                         |     |
| A & G. C.                                                               |     |
| mini armati , anco essendo in pace; ma non gli                          |     |
| è concesso                                                              | 7:  |
| Escarsioni de' Turchi sotto il governo del duca                         |     |
| d'Alba · · · · · · »                                                    | iv  |
| 1626, marzo. Tremuoto sentito nel regno. Maggior di                     |     |
| questo fu l'altro del seguente anno che desolò                          |     |
| la Puglia »                                                             | 76  |
| Magnificenza del duca d'Alba. Monumenti da lui                          |     |
| eretti in Napoli                                                        | 77  |
| Altre sue ordinazioni utili allo Stato, riguardanti                     |     |
| l'amministrazione del governo                                           | 78  |
| Il duca d'Alcalà gli è nominato successore.                             | iv  |
| 1629, 26 luglio. Arrivo dell'Alcalà nel regno . »                       | 79  |
| 16 agosto. l'artenza del duca d'Alba »                                  | i٧  |
| •                                                                       |     |
| CAPO SECONDO                                                            |     |
| Del governo di don Ferrante Afan di Riviera,                            |     |
| duca d'Alcalà »                                                         | 80  |
| Ctata infalia. Ad mana a masti samai Carami                             |     |
| Stato infelice del regno a questi tempi. Soccorsi                       | :_  |
| che chiede tuttavia il conte duca al regno » Concessione de' medesimi » | 1 v |
|                                                                         | 0   |
| Donanda di nuovi soccorsi; per far danero si ven-                       | 8:  |
| dono paesi e città                                                      | 0.  |
| 1630, agosto. Feste in Napoli pel passaggio della regi-                 |     |
| na Maria, sorella del re, per le quali ne sof-                          | 01  |
| fre il regno spese insopportabili »                                     | 83  |
| 18 decembre. Partenza di Maria da Napoli alla volta di                  |     |
| Trieste sopra navi veneziane                                            | 84  |
| Scorrerie de' Turchi sotto il governo di questo                         | 0   |
| vicerè                                                                  | 8   |
| Altre afflizioni del regno                                              | į٧  |
| È infievolita la real giurisdizione, per cui l'ec-                      | _   |
| clesiastica si fa orgogliosa                                            | 86  |
| Il conte di Monterey è nominato vicerè in luogo                         |     |
| dell' Alcalà                                                            | 8   |
| 1631, 13 maggio Partenza da Napoli del duca d'Alcalà »                  | 9   |
| Bene che fece questo vicerò nel regno . »                               | iv  |
| CAPO TERZO                                                              |     |

Di don Emmanuele di Gusman, conte di Monterey; e degli innumerabili soccorsi che si ca1.# G. C.

| varono dal regno di gente e di danaro in tem-                                                     | ٠.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| po del suo governo pag.                                                                           | 91  |
| 1613, 15 decembre. Terribili eruzioni del Vesuvio »                                               | ivi |
| Decadimento dell'influenza spagnuola in Italia »                                                  | 92  |
| Pei disgusti che correvano in questi tempi colla                                                  |     |
| corte romana si rialzò la giurisdizione reale »                                                   | 93  |
| Contese del nuovo vicerè colla corte di Roma »                                                    | 94  |
| Tramano i Francesi per cacciare d'Italia gli Spa-                                                 |     |
| gnuoli; questi procurano tenersi amici i gran-                                                    |     |
| di dal massa                                                                                      | 96  |
| Nuovi soccorsi spediti dal regno per sostenere le                                                 |     |
| armi spagnoole in Italia                                                                          | 97  |
| Soccorsi spediti dal regno per le guerre degli Spa-                                               |     |
| gnuoli in altre parti d'Europa »                                                                  | 98  |
| 1634, maggio. Altri soccorsi dati dai Napoletani agli Spa-                                        |     |
| gnuoli per le loro guerre »                                                                       | ivi |
| Altri ancora, dati per guardare lo Stato di Mi-                                                   |     |
| lano                                                                                              | 99  |
| 1636. Si viene a sapere che la Francia medita un im-                                              |     |
| provviso assalto nel regno. Si fanno preparativi                                                  |     |
| molto dispendiosi per difendersi . "                                                              | 100 |
| Si conosce poscia, che era solo un'astuzia della                                                  |     |
| Francia per impedire che dal regno partissero                                                     | 101 |
| soccorsi per gli Spagnuoli . "                                                                    | 101 |
| Totale de' soccorsi dati dal regno alla Spagna                                                    | 102 |
|                                                                                                   | 102 |
| Il regno è in misera situazione, e deve nullame-<br>no dare continui soccorsi. Inutile ambasciata |     |
| mandata a Madrid, per impetrare pietà.                                                            | 103 |
|                                                                                                   | 104 |
| Opere lasciateci da questo vicerè                                                                 | 101 |
| di Medina                                                                                         | ivi |
| 1637, 12 novembre. Partenza del Monterey da Napoli                                                | 141 |
| per far luogo al duca di Medina, nuovo vicerè »                                                   | 106 |
| Sue utili ordinazioni per le amministrazioni »                                                    | ivi |
| one after organizations bet te gittilitiett griont                                                |     |
| · CAPO QUARTO                                                                                     |     |

Del governo di don Ramiro Gusman, duca di Medina las Torres; e de' sospetti che s' eb-bero di nuove invasioni tentate dai Francesi » 107

| 352     | TAVOLA ANALITICA E CRONOLOGICA                                                                                                                  |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| A. & G. | <i>C</i> .                                                                                                                                      |      |
|         | Nuove gravezze imposte al già troppo dissan-<br>guato regno pag.                                                                                | 107  |
|         | Ettore Capecelatro è mandato ambesciadore a Madrid per implorare pietà. Deplorabile stato del                                                   |      |
|         | paese                                                                                                                                           | 109  |
|         | Pensieri della Francia di fare un'invasione nel<br>regno. Congiura a questo scopo ordita e sco-<br>perta. Condanna di un nobile personaggio ua- |      |
|         | poletano                                                                                                                                        | 111  |
| 1640.   |                                                                                                                                                 | 112  |
|         | Difesa del regno                                                                                                                                | [13  |
| 15 set  | tembre. L'armata francese compare alla vista di<br>Napoli                                                                                       | ivi  |
|         | Napoli è difesa; il popolo non si solleva in fa-<br>vore dei Francesi, com'essi speravano, onde                                                 |      |
|         | sono obbligati a ritirarsi                                                                                                                      | 114  |
|         | саро отнто                                                                                                                                      |      |
|         | Il principato di Catalogna si sottrae dall'ubbi-<br>dienza del re, e si da alla protezione e domi-                                              |      |
|         | nio francese. Il regno di Portogallo parimente<br>scuote il giogo ed acclama per re Giovanni IV,<br>duca di Braganza. Guerre crudeli che s'ac-  |      |
|         | cendono per la ricuperazione della Catalogna;<br>per sostegno delle quali, siccome per quella di                                                |      |
|         | Castro, bisognò pure dal regno mandar gente                                                                                                     |      |
|         | e danaro                                                                                                                                        | 115  |
|         | Decadimento della potenza spaguuola . »                                                                                                         | 116  |
|         | Della sollevazione de' Catalani, e cagione della                                                                                                |      |
|         | medesima »                                                                                                                                      | 117  |
|         | Timori del conte duca per questa sollevazione,<br>ch'ei tenta inutilmente di vincere con dolci                                                  |      |
|         | modi                                                                                                                                            | 119  |
|         | Catalani mandano in Francia a chiedere soc-                                                                                                     | 1:20 |
|         | Trentamila nomini del re catrano in Catalogna; primi loro successi contro i sollevati .                                                         | 120  |
|         | l Catalani fre il timore e la rabbia si danno in                                                                                                |      |

potere della Francia .

» 122

| - | . ~    | _ |
|---|--------|---|
| A | <br>G. |   |

| § I. Il regno di Portogallo scuote il giogo e s<br>sottrae dalla corona di Spagna pag                                                                        | i<br>. 122  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                              | ·           |
| 1640. Di don Giovanni di Braganza                                                                                                                            | • 123<br>:- |
|                                                                                                                                                              | . 124       |
| Trama in Portogallo per sottrarsi dalla corona d                                                                                                             | i           |
| Spagna, e creare re il duca di Braganza; que                                                                                                                 |             |
|                                                                                                                                                              | , ivi       |
|                                                                                                                                                              | 126         |
| 6 detto. Giovanni IV è proclamato re in tutto il Por-                                                                                                        | •           |
| togalle                                                                                                                                                      |             |
| Il conte duca pensa di domare in prima la Ca-                                                                                                                | •           |
| talogna                                                                                                                                                      |             |
| Il nostro regno dovette dare molti soccorsi per                                                                                                              | •           |
| quesia guerra                                                                                                                                                |             |
| Nuovi travagli del regno per la guerra insorta tra                                                                                                           |             |
| il papa ed il duca di Parma per lo Stato di                                                                                                                  | i           |
|                                                                                                                                                              | 130         |
| Altre afflizioni del regno                                                                                                                                   | ·           |
|                                                                                                                                                              |             |
| CAPO SESTO                                                                                                                                                   |             |
| Caduta del conte duen, che portò in conseguen-<br>za quella del duca di Medina, il quale cede<br>il governo all'ammiraglio di Castiglia, suo suc-<br>cessore | :<br>·      |
| Vien fatto conoscere al re Filippo il vero stato                                                                                                             |             |
|                                                                                                                                                              | 132         |
|                                                                                                                                                              | 133         |
| L'ammiraglio di Castiglia creato vicerè di Na-                                                                                                               |             |
| poli                                                                                                                                                         |             |
| Artificio del Medina per prolungare il suo go-                                                                                                               |             |
| verno                                                                                                                                                        | 134         |
| ***************************************                                                                                                                      | 135         |
| production and late citeta net region 1                                                                                                                      | 137         |
| Dene see prominentiens                                                                                                                                       |             |
| CAPO SETTIMO                                                                                                                                                 |             |
| Del breve governo di don Giovanni Alfonso En-                                                                                                                |             |
| riquez, almirante di Castiglia                                                                                                                               | 139         |
| 1644, 7 maggio. L'almirante prende pomesso delle sua                                                                                                         |             |
| CAPICA                                                                                                                                                       |             |
| GIARRONE, T. XIII. 23                                                                                                                                        |             |

|             | THE THE LANGE COUNTY COME                                                                                                                                                              |       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 354         | TAVOLA ANALITICA E CRONOLOGICA                                                                                                                                                         |       |
| A . & G     |                                                                                                                                                                                        |       |
| 1664,       | , 29 luglio. Muore papa Urbano. Il nuovo vicerè si<br>libera dai timori che ancor duravano per la guer-                                                                                |       |
|             | ra di Castro pag.                                                                                                                                                                      | 140   |
| 15 56       | ettembre. Innocenzo X assume il pontificato " Nuova acorreria de Turchi nel regno. Soccorsi                                                                                            | iv    |
|             | mandeti a Malta, che è minacciata dai Turchi »                                                                                                                                         | iv    |
|             | Nuovi soccorsi mandati per la guerra contro la<br>Catalogna. Come che sia esausto il regno, non<br>cessa la corte di Madrid di chiedere sempre de-                                     |       |
|             | gli aiuti                                                                                                                                                                              | 14    |
| •           | È votate un milione da darsi per sussidio. Il vi-<br>cerè pensa a riscuoterlo con la miner possibile<br>gravezza. Il popolo si solleva, e perciò l'éta-                                |       |
|             | zione vien sospesa. N'è rimproverato il vicerè                                                                                                                                         |       |
|             |                                                                                                                                                                                        | 142   |
|             | L'ammiraglio chiede di essere dimesso dal go-                                                                                                                                          | • • • |
|             | vertio. Gli è inhiidato per successore il duca di                                                                                                                                      |       |
|             |                                                                                                                                                                                        | 143   |
| 1646,       | 25 aprile. L'ammiraglio parte da Napeli "                                                                                                                                              | ivi   |
| 1647,       | 26 febbraio. Sua morte in Madrid                                                                                                                                                       | ivi   |
|             | Bene ch' ei potè sare al regno »                                                                                                                                                       | 144   |
|             | LIBRO THENTESIMOSETTIMO                                                                                                                                                                |       |
|             | Avviso ai re di reggere essi stessi gli affari de' loro<br>Stati                                                                                                                       | ivi   |
|             | CAPO PRIMO                                                                                                                                                                             |       |
|             | Del governo di don Rodrigo Ponz di Leon, daca<br>d'Arcós; e delle spedizioni che gli convenue<br>di fare per preservare i Presidi di Toscana<br>dalle invasioni delle armi di Francia. | 149   |
|             |                                                                                                                                                                                        |       |
| 1646,       | Il febbraio. Eutra in Napoli il nuovo vicere.<br>Suoi progetti per poter soccorrere all'instante                                                                                       | •     |
|             | corte, senza gravare di più il popolo . " Il cardinal Muzzarini, ministro di Luigi XIV,                                                                                                | ivi   |
|             | I pei rancori che ha col papa, manda un esercito                                                                                                                                       |       |
| ,. <u>,</u> | in Italia, e ne dà il comando al principe Tom-                                                                                                                                         |       |
| •           | maso di Savoia                                                                                                                                                                         | ivi   |
| 10 m        | aggio. Parte Parensta dai lidi di Francis alla volta                                                                                                                                   |       |
|             |                                                                                                                                                                                        | 451   |

|          | TAVOLA ANALITICA E CRONOLOGICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 355                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| A. di G. | <i>C</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| 1646.    | Tonimaso di Savoia assedia Orbitello. Il vicerè lo soccorre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 151                                    |
|          | L'armata di Spagna giunge nei nostri mari. È uc-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
|          | ciso il duca di Bressé, grand'ammiraglio di Fran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
|          | cia, e la sua armata se ne ritorna in Provenza »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 152                                    |
|          | È disciolto l'assedio di Orbitello »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 153                                    |
|          | Il Mazzarini pensa tuttavia a molestare l'Italia »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ivi                                    |
|          | Come repente giunga ne' nostri mari la nuova ar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
|          | mata francese, e preuda Piombino . "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 154                                    |
| 29 ott   | obre. I Francesi prendono Portolongone nell'Elba »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ivi                                    |
|          | Innocenzo sa molte promesse al Mazzarini per far-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
|          | selo benevolo o meno nemico, ma inutilmente»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 155                                    |
|          | Preparativi del duca d'Arcos per riacquistare quelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| 1045     | piazze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ivi                                    |
| 1647,    | l'aprile. L'armata francese giunge nelle acque di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
|          | Napoli, ma è astretta a ritirarsi dopo aver fatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 156                                    |
| 19       | piccola preda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 156                                    |
| 1 2 10   | fuoco appiccatosi al suo vascello ammiraglio »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | įvi                                    |
|          | CAPO SECONDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
|          | CAPO SECURDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
|          | Sollevazioni accadute nel regno di Napoli, pre-<br>cedute da quelle di Sicilia, ch'ebbero opposti<br>successi: quelle di Sicilia si placano; quelle di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 157                                    |
|          | Sollevazioni accadute nel regno di Napoli, pre-<br>cedute da quelle di Sicilia, ch'ebbero opposti<br>successi: quelle di Sicilia si placano; quelle di<br>Napoli degenerano in aperte ribellioni »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| LEAG     | Sollevazioni accadute nel regno di Napoli, pre-<br>cedute da quelle di Sicilia, ch'ebbero opposti<br>successi: quelle di Sicilia si placano; quelle di<br>Napoli degenerano in aperte ribellioni «<br>Cagioni di queste sollevazioni . »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 158                                    |
| 1646.    | Sollevazioni accadute nel regno di Napoli, pre- cedute da quelle di Sicilia, ch'ebbero opposti successi: quelle di Sicilia si placano; quelle di Napoli degenerano in aperte ribellioni " Cagioni di queste sollevazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| 1646.    | Sollevazioni accadute nel regno di Napoli, pre- cedute da quelle di Sicilia, ch' ebbero opposti successi: quelle di Sicilia si placano; quelle di Napoli degenerano in aperte ribellioni si Cagioni di queste sollevazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 158<br>159                             |
| 1646.    | Sollevazioni accadute nel regno di Napoli, pre- cedute da quelle di Sicilia, ch' ebbero opposti successi: quelle di Sicilia si placano; quelle di Napoli degenerano in aperte ribellioni " Cagioni di queste sollevazioni " Sollevazione di Palermo " È fatto capo de' sollevati Giuseppe d'Alessi. Que- sti obbliga il vicerè ad uscire di Palermo "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 158                                    |
| 1646.    | Sollevazioni accadute nel regno di Napoli, pre- cedute da quelle di Sicilia, ch' ebbero opposti successi: quelle di Sicilia si placano; quelle di Napoli degenerano in aperte ribellioni " Cagioni di queste sollevazioni " Sollevazione di Palermo " È fatto capo de' sollevati Giuseppe d'Alessi. Que- sti obbliga il vicerè ad uscire di Palermo " L' Alessi è ucciso dal popolo. Muore il marchese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 158<br>159<br>160                      |
| 1646.    | Sollevazioni accadute nel regno di Napoli, pre- cedute da quelle di Sicilia, ch'ebbero opposti successi: quelle di Sicilia si placano; quelle di Napoli degenerano in aperte ribellioni " Cagioni di queste sollevazioni . " Sollevazione di Palermo . " E fatto capo de' sollevati Giuseppe d'Alessi. Que- sti obbliga il vicerè ad uscire di Palermo " L'Alessi è ucciso dal popolo. Muore il marchese de los Velez, vicerè . "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 158<br>159                             |
| 1646.    | Sollevazioni accadute nel regno di Napoli, pre- cedute da quelle di Sicilia, ch'ebbero opposti successi: quelle di Sicilia si placano; quelle di Napoli degenerano in aperte ribellioni " Cagioni di queste sollevazioni . " Sollevazione di Palermo . " E fatto capo de' sollevati Giuseppe d'Alessi. Que- sti obbliga il vicerè ad uscire di Palermo " L'Alessi è ucciso dal popolo. Muore il marcheso de los Velez, vicerè . " Giunge in Palermo il cardinal Trivulzio nuovo                                                                                                                                                                                                                                                                           | 158<br>159<br>160                      |
| 1646.    | Sollevazioni accadute nel regno di Napoli, pre- cedute da quelle di Sicilia, ch' ebbero opposti successi: quelle di Sicilia si placano; quelle di Napoli degenerano in aperte ribellioni " Cagioni di queste sollevazioni . " Sollevazione di Palermo . " E fatto capo de' sollevati Giuseppe d'Alessi. Que- sti obbliga il vicerè ad uscire di Palermo " L' Alessi è ucciso dal popolo. Muore il marchese de los Velez, vicerè Giunge in Palermo il cardinal Trivulzio nuovo vicerè di Sicilia, coll'armata di don Giovanni                                                                                                                                                                                                                              | 158<br>159<br>160                      |
| 1646.    | Sollevazioni accadute nel regno di Napoli, pre- cedute da quelle di Sicilia, ch' ebbero opposti successi: quelle di Sicilia si placano; quelle di Napoli degenerano in aperte ribellioni "  Cagioni di queste sollevazioni " Sollevazione di Palermo " E fatto capo de' sollevati Giuseppe d'Alessi. Que- sti obbliga il vicerè ad uscire di Palermo " L' Alessi è ucciso dal popolo. Muore il marchese de los Veles, vicerè "  Giunge in Palermo il cardinal Trivulzio nuovo vicerè di Sicilia, coll' armata di don Giovanni l'Austria, e calma le turbolenze "                                                                                                                                                                                          | 158<br>159<br>160<br>ivi               |
| 1646.    | Sollevazioni accadute nel regno di Napoli, pre- cedute da quelle di Sicilia, ch' ebbero opposti successi: quelle di Sicilia si placano; quelle di Napoli degenerano in aperte ribellioni " Cagioni di queste sollevazioni . " Sollevazione di Palermo . " E fatto capo de' sollevati Giuseppe d'Alessi. Que- sti obbliga il vicerè ad uscire di Palermo " L' Alessi è ucciso dal popolo. Muore il marchese de los Velez, vicerè Giunge in Palermo il cardinal Trivulzio nuovo vicerè di Sicilia, coll'armata di don Giovanni                                                                                                                                                                                                                              | 158<br>159<br>160<br>ivi               |
| 1646.    | Sollevazioni accadute nel regno di Napoli, pre- cedute da quelle di Sicilia, ch' ebbero opposti successi: quelle di Sicilia si placano; quelle di Napoli degenerano in aperte ribellioni " Cagioni di queste sollevazioni" Sollevazione di Palermo" È fatto capo de' sollevati Giuseppe d'Alessi. Que- sti obbliga il vicerè ad uscire di Palermo " L' Alessi è ucciso dal popolo. Muore il marchese de los Velez, vicerè" Giunge in Palermo il cardinal Trivulzio. nuovo vicerè di Sicilia, coll'armata di don Giovanni d'Austria, e calma le turbolenze" Il vicerè. duca d'Arcos, ottiene un donativo d'un milione per sopperire alle spese della guerra;                                                                                               | 158<br>159<br>160<br>ivi               |
| 1646.    | Sollevazioni accadute nel regno di Napoli, pre- cedute da quelle di Sicilia, ch' ebbero opposti successi: quelle di Sicilia si placano; quelle di Napoli degenerano in aperte ribellioni " Cagioni di queste sollevazioni" Sollevazione di Palermo" È fatto capo de' sollevati Giuseppe d'Alessi. Que- sti obbliga il vicerè ad uscire di Palermo " L' Alessi è ucciso dal popolo. Muore il marchese de los Velez, vicerè" Giunge in Palermo il cardinal Trivulzio. nuovo vicerè di Sicilia, coll'armata di don Giovanni d'Austria, e calma le turbolenze" Il vicerè. duca d'Arcos, ottiene un donativo d'un milione per sopperire alle spese della guerra;                                                                                               | 158<br>159<br>160<br>ivi               |
| 1646.    | Sollevazioni accadute nel regno di Napoli, precedute da quelle di Sicilia, ch' ebbero opposti successi: quelle di Sicilia si placano; quelle di Napoli degenerano in aperte ribellioni "  Cagioni di queste sollevazioni "  Cagioni di queste sollevazioni "  E fatto capo de' sollevati Giuseppe d'Alessi. Questi obbliga il vicerè ad uscire di Palermo "  L' Alessi è ucciso dal popolo. Muore il marchese de los Velez, vicerè "  Giunge in Palermo il cardinal Trivulzio nuovo vicerè di Sicilia, coll' armata di don Giovanni d'Austria, e calma le turbolenze "  Primarie cagioni del malcontento dei Napoletani "  Il vicerè duca d'Arcos, ottiene un donativo d'un                                                                               | 158<br>159<br>160<br>ivi               |
|          | Sollevazioni accadute nel regno di Napoli, pre- cedute da quelle di Sicilia, ch' ebbero opposti successi: quelle di Sicilia si placano; quelle di Napoli degenerano in aperte ribellioni " Cagioni di queste sollevazioni" Sollevazione di Palermo" È fatto capo de' sollevati Giuseppe d'Alessi. Que- sti obbliga il vicerè ad uscire di Palermo " L' Alessi è ucciso dal popolo Muore il marchese de los Velez, vicerè" Giunge in Palermo il cardinal Trivulzio nuovo vicerè di Sicilia, coll'armata di don Giovanni d'Austria, e calma le turbolenze" Primarie cagioni del malcontento dei Napoletani " Il vicerè duca d'Arcos, ottiene un donativo d'un milione per sopperire alle spese della guerra; si stabilisoe di esigerlo con un'imposta sulle | 158<br>159<br>160<br>ivi<br>161<br>162 |

| 356             | TAVOLA ANALITICA E CRONOLOGICA                                |     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----|
| <b>∆</b> . & G. | <i>c</i> .                                                    |     |
| 1647.           | Il vicerè vorrebbe che le piazze abolissero le ga-            |     |
|                 | belle, e n' imponessero delle meno gravi pag.                 | 163 |
|                 | Il prete Giulio Genovino, frà Savino e Tommaso                |     |
|                 | Anello, detto Masaniello, danno opera a solle-                |     |
|                 | vare il popolo                                                | ivi |
| 7 lug           | lio. Per alterco avvenuto nella riscossione dell'im-          |     |
|                 | posta sur un cesto di fichi, incomincia la sol-               | 164 |
|                 | Il vicerè è in pericolo di essere preso dal popo-             | 104 |
|                 | lo. Manda fuori un editto col quale abolisce la               |     |
|                 | gabella. Il popolo chiede i privilegi concessi-               |     |
|                 | gli da Carlo V                                                | 165 |
|                 | Riesce inutile ogni trattetiva. Il popolo incomincia          |     |
|                 | a efogare il eno odio contro i nobili . »                     | 166 |
|                 | Masaniello regola a sua voglia il popolo . »                  | ivi |
| 13 le           | iglio. Trattato tra il vicerè ed il popolo, rappresen-        |     |
|                 | tato da Masaniello. Sublimi accoglienze sono                  |     |
|                 | fatte dal vicerè a Masaniello e dalla viceregina              |     |
|                 |                                                               | 167 |
| 16 lu           | glio. Morte di Masaniello. Il popolo vede con indif-          |     |
|                 | ferenza il suo teschio, e si spera di ridur tutto             |     |
|                 | a quiete                                                      | ivi |
|                 | diminuisce il peso del pane; il popolo si sol-                |     |
|                 | leva, dissotterra Masaniello, il quale vien se-               |     |
|                 | polto con onori di capitan generale                           | 168 |
|                 |                                                               | 169 |
| 7 set           | tembre. Il vicerè è obbligato ad un altro accordo             |     |
|                 | col popolo. La sollevazione si spande nelle pro-              |     |
|                 | vince                                                         | ivi |
|                 | Il popolo di Napoli vuole i castelli in mano. Si              |     |
|                 | accinge ad espugnarli; fa suo capo il principe                |     |
|                 | di Massa, il quale è secretamente d'intelligeasa              |     |
|                 | col vicerè                                                    | ivi |
|                 | il popolo conosce il tradimento del principe, e lo<br>trucida | •   |
|                 | tracida »                                                     | ivi |
|                 |                                                               |     |

#### CAPO TERZO

Venuta di don Giovanni d'Austria, figliuolo naturale del re, che inasprisce maggiormente i sollevati, i quali da tumultuosi passano a manifesta ribellione. Fa che il duca d'Arcos gli

| 4 |   | ~   | _ |
|---|---|-----|---|
| A | 4 | E+. | · |

| faith. C.                                                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ceda il governo del regno, credendo con ciò<br>sedar le rivolte. Parte il duca, ma quelle vie-<br>più s'accrescono pag. | 170 |
| ,                                                                                                                       |     |
| 164", I ottobre. Arriva nelle nostre acque l'armata na-                                                                 |     |
| valo di Spagna, comandata da don Giovanni                                                                               |     |
|                                                                                                                         | ivi |
| d'Austria Questi ed il vicerè s'appigliano al partito d'usar                                                            |     |
| la forza. Viene ingiunto al popolo di consegnare                                                                        |     |
| le armi, ma non le depone »                                                                                             | 171 |
| Napoli è cannoneggiata dai castelli. I capi del po-                                                                     |     |
| polo lo eccitano a disperata difesa. Editti ema-                                                                        |     |
| nati dal popolo in questa circostanza . »                                                                               | ivi |
| Disperazione del popolo. Nei castelli incominciasi                                                                      |     |
| a sentir difetto di polvere »                                                                                           | 172 |
| È proclamata la repubblica in Napoli; poca atti-                                                                        | ••• |
|                                                                                                                         | 173 |
| Errico di Lorena, duca di Gnisa, che trovavasi in                                                                       |     |
| Roma, è invitato dai Napoletani ad assumere                                                                             |     |
| il loro governo                                                                                                         | ivi |
| 15 novembre. Sua vennta in Napoli. Ordini ch'egli im-                                                                   |     |
| pone; si fa eleggere duca, ed assume il co-                                                                             |     |
|                                                                                                                         | 174 |
| Delle monete allera coniate coll' impronta della                                                                        | 172 |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                 | 175 |
| L'armata francese viene a vista di Napoli, e si                                                                         | 173 |
| L'armata francese viene a vista di Napoli, e si                                                                         |     |
| ritira senza far nulla. Il governo francese di-                                                                         | ivi |
| sapprova la condotta del duca di Guisa »                                                                                | 141 |
| Vario inclinationi de' Napoletani per cercarsi un                                                                       | 176 |
| nuovo padrone                                                                                                           | 170 |
| È pubblicato un editto nel quale si fa sperare dal                                                                      |     |
| governo l'alleviamento de' pesi. Gennaro An-                                                                            |     |
| nese, capo del popolo, fa conoscere che il duca                                                                         |     |
| d'Arcos non sarà più creduto "                                                                                          | 177 |
| 1648, 26 gennaio. Parte il duca d'Arcos da Napoli do-                                                                   |     |
| po aver rinuncialo il governo a don Giovanni »                                                                          | 178 |
| § 1. Don Giovanni d'Austria prende il governo                                                                           |     |
| del regno                                                                                                               |     |
| 3                                                                                                                       |     |
| Don Giovanni pubblica un generale indulto, e fa                                                                         |     |
| molte promesse al popolo; ma tutto inutilmente »                                                                        |     |
| Gelosia tra il duca di Guisa ed Annese. Cagioni                                                                         |     |
|                                                                                                                         |     |

| 338 TAVOLA ANALITICA E CRUNOLOGICA                                                                                                                     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. di G. C.                                                                                                                                            |     |
| per cui andava rafforzandosi negli animi il par-                                                                                                       | 180 |
| 1648. Don Giovanni is chiedere la pace dall'arcivesco-<br>vo. Questi si rivolge all'Annese, che volentieri                                             |     |
| vi aderisce                                                                                                                                            | 181 |
| Giovanni, e manda per nuovo vicerè il conte                                                                                                            | ivi |
| d'Unnate                                                                                                                                               | ivi |
| CAPO QUARTO                                                                                                                                            |     |
| Di don Innico di Velez, di Guevara e Tassis,<br>conte d'Onnate, nel cui governo si placarono                                                           |     |
| •                                                                                                                                                      | 182 |
| Il nuevo vicerè confinua a governarsi come don<br>Giovanni. Gli unimi incominciano a disporsi<br>alla pace                                             | 183 |
| 6 aprile. Come venisse a sedarsì la rivoluzione con gran-                                                                                              | 184 |
| Il duca di Guisa è fatto prigione e mandato in                                                                                                         | 185 |
| Ispagna                                                                                                                                                | ivi |
| Le piazze della città chiedono che siano poste al-<br>cune ginste tasse; il che viene effettuato »                                                     | 186 |
| Con varii pretesti il vicerè punisco cradelmente i<br>capi della sollevazione                                                                          | ivi |
| . САРО ОПШТО                                                                                                                                           |     |
| Il conte d'Onnate restituisce i Presidi di Tosca-<br>na all'ubbidienza del re, e rintuzza le fre-<br>quenti scorrerie de'banditi. Sua partita; mo-     |     |
| numenti e leggi che ci lasciò »                                                                                                                        | 187 |
| Ragioni per cui si risolvette il vicerè di espellere i<br>Prancesi dai l'residi di Toscana "<br>1650, 3 maggio. Partenza del vicerè da Napoli coll'ar- | ivi |
| mata destinata a cacciar dai Presidi i Francesi,<br>dopo aver lasciato suo fratello per luogotenente »                                                 | 188 |

| IAVULA ANALITICA E CHUNOLOGICA                                 | 202 |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| A.diG.C.                                                       |     |
| 1650. Il vicerè, rinforzato da don Giovanni e da' nobili       |     |
| che volontariamente aiutarono la spedizione, ri-               |     |
| cupera Piombino                                                | 188 |
| 15 agosto. I Francesi escono da Portolongone, dopo aver        |     |
| ceduta la piazza al vicerè »                                   | 189 |
| Ritorno del vicere in Napoli »                                 | 190 |
| 1653, 10 novembre. Giunge improvviso in Napoli il conte        |     |
| di Castrillo, statogli nominato successore »                   | ivi |
| Delle cagioni per cui fu sì repentemente dimesso »             | 191 |
| Monumenti lasciatici da questo vicerò . »                      | ivı |
| Della cura ch'egli pose agli studi. Come gli rior-             |     |
| dinasse                                                        | 192 |
| 1 tribunali sono pure da lui riordinati . »                    | 193 |
| •                                                              |     |
| CAPO SESTO                                                     |     |
| Governo di don Garzia d'Avellana ed Haro, con-                 |     |
| te di Castrillo, nel quale il duca di Guisa con                |     |
| nuova armata ritenta l'impresa di Napoli, ed                   |     |
|                                                                | 194 |
|                                                                | 131 |
| I profughi Napoletani ed il duca di Guisa otten-               |     |
| gono dalla corte di Francia un'armata per ri-                  |     |
|                                                                | 195 |
|                                                                | 196 |
| 12 novembre. Compare nei nostri mari l'armata del du-          |     |
|                                                                | 197 |
| Il duca prende Castellammare. I Napoletani ne                  |     |
| sono costernati. Il vicerè fa imprigionare alcuni              |     |
| che vogliono fur nevità »                                      | IVE |
| Altri preparativi del vicerè                                   | 198 |
| l Francesi vedono la difficoltà dell'impresa; an-              | 100 |
| che il duca di Guisa pensa a ritirarsi . »                     | 199 |
| 26 detto. I Francesi lasciano la piazza e si rituano sui       |     |
| loro bastimenti per ritornarsene a casa loro »                 | ivi |
| 1655, 7 gennaio- Muore Innocenzo X, Contese in Lome            |     |
| bardia tra il governator di Milano ed il duca                  |     |
| di Modena, che i cardinali e Venezia non po-                   | 900 |
| terono calmare . , , , , ,                                     | 200 |
| Soccorsi spediti dal nostro vicerè al governalore<br>di Milano | ::  |
| di milano                                                      | ivi |

#### CAPO SETTING

| Crudel pestilenza miseramente affligge la città ed<br>il regno; si estingue, ed al conte vien dato    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| il successore pag. 201                                                                                |
| 1656. Come questa terribil peste venisse introdotta in Napoli 202                                     |
| Come, introdotta, venisse sparsa per la città, im-<br>prigionandosi i medici che dicevano il male es- |
| sere pestilente                                                                                       |
| l'erigere la fabbrica del romitorio di ()reola Ra-                                                    |
| nincasa. Anche il vicerè aiuta colle sue braccia<br>la fabbrica                                       |
| malcontenti predicano contro gli Spagnuoli a                                                          |
| dicono essere la peste un castigo da Dio man-<br>dato per cagione di loro 205                         |
| Corre la voce che si muoia per forza di polveri<br>velenose sparse da uomini scelerati. Punizione     |
| degli autori di queste voci                                                                           |
| Il governo fa esaminare la malattia; è dichiarata                                                     |
| pestilenziale                                                                                         |
| Ripari usati dal governo contro il male, ma inn-                                                      |
| Descrizione delle stragi                                                                              |
| Poche terre del regno che non furono desolate dal                                                     |
| flagello                                                                                              |
| 8 dicembre. Napoli è affatto purgata dalla peste " ivi                                                |
| L'arcivescovo tenta ingerirsi della polizia degli                                                     |
| ecclesiastici; vien represso dal vicerè "211<br>Ordine del vicerè per alleviare alquanto i passati    |
|                                                                                                       |
| Feste celebrate in Napoli per varie cagioni » 213                                                     |
| 658, 29 dicembre. Giunge in Napoli il conte di Pen-                                                   |
| naranda, nuovo vicerė. "214                                                                           |
| Prammatiche lasciateci dal conte di Castrillo " ivi                                                   |
| LIBRO TRENTESIMOTTAVO                                                                                 |
| Don Luigi d'Haro ed il cardinale Mazzarini con-<br>vengono assieme, e stabiliscono la pace fra i due  |
| re, loro padroni                                                                                      |

| TAVOLA ANALITICA E CRONOLOGICA  A. & G. C.                | 36ì   |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| 1659, 7 novembre. I due ministri sottoscrivono la pace p. | 216   |
|                                                           | 217   |
|                                                           | 219   |
| 1661, Il gennaio. Indulto generale per tutti quelli che   |       |
| aveano seguite le parti di Francia . »                    | ivi   |
| CAPO PRIMO                                                |       |
| Il conte di Pennaranda manda dal regno soccorsi           |       |
| per l'impresa di Portogallo: reprime l'inso-              |       |
| lenze de banditi; e festeggia la natività del             |       |
| principe Carlo e le nozze dell'imperador Leo-             |       |
| poldo con Margherita d'Austria, figliuola del             |       |
| re: parte indi dal regno, essendogli dato suc-            |       |
|                                                           | 220   |
| 6 1 1/11 1 110                                            |       |
| Soccorsi mandati dal regno per la guerra del Por-         |       |
| togallo in varie epoche                                   | ivi   |
|                                                           |       |
|                                                           | 221   |
| 6 novembre. Nascita del principe Carlo; feste celebrate   |       |
| in Napoli. Altre feste pel matrimonio di Leo-             | 000   |
| poldo                                                     | 222   |
|                                                           | ::    |
| dinal d'Aragona                                           |       |
|                                                           |       |
| Due prammatiche lasciateci da lui                         |       |
| Due praininatione inscinient da ini                       | 141   |
| CAPO SECONDO                                              |       |
| Governo di don Pascale, cardinale d'Aragona »             | ivi   |
| Ordini rigorosi del cardinal d'Aragona per rista-         |       |
| bilire la polizia nella città. L' immunità esclesia-      |       |
|                                                           | 224   |
|                                                           | 225   |
| Decembre. Il nostro vicerè riceve la notizia della sua    |       |
|                                                           | 226   |
| 1666, 23 febbraio. Il cardinale è consecrato arcivescovo  |       |
|                                                           | 227   |
| 3 aprile. Arrivo in Napoli di don Pietro Antonio d'A-     |       |
| ragona, fratello del cardinale, nuovo vicerè              |       |
| 11 detto. Partenza del cardinale da Napoli. Delle sue     |       |
| prammatiche                                               | " įvi |

## 362 TAVOLA ANALITICA E CRONOLOGICA Asig. C.

#### CAPO TEREO

|       | Morte del re Filippo IV, suo testamento e                                             | leggi   |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|       | che ci lasciò                                                                         | pag.    | 220 |
| 1665, | 17 settembre. Muore Filippo IV                                                        | 23      | 229 |
| •     | Del suo infelice regno                                                                | 22      | iv  |
|       | Del suo testamento                                                                    | 99      | 230 |
| 15 ot | obre. Giunge in Napoli Ia notizia della mo                                            | rte di  |     |
|       | Filippo. E acclamato re Carlo, suo figlio                                             |         | 23  |
|       | Pompe funebri fatte in Napoli a Filippo .                                             | 93      | 235 |
|       | CAPO QUARTO                                                                           |         |     |
|       | Stato della nostra giurisprudenza nel reg                                             | no di   |     |
|       | Stato della nostra giurisprudenza nel reg<br>Filippo III e IV, e de' giureconsulti ed | l altri |     |
|       | letterati che vi fiorirono                                                            | 99      | 233 |
|       | Delle opere di giurisprudenza di questi temp                                          | i. Ca-  |     |
|       | gioni per cui in gran numero fiorivano a                                              | que-    |     |
|       | at'epoca i giureconsulti                                                              | 10      | iv  |
|       | Di Scipione Rovito, e sue opere                                                       |         | 234 |
|       | Di Carlo Tappia, e sue opere                                                          |         | 230 |
|       | Di Marcantonio de Ponte, Pietrantonio Ursi                                            | ino ed  |     |
|       | Andrea Marchese                                                                       | 22      |     |
|       | Di Gianfrancesco Sanfelice, e sue opere .                                             | 29      | iv  |
|       | Di Ettore Capecelairo, e sue opere                                                    | *       | 23  |
|       | Di Fabio Capece Galeota, e suoi lavori .                                              |         | 240 |
|       | Di Marcello Marciano                                                                  |         | 24  |
|       | Di Gianfrancesco Marciano, e suoi discende                                            |         | 24  |
|       | Di Francesco Merlino                                                                  |         | 24  |
|       | Di Giancamillo Cacace                                                                 | 29      | 24  |
|       | Di altri giureconsulti                                                                | 37      | 24  |
|       | Di Donat'Antonio Marinis, e suoi scritti .                                            | 29      | iv  |
|       | § I. L'avrocazione in Napoli si vide a                                                | questi  |     |
|       | tempi in maggior splendore e dignità.                                                 |         | 24  |
|       | Cagioni per cui l'avvocazione crebbe a s                                              | omma    |     |
|       | stima                                                                                 | 22      | 24  |
|       | Della stima che godevano gli avvocati del                                             | regno   |     |
|       | in questi tempi                                                                       | **      | jŧ  |
|       | Dello studio dell'eloquenza in Napoli, per                                            |         |     |
|       | dell' Accademia degli Oziosi .                                                        |         | 249 |

|        | TAVOLA ANALITICA E CRONOLOGICA                                                                                                                              | 363         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A.ä.G. | C.                                                                                                                                                          |             |
|        |                                                                                                                                                             | 000         |
| 1005.  | Di tre celebri oratori di questi tempi . pag.                                                                                                               | 270         |
|        | D. D. 114 1 ' '                                                                                                                                             | 252         |
|        |                                                                                                                                                             | 253         |
| -      |                                                                                                                                                             | <b>25</b> 5 |
|        | Di altri giureconsulti che fiorirono in questi tempi »                                                                                                      |             |
|        | Vantaggi procurati dal d'Andrea a questa scienza »                                                                                                          | 256         |
|        | GAPO QUIRTO                                                                                                                                                 |             |
|        | Polisia delle noetre chiese di questi tempi insino al regno di Carlo 11                                                                                     | <b>2</b> 59 |
|        | Del grave dominio usato dalla corte romana nel                                                                                                              |             |
|        | <b>-</b>                                                                                                                                                    | 260         |
|        |                                                                                                                                                             | 261         |
|        | Estorsioni messe in pratica dalla Camera aposto-                                                                                                            | 201         |
|        | ••                                                                                                                                                          | ivi         |
|        |                                                                                                                                                             | 262         |
|        |                                                                                                                                                             |             |
|        | § I. Monaci, e beni temporali . »                                                                                                                           | <b>2</b> 63 |
|        |                                                                                                                                                             | 264         |
| 1607.  | Stabilimento in Napoli de' Padri Pii Operari, e                                                                                                             |             |
| 1400   | loro progressi                                                                                                                                              | ivi         |
| 1609.  | Introduzione nel regno dei Cherici Regulari Bar-                                                                                                            |             |
|        | nabiti di San Paolo Decollato »                                                                                                                             | 265         |
| 1610.  |                                                                                                                                                             | 266         |
|        | Riforme fatte degli antichi ordini »                                                                                                                        | 267         |
|        | Ingrandimento de' Gesuiti                                                                                                                                   | ivi         |
|        | Inclinazione del vicerè Pennaranda ad arricchire                                                                                                            |             |
|        |                                                                                                                                                             | 268         |
|        | Delle somme ricchezze delle nostre chiese, e mez-                                                                                                           |             |
|        | zi per cui vennero queste acquistate . »                                                                                                                    |             |
|        | I monaci persuadono quelli i quali hanno mala-<br>mente acquistate le loro ricchezze a lasciarle alle<br>chiese, chè così avrebbero ottenuto da Dio il per- |             |
|        | dono                                                                                                                                                        | 269         |
|        | Del numero dei luoghi sacri di Napoli . »                                                                                                                   |             |
|        | Stravaganti opinioni de' nostri dottori, dalle quali                                                                                                        |             |
|        | veniva favorito l'ingrandimento delle chiese »                                                                                                              | 050         |

## 364 TAVOLA ANALITICA E CRONOLOGICA A. & G.C.

### LIBRO TRENTESIMONONO

| Introduzione di questo libro pag.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CAPO PRIMO                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Don Pietr' Antonio d'Aragona ributta la preten-<br>sione dal pontefice promossa per lo baliato del<br>regno. Si muove nuova guerra dal re di Fran-<br>cia col pretesto della successione del ducato<br>del Brabante con altri Stati della Fiandra, la<br>qual si termina colla pace d'Aquisgrana » | 273 |
| 1665. Papa Alessandro VII fa dimostrare al vicere le<br>sue pretese al baliato del regno. Delle cagioni<br>che ve lo indussero                                                                                                                                                                     | iv  |
| Risposta fatta da Marcello Marciano alle pretese                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| del papa, per cui questi se ne tace . »                                                                                                                                                                                                                                                            | 274 |
| Vien dato ad intendere al re di Francia che a lui                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| appartenghi il Brabante con alcuni altri Stati                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| delle Fiendre                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 275 |
| 1667, 9 maggio. Lettera del re di Francia alla regina                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| reggente di Spagna, che sa scorgere il suo divi-                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| samento d'invadere le Fiandre                                                                                                                                                                                                                                                                      | 276 |
| Risposte degli Spagnuoli alle ingiuste pretese di<br>Lodovico                                                                                                                                                                                                                                      | 277 |
| Degli scritti usciti in difesa delle ragioni del re di                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Spagna, e di quello di Francesco d'Andrea »                                                                                                                                                                                                                                                        | 278 |
| Di varii altri scritti usciti dall'una e dall'altra                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 281 |
| Invasione de' Francesi nel Brabante. Gli Spa-                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| gnuoli stabiliscono la pace coi l'ortoghesi per                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| meglio opporsi ai Francesi                                                                                                                                                                                                                                                                         | 283 |
| La guerra è dichiarata. Preparativi in Napoli alla                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| difesa contro un' aggressione francese . »                                                                                                                                                                                                                                                         | ivi |
| 21 detto. Morte di papa Alessandro VII. Gli succede Clemente IX                                                                                                                                                                                                                                    | 284 |
| Cagioni che inducono questo papa a promuover                                                                                                                                                                                                                                                       | 201 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 285 |
| Disposizione delle nazioni d'Europa a far cessare                                                                                                                                                                                                                                                  | 20. |
| queste ostilità                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ivi |
| 1668, 2 maggio. Si conchiude la pace d'Aquisgrana »                                                                                                                                                                                                                                                | ivi |
| 4 agosto. Si pubblica in Napoli questa pace. Il vicerà                                                                                                                                                                                                                                             | ••• |
| A I manage am scafens desser hands so stories                                                                                                                                                                                                                                                      |     |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| TAVOLA ANALITICA E CRONOLOGICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 365                      |
| A.&G. C.  mau-la a soccorrere nell'isola di Candia i Veneziani, assediati dai Turchi pag. 1669. I Veneziani sono astretti a cedere Candia ai Turchi » 9 dicembre Morte del pontefice Clemente                                                                                                                                                              | 286<br>ivi<br>287<br>ivi |
| GAPO SECONDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Ivon Pietr' Antonio d'Aragona soccorre a' bisogni<br>della Sardegna per la morte data a quel vi-<br>cere; perseguita i banditi nel regno: riduce a<br>perfezione la numerazione de' finchi; va in<br>Koma a prestar in nome del re ubbidienza al<br>nuovo pontefice: nel suo ritorno gli vien dato<br>il successore; monumenti e leggi che ci la-<br>scio. | ivi                      |
| 1668, 20 giugno. Caginai della sollevazione de' Sardi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| i quali uccidono il loro vicerò » Vien mandato da Madrid in Sardegna un nuovo                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| vicerà. Forze spedite in quell'isola, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 289                      |
| E ristabilita la pace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 290                      |
| I banditi infestano il regno; mezzi insufficienti<br>sin' allora usati per estirparli "                                                                                                                                                                                                                                                                    | 291                      |
| Della giusta numerazione de' fuochi introdotta da                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 293                      |
| Sollievo goduto dalle comunità per questa nume-                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| razione. Aumento delle regie entrate . »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ivi                      |
| § 1. Don Federico di Toledo, marchese di Vil-<br>lafranca, rimane luogotenente nel regno, nel<br>tempo che l'Aragona va in Roma a dar l'ub-<br>bidienza al nuovo pontefice                                                                                                                                                                                 | 294                      |
| 1671, 3 gennaio. Il marchese d'Aragona va a Roma a prestar obbedienza a Clemente X pel nuovo re, e lascia per luogotenente nel regno il marchese                                                                                                                                                                                                           |                          |
| di Villafranca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>29</b> 5.             |
| 1672, 11 febbraio. Giunge in Napoli il marchese di<br>Astorga, eletto nuovo vicerè »                                                                                                                                                                                                                                                                       | 296                      |
| Edifizi lasciatici da don Pietro d'Aragona, ed al-                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| tre memorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ivi                      |
| Questo vicerè tolse a Napoli le ossa di Alfonso i<br>d'Aragona, o molte insigni dipinture e statue                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 298                      |

# 366 TAVOLA ANALITICA E CRONOLOGICA A. & G. C.

#### CAPO TERZO

|       | Governo di don Antonio Alvaret, march<br>Astorga, molto travaglioso ed infelice per<br>ordini ne' quali trovò il regno, e molto p<br>le rivoluzioni accadute in Messina . | · i dis- |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 1672. | Cure di questo vicerè per procurare al regno<br>bondanza, e per l'estirpazione de' bandi<br>Rigore da lui usato contro i falsificatori e to                               | li »     | 300         |
|       | delle monete<br>Varie scorrerie dei Turchi contro il regno                                                                                                                |          | <b>30</b>   |
|       | § 1. Per le rivolte di Messina si riscuoton                                                                                                                               |          |             |
|       | regno grossi sussidi                                                                                                                                                      | 19       | 14          |
|       | La Francia muove guerra all' Manda. Lega contro la Francia, nella quale v'en                                                                                              |          | 303         |
|       | Spagna                                                                                                                                                                    | <br>     | iv          |
| 1673, | dicembre. Si pubblica in Napoli la dichiara                                                                                                                               | zióne    |             |
|       | di guerra confre la Francia                                                                                                                                               | "        | 301         |
|       | Soccorsi dati dal regno per questa guerra.                                                                                                                                | 29       |             |
|       | Dei privilegi che godevano i Messinesi .                                                                                                                                  |          | <b>30</b> 3 |
|       | Origine del malcontento de' Messinesi .                                                                                                                                   |          | 30/         |
|       | Sorgono cola le fazioni de' Merli e de' Malv                                                                                                                              | essi »   |             |
|       | Principio della sollevazione                                                                                                                                              | 29       | i٠          |
|       | Vieta poste l'assedio a Messina                                                                                                                                           |          | 308         |
|       | Il nostro vicerè manda solduti contro i Messi                                                                                                                             |          | 305         |
|       | Questi si avvisano di ricorrere alla Francia                                                                                                                              |          | iv          |
|       | Il re Luigi di Francia promette di soccorrer                                                                                                                              |          | 310         |
|       | La regina reggente fa pubblicare un perdon                                                                                                                                | o pei    |             |
|       | Messinesi, ed usa, ma inutilmente, ogni                                                                                                                                   | me/20    |             |
|       | per ridurli all'obbedienza avanti che fo                                                                                                                                  |          |             |
|       | soccorsi dai Francesi                                                                                                                                                     |          | 311         |
|       | La corte di Spagna manda il marchese de '                                                                                                                                 |          |             |
| 1454  | franca a governar l'isola                                                                                                                                                 |          | 312         |
| 1674, | 12 dicembre Il nuovo vicerè coll'armata                                                                                                                                   |          |             |
|       | gnuola arriva in Palerino. Messina vien ci                                                                                                                                |          |             |
| 1000  | stretto assedio                                                                                                                                                           | ,        | iv          |
| 10/5, | I gennuio. I Francesi vengono in soccorso                                                                                                                                 | •        | 217         |
|       | assediati                                                                                                                                                                 | . 2      | 313         |
|       | Sentita i Francesi l'ostinazione de' Messines                                                                                                                             |          |             |
|       | trono la speranza di rendersi signori di                                                                                                                                  | quel     |             |

| TAVOLA ANALITICA E CHONOLOGICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 367                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| A. & G. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
| regno, e mandano una forte armata a soccor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| rerli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 314                                           |
| 1675, 10 febbraio. L'armata francese giunge nel mare di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| Sicilia, e combatte il giorne dopo con l'armata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 315                                           |
| Disastri sofferti dall'armata spagnuola. La corte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
| di Spagna fa imprigionare i capi della sua ar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| mata che perderono la battaglia, e si fa loro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |
| un processo »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 316                                           |
| La corte di Spagna vuol tentare ancora di ridur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |
| Messina. Le spese necessarie si vogliono ricavar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 317                                           |
| Luglio. Il maresciallo Vivonne, comandante l'armata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                             |
| francese, viene nel nostro golfo per tentare di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |
| abbruciare l'armata apagnuola, ma non ne rie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 319                                           |
| 9 settembre, Arriva inaspettatamente in Napoli il mar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 317                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200                                           |
| chese de los Velez, eletto nuovo vicere "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 320                                           |
| GAPO QUARTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |
| Il marchese de los Velez, nuovo vicere, prosie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |
| Il marchese de los Velez, nuovo vicerè, provie-<br>gue a mandar soccorsi per la riduzione di Mes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
| gue a mandar soccorsi per la riduzione di Mes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| gue a mandar soccorsi per la riduzione di Mes-<br>sina, la quale finalmente, abbandonata da'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 321                                           |
| gue a mandar soccorsi per la riduzione di Mes-<br>sina , la quale finalmente, abbandonata da'<br>Francesi, ritorna sotto l'ubbidienza del re »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 321                                           |
| gue a mandar soccorsi per la riduzione di Mes-<br>sina, la quale finalmente, abbandonata da'<br>Francesi, ritorna sotto l'ubbidienza del re n<br>L'ambasciatore francese, residente iù Romà, se-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 321                                           |
| gue a mandar soccorsi per la riduzione di Mes-<br>sina, la quale finalmente, abbandonata da'<br>Francesi, ritorna sotto l'ubbidienza del re »<br>L'ambasciatore francese, residente iù Romà, se-<br>mina il malcontento nel regno; per questo fine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 321                                           |
| gue a mandar soccorsi per la riduzione di Mes-<br>sina, la quale finalmente, abbandonata da'<br>Francesi, ritorna sotto l'ubbidienza del re n<br>L'ambasciatore francese, residente in Romà, se-<br>mina il malcontento nel regno; per questo fine<br>Il nuovo vicerè instituisce la Giunta degl'In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| gue a mandar soccorsi per la riduzione di Messina, la quale finalmente, abbandonata da' Francesi, ritorna sotto l'ubbidienza del re »  L'ambasciatore francese, residente in Roma, semina il malconfento nel regno; per questo fine it naovo vicerè instituisce la Giunta degl' Inconfidenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 321<br>322                                    |
| gue a mandar soccorsi per la riduzione di Messina, la quale finalmente, abbandonata da' Francesi, ritorna sotto l'ubbidienza del re "L'ambasciatore francese, residente iù Roma, semina il malconfento nel regno; per questo fine it nuovo vicerò instituisce la Giunta degl' Inconfidenti . "Altri sassidii dati dal regno per questa guerra, che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| gue a mandar soccorsi per la riduzione di Messina, la quale finalmente, abbandonata da' Francesi, ritorna sotto l'ubbidienza del re »  L'ambasciatore francese, residente in Roma, semina il malconfento nel regno; per questo fine it naovo vicerè instituisce la Giunta degl' Inconfidenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |
| gue a mandar soccorsi per la riduzione di Messina, la quale finalmente, abbandonata da' Francesi, ritorna sotto l'ubbidienza del re "  L'ambasciatore francese, residente in Roma, semina il malcontento nel regno; per questo fine il nacovo vicerè instituisce la Giunta degl' Inconfidenti.  Altri sassidii dati dal regno per questa guerra, che sommamente stava a cuore alla reggente "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 322                                           |
| gue a mandar soccorsi per la riduzione di Messina, la quale finalmente, abbandonata da' Francesi, ritorna sotto l'ubbidienza del re "L'ambasciatore francese, residente iù Roma, semina il malconfento nel regno; per questo fine it nuovo vicerò instituisce la Giunta degl' Inconfidenti . "Altri sassidii dati dal regno per questa guerra, che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 322                                           |
| gue a mandar soccorsi per la riduzione di Messina, la quale finalmente, abbandonata da' Francesi, ritorna sotto l'ubbidienza del re "  L'ambasciatore francese, residente in Roma, semina il malconfento nel regno; per questo fine il novo vicerè instituisce la Giunta degl' Inconfidenti . "  Altri sussidii dati dal regno per questa guerra, che sommamente stava a cuore alla reggente "  30 novembre. Giunge in Napoli una squadra di vuscelli Olandesi ."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 322<br>ivi                                    |
| gue a mandar soccorsi per la riduzione di Messina, la quale finalmente, abbandonata da' Francesi, ritorna sotto l'ubbidienza del re n  L'ambasciatore francese, residente in Roma, semina il malcontento nel regno; per questo fine il novo vicerè instituisce la Giunta degl' Inconfidenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 322<br>ivi<br>323                             |
| gue a mandar soccorsi per la riduzione di Messina, la quale finalmente, abbandonata da' Francesi, ritorna sotto l'ubbidienza del re "  L'ambasciatore francese, residente iù Roma, semina il malcontento nel regno; per questo fine it nuovo vicerè instituisce la Giunta degl' Inconfidenti . "  Altri sassidii dati dal regno per questa guerra, che sommamente stava a cuore alla reggente "  30 novembre. Giunge in Napoli una squadra di vuscelli (l'andesi . "  I Messinesi incominciano a sospettare de Francesi . "                                                                                                                                                                                                                                                        | 322<br>ivi                                    |
| gue a mandar soccorsi per la riduzione di Messina, la quale finalmente, abbandonata da' Francesi, ritorna sotto l'ubbidienza del re "  L'ambasciatore francese, residente in Roma, semina il malcontento nel regno; per questo fine il nuovo vicerè instituisce la Giunta degl' Inconfidenti  Altri sassidii dati dal regno per questa guerra, che sommamente stava a cuore alla reggente  30 novembre. Giunge in Napoli una squadra di vascelli Olandesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 322<br>ivi<br>323<br>ivi                      |
| gue a mandar soccorsi per la riduzione di Messina, la quale finalmente, abbandonata da' Francesi, ritorna sotto l'ubbidienza del re "  L'ambasciatore francese, residente in Roma, semina il malcontento nel regno; per questo fine il naovo vicerè instituisce la Giunta degl' Inconfidenti .  Altri sassidii dati dal regno per questa guerra, che sommamente stava a cuore alla reggente "  30 novembre. Giunge in Napoli una squadra di vascelli Olandesi "  1 Messinesi incominciano a sospettare de' Francesi .  1677, 10 maggio il cardinal Portocarrero giunge in Palermo qual nuovo vicerè "                                                                                                                                                                              | 322<br>ivi<br>323                             |
| gue a mandar soccorsi per la riduzione di Messina, la quale finalmente, abbandonata da' Francesi, ritorna sotto l'ubbidienza del re "  L'ambasciatore francese, residente in Roma, semina il malcontento nel regno; per questo fine il naovo vicerè instituisce la Giunta degl' Inconfidenti . "  Altri sussidii dati dal regno per questa guerra, che sommamente stava a cuore alla reggente "  30 novembre. Giunge in Napoli una squadra di vascelli Olandesi . "  1 Messinesi incominciano a sospettare de Francesi . "  1677, 10 maggio il cardinal Portocarrero giunge in Palermo qual nuovo vicerè . "  La Francia stabilisce l'abbandonamento di Mes-                                                                                                                       | 322<br>ivi<br>323<br>ivi<br>324               |
| gue a mandar soccorsi per la riduzione di Messina, la quale finalmente, abbandonata da' Francesi, ritorna sotto l'ubbidienza del re "  L'ambasciatore francese, residente in Roma, semina il malconfento nel regno; per questo fine it nonvo vicerè instituisce la Giunta degl' Inconfidenti . "  Altri sassidii dati dal regno per questa guerra, che sommamente stava a cuore alla reggente "  30 novembre. Giunge in Napoli una squadra di vescelli (l'ancesi . "  1 Messinesi incominciano a sospettare de' Francesi . "  1677, 10 maggio il cardinal Portocarrero giunge in Palermo qual nuovo vicerè . "  La Francia stabilisce l'abbandonamento di Messina. Cagioni che ve l'abando potuta indure "                                                                         | 322<br>ivi<br>323<br>ivi                      |
| gue a mandar soccorsi per la riduzione di Messina, la quale finalmente, abbandonata da' Francesi, ritorna sotto l'ubbidienza del re n  L'ambasciatore francese, residente in Roma, semina il malconfento nel regno; per questo fine il novo vicerè instituisce la Giunta degl' Inconfidenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 322<br>ivi<br>323<br>ivi<br>324<br>325        |
| gue a mandar soccorsi per la riduzione di Messina, la quale finalmente, abbandonata da' Francesi, ritorna sotto l'ubbidienza del re "  L'ambasciatore francese, residente in Roma, semina il malconfento nel regno; per questo fine il nuovo vicerè instituisce la Giunta degl' Inconfidenti . "  Altri sassidii dati dal regno per questa guerra, che sommamente stava a cuore alla reggente "  30 novembre. Giunge in Napoli una squadra di vascelli Olandesi . "  1 Messinesi incominciano a sospettare de Francesi . "  1677, 10 maggio il cardinal Portocarrero giunge in Palermo qual nuovo vicerè . "  La Francia stabilisce l'abbandonamento di Messina. Cagioni che ve l'hanno potuta indurre "  1 francesi abbandonano Messina. Molti Messinesi partono con essoloro . " | 322<br>ivi<br>323<br>ivi<br>324               |
| gue a mandar soccorsi per la riduzione di Messina, la quale finalmente, abbandonata da' Francesi, ritorna sotto l'ubbidienza del re n  L'ambasciatore francese, residente in Roma, semina il malconfento nel regno; per questo fine il novo vicerè instituisce la Giunta degl' Inconfidenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 322<br>ivi<br>323<br>ivi<br>324<br>325<br>327 |

| 368    | TAVOLA ANALITICA E CRONULOGICA                                                                                                                                          |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| A. & G | s. <b>C</b> .                                                                                                                                                           |      |
| 1679,  | 5 gennaio. Arriva in Messina il conte di Santo<br>Stefano, eletto nuovo vicerè dalla corte, alla qua-<br>le era spiaciato il perdono concesso dal suo pro-<br>decessore | 32   |
|        | Sono tolte al Messinesi tutte le loro franchigie,<br>ed è loro posta sul collo una forte cittadella »                                                                   | i    |
|        | CAPO QUINTO                                                                                                                                                             |      |
|        | Il marchese de los Velez, finita la guerra di<br>Messiva, riordina il meglio che può il regno:<br>suoi provvedimenti: sua partita, e leggi che ci<br>lacciò.            | 22   |
|        |                                                                                                                                                                         | 33(  |
|        | Come questo vicere ristorasse alla meglio l'esau-                                                                                                                       |      |
|        |                                                                                                                                                                         | 33   |
|        | Disordini cagionati dalla falsificazione delle mo-<br>nete                                                                                                              | iv   |
|        | I banditi con real perdono furono invitati alla                                                                                                                         |      |
|        | guerra di Messina; molti v'andarono, e diven-                                                                                                                           |      |
|        | tarono bravi soldati, ma quelli che rimasero,<br>non fu mai possibile d'estirparli »                                                                                    | 33   |
|        | Corrusione di tutte le classi del regno . »                                                                                                                             |      |
|        | Otto magistrati processati per aver mancato ai do-                                                                                                                      | -    |
|        | veri della loro carica                                                                                                                                                  | 33   |
| 1676   | , 22 luglio. Morte di Clemente X. Gli succede In-                                                                                                                       |      |
|        |                                                                                                                                                                         | 330  |
| 1620   | Della pace conchiusa tra la Francia e l'Olanda »                                                                                                                        | įv   |
| 10/0   | , 17 settembre. Pace di Nimega tra la Francia e la                                                                                                                      | 22   |
|        | Spagna; condizioni della medesima . » Pace tra la Fraucia, la Svezia e l'Impero » Pace tra i principi della Germania . »                                                | 33   |
|        | Pace tra i principi della Germania »                                                                                                                                    | 339  |
|        | Donativo richiesto al nostro regno in occasione                                                                                                                         |      |
|        | delle nozze del re di Spagna colla nipote del                                                                                                                           |      |
|        | me di Francia. Feste per questo matrimonio                                                                                                                              |      |
|        |                                                                                                                                                                         | 34(  |
|        | La Francia rompe indegnamente i trattati di pace »                                                                                                                      | 34   |
|        | Soccorsi mandati dal nostro regno in Catalogna                                                                                                                          | 94.  |
| 1402   | a casione di queste nuove rotture                                                                                                                                       | 347  |
| 1003   | , 6 gennaio. Giunge in Napoli il marchese del Car-<br>pio, eletto nuovo vicere                                                                                          | 343  |
|        | Delle prammatiche lasciateci dal vicere de los Ve-                                                                                                                      | J 76 |
|        | lez                                                                                                                                                                     | iv   |
|        | FIRE DELLA TAYOLA.                                                                                                                                                      |      |

## ISTORIA CIVILE

DEL REGNO

# DINAPOLI

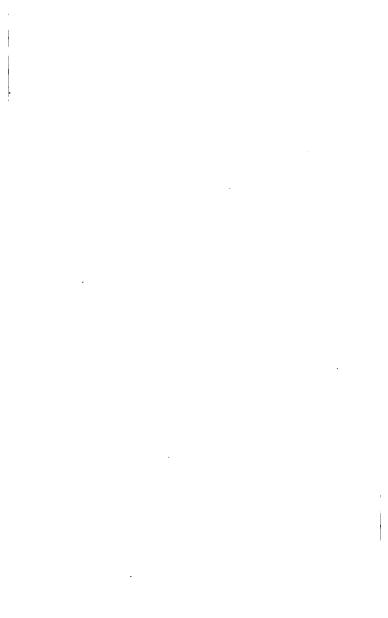

### ISTORIA CIVILE

**DEL REGNO** 

# DINAPOLI

. D I

### PIETRO GIANNONE

TOMO XIV ED ULTIMO

CAPOLAGO

Cantone Ticino



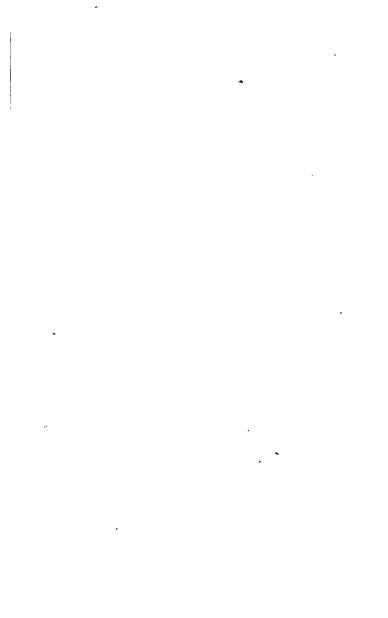

<u>孨禞蔱禲腤膌聭瑡膌</u>搹挕溛箈畓汯沵<mark>柀膌皵∼泟竤か旚睴摍媙葋姷</mark>蕸媙

### DELL' ISTORIA CIVILE

**DEL REGNO** 

## DI NAPOLI

### LIBRO QUARANTESIMO

La pace stabilita in Nimega fra le due corone di Spagna e di Francia, dagli andamenti de' Francesi ben si prevedea che dovea avere brevissima durata, ma dopo la motte di Maria Teresa d'Austria, regina di Francia, seguita in quest'anno 1683 il di 30 luglio, apertamente fu violata; ed essendosi perciò nel mese di dicembre pubblicati bandi (1) per i quali fu a' Francesi severamente comandato che sgombrassero dal nostro regno, cominciossi di nuovo una più fiera ed ostinata guerra, che durò per molti anni; e quantunque si vedesse cessare per una tregua con-

<sup>(1)</sup> Prammatica 9, de Expuls Gallor., tomo 4.

chiusa nel mese d'agosto del seguente anno 1684 fra la Spagna e la Francia e l'imperadore, nulladimeno si ripigliò da poi più ostinata che mai, nè fint se non con la pace di Riswick, conchiusa il di 20 di settembre dell'anno 1697. Questa guerra tenne sempre solleciti i nostri vicerè a mandar dal regno continui e poderosi soccorsi, particolarmente in Catalogna, dove i Francesi, sotto il comando del duca di Noailles, fecero notabili progressi. Ma il prudente e saggio governo del marchese del Carpio, avendo con savii provvedimenti riordinato il regno, ci fece sentir poco quest' incomodi. A lui dobbiamo che non pur mentre ci governò, si restituisse in quello la quiete e la tranquillità, ma che in virtù de' suoi buoni regolamenti vi durasse anche ne' tempi de' suoi successori.

### CAPO I.

Del governo di don Gaspare de Haro, marchese del Carpio: sue virtù; sua morte, e leggi che ci lasciò.

Prese ch'ebbe il marchese nel mese di gennaio di quest'anno 1683 le redini del governo, per la sua probità e prudenza, e per la conoscenza che avea acquistata delle cose del regno in tempo della sua ambasceria di Roma, si avvide tosto che la dissolutezza ed i disordini procedevano non già che il regno avesse bisogno di provvide e salutari leggi, perchè potesse governarsi con rettitudine; nè che sin allora non sossero stati dai

suoi predecessori conosciuti i mali, e che non avessero procurato di darvi rimedio. Conobbe che le loro ordinazioni non potevano essere più savie e prudenti, e s'avvide che i più saggi facitori delle leggi dopo i Romani fossero gli Špagnuoli. Ma nell'istesso tempo considerava che la troppa facilità praticata in dispensarle, e la molta indulgenza usata nell'esecuzione delle pene prescritte, avea corrotta la disciplina e posto in disordine lo Stato. Vide aver al bene i suei predecessori posto ogni studio per darvi rimedio, ma nell'elezione de mezzi essere stati o ingannati, o trascurati. Perciò avendosi fisso nel pensiere di regular la sua condotta con una custante e ferma deliberazione di seguitar rigorosamente le norme di una incorrotta ed inflessibile giustizia, cominciò a far valere (perchè non rimanessero inutili) le leggi e le ordinazioni stabilite; e perchè si conoscesse la premura ch'egli avea, acciocchè con effetto fossero osservate, aggiunse egli nuove e più rigorose pene.

Conobbe nel principio del suo governo la frequenza de' delitti, così nella città, come mel regno, principalmente derivare dalla portazione dell'armi da fuoco, e da tante altre sorte d'armi offensive inventate, delle quali, come per usanza, ciascuno era fornito e cinto. Vi erano molte leggi che severamente ne proibivano la portazione; ma la facilità che s'usava in concederne licenza, non pur dal vicerè, ma da altri magistrati, i quali s'arrogavano tal potestà, e l'indulgenza usata nell'esecuzione delle pene, rendevan inutili le proibizioni. A questo fine in febbraio

di quest'anno, ne' principi del suo governo, promulgò severa prammatica (1), per la quale, oltre di rinnovar l'antiche, tolse a tutti la facoltà di dar licenza per la loro portazione, e stabilì severe pene ai trasgressori, le quali erano irremissibilmente fatte eseguire. Conoscendo parimente che non meno dalla portazione delle armi che dalla moltitudine e copia delle persone oziose, vagabonde e disutili, delle quali eran ripiene Napoli e l'altre città e terre del regno, procedevano i tanti furti, omicidii, assassinamenti ed altri delitti, la sua vigilanza fu non solo di rinnovar le antiche e nuove leggi ordinanti che tutti sgombrassero dal regno, ma aggiungendo nuovi rigori, faceva eseguir la legge, imponendone ai magistrati con molta premura l'adempimento e l'esecuzione (2). Talche in breve tempo si videro nella città e nel regno tolte due principalissime cagioni di tanti delitti e disordini.

Vide la frode e l'inganno aver preso gran piede in tutte le arti, ed in quelle particolarmente dove era molto più dannosa e pregiudiziale, cioè negli orafi ed argentieri, e ne' tessitori di drappi d'oro e di seta. Pose perciò egli tutta la sua vigilanza in estirparla; ed a tal fine fece pubblicare più ordinanze, prescritte dal re Carlo II per togliere le loro frodi, le quali volle che inviolabilmente s'osservassero (3), e tassò egli i prezzi de' drappi di seta (4); e contro gli orafi ed argen-

<sup>(1)</sup> Prammatica 42, de Armis, tomo 4.

<sup>(2)</sup> Ibidem, 6, de Vagabundis, tomo 4.
(3) Ibidem, 13, de Magistr. art., tomo 4.

<sup>(4)</sup> Ibidem, 14, al citato titolo.

tieri diede eglì savii provvvedimenti (1) per ovviare alle loro frodi ed inganni. Scorgendo che non meno la città che il regno languiva nelle miserie per i perniziosi abusi introdotti nella ricchezza delle vesti, nel numero de' servidori e negli altri lussi, con severa legge (2) proibì l'eccessivo numero de' servidori, le vesti ricamate, e' drappi d'oro e d'argento; vietando parimente che questo metallo non si consumasse nelle sedie da mano, nelle carrozze, ne' calessi, insino nelle selle di cavalli.

Attese non meno alla riforma de' nostri tribunali, e con somma vigilanza procurò estirparne gli abusi e le corruttele. Avendo il visitator Casati, dopo la visita de' nostri tribunali, fatta una piena rappresentazione al re de' molti abusi introdotti in quelli, e particolarmente nel consiglio di Santa Chiara, de' quali ne fece un lungo catalogo, il re, dandovi sopra ciascheduno dovuta provvidenza, con sua regal carta spedita in Madrid a' 18 di settembre del 1684 incaricò al marchese che ponesse ogni studio in fargli abolire; ond'egli a' 19 d'aprile del seguente anno 1685 ne comandò una precisa esecuzione (3); e nell'istesso tempo tolse anche i molti abusi introdotti nella corte della Bagliva di Napoli, prescrivendole molti regolamenti per sua miglior riforma (4).

Ma ciò che presso di noi rese degno d'immor-

<sup>(1)</sup> Pramamatica 36, de Monetis, tomo 4.

<sup>(2)</sup> Ibidem, 7. de Vestium et Famul. prohibit., tomo 4.

<sup>(3)</sup> Ibidem, 13. de Officialib., tomo 4.

<sup>(4)</sup> Ibidem, 5, de Officio Bajuli, tomo 4.

tal gloria questo savio ministro, su d'aver data la total quiete al regno per due azioni veramente illustri, d'aver abolita la vecchia e formata la nuova moneta, e d'aver affatto sterminati gli sbanditi dalle nostre province. Dai precedenti libri si è veduto, quanto in ciò ai soasero travagliati in vano i suoi predecessori, perchè non seppero mai trovare i meszi più propri ed efficaci per ridurre a glorioso sine imprese si dure e malagevoli. Considerando egli perciò la loro arduità, ed all'incontro quanto non meno a sè gloria, che allo Stato indicibile bene e tranquillità sarebbe per apportare, dirizzò tutti i suoi talenti a trovar mezzi convenevoli per ridurle a sine.

Formò pertanto una nuova Giunta di prudenti e ben esperti ministri, dove doveano esaminarsi con la maggior vigilanza ed accorgimento tutti i più proporzionati mezzi per la fabbrica d'una nuova moneta che fosse di bontà e di peso, e che restituisse il giusto prezzo alle merci, il sollievo a' cittadini, a' negozianti forastieri l'antica upinione e stima della moneta del regno. Nun faceva mesticri pensare all'abolizione dell'antica, se non si cominciasse a pensare sopra gli espedienti per la fabbrica della nuova. Ma perchè ciò era un affare di somma importanza, e che per maturamente risolversi richiedeva tempo e molto scrutinio, perciò, affinchè, intanto che si pensava al rimedio, il male non s'avanzasse, con rigorosi editti pubblicati a' 29 di maggio 1683, primo anno del suo governo, rinnovò l'antiche prammatiche contro coloro che introducevano nel regno monete salse, contro gli orasi, argentieri ed

altre persone che ardisseco di fondere qualsisia sorta di moneta, aggiungendo alle già stabilite, pene altre più gravi e severe (1). Da poi, considerandosi che per supplire al danno che per necessità doveva cagionare l'abolizione della vecchia, e la formazione della nuova moneta, fosse altretanto indispensabile doversi pensare donde tal danno dovesse supplirsi, dopo varii scrutini e rigorosi esaminamenti fatti in più sessioni avute nella Giunta, riflettendosi che per ottenere la tranquillità d'un sì florido regno, fosse perdita molto leggiera di venire all'imposizione di qualche peso o picciolo gravame a' sudditi: fu pertanto risoluto che s'imponessero in perpetuo grana quindici per ogni tomolo di sale più del prezzo che a que' tempi si vendeva, da pagarsi da tutte e qualsivoglia persone senz'eccezione alcuna, ed anche un'annata di tutte le rendite, tanto de' forastieri, quanto de' Napoletani e regnicoli abitanti fuori del regno con casa e famiglia, senza eccezione di persona, di stato, o grado, da esi-gersi però in tre anni. Tutte le piazze così nobili, come quelle del popolo, concorsero di buon animo a questa deliberazione; e dal regio Collateral Consiglio nel mese di luglio ne fu interposto solenne e pubblico decreto. Ciò che dal tribunale della regia Camera fu tosto mandato in esecuzione, con ispedire per la città e province del regnò gli opportuni ordini per la distribuzione e riscuotimento (2).

<sup>(!)</sup> Prammatica 36, de Monetis, tomo 4.

<sup>(2)</sup> Ibidem, 37 e 38, al citato titolo.

Fu da poi immantinente posto mano alla fabbrica della nuova moneta, e fur prescritti dal vicerè molti regolamenti intorno alle fonderie, agli artefici, agli affinatori, a' tiratori d'oro, a' mercatanti, agli orefici, argentieri e bancherotti; e dati varii provvedimenti (1), perchè le frodi e gl'inganni, in opera che per sè richiedeva tutta la buona fede, non vi avessero parte alcuna. Furono dal 1683 insino all'ultimo anno del suo governo fabbricate quattro sorte di monete nuove d'argento, tutte d'una stessa bontà intrinseca. La prima, chiamata ducatone (alla quale si era dato valore di grana cento) avea da una parte impressa l'effigie del re, e dall'altra uno scettro coronato, e due globi col motto: Unus non sufficit. La seconda, detta mezzo ducatone, il cui valore era di grana cinquanta, aveva pure da una parte l'effigie del re, e dall'altra la figura della Vittoria sopra un globo, tenendo in una mano lo scudo con le armi regali d'Aragona e di Sicilia, e nell'altra una palma. La terza, il cui valore era di grana venti, da una parte aveva lo scudo dell'armi regali, e dall'altra un globo, in cui è descritto il sito geografico del regno di Napoli, ornato di due cornicopii, indicanti la Giustizia e l'Abbondanza. La quarta, il cui valore ascrittole era di grana dieci, da una parte ha l'effigie del re, e dall'altra un lione sedente col motto: Majestate securus.

(Queste quattro monete nella maniera qui de-

<sup>(1)</sup> Prammatica 39, al citato titolo.

scritta furono impresse dal Vergara tra le monete del regno di Napoli, tavola 54.)

Ma mentre si proseguiva questa grand'opera, scorgendosi che per essersi dato a questa nuova moneta tal valore, sebbene soddisfacesse al desiderio del vicerè, che procurava che la moneta di questo regno per hontà intrinseca non meno riuscisse di sollievo a' cittadini, ma di grande stima appresso i forastieri, contuttociò non s'arrivava a supplire al danno che doveva cagionare l'abolizione dell'antica e la formazione della nuova; e di più essendosi considerato ancora, che, per essere alterato il prezzo dell'argento, dappoichè s'era cominciato la fabbrica della nuova moneta, ne sarebbe succeduto che poteva venir quella in breve tempo distrutta, o con liquefarsi, o con mandarsi fuori del regno, per contenere maggior valore intrinseco di quello che se l'era dato; si pensò perciò d'alterarla di un grano sopra ogni dieci, più di quello erasi stabilito.

Si proponevano difficoltà dalle piazze intorno a tal alterazione, riputandola dannosa e pregiudiziale al regno, tal che ne fu differita per allora la pubblicazione. E mentre si stava nell'anno 1687 dibattendo sopra questo affare, ecco che s'inferma il vicerè, ed in novembre da importuna morte è a noi tolto. Morì al piacere del suo immortal nome; e senza che avesse potuto godere de' frutti di questa sua gloriosa impresa, lasciò al suo successore questo vanto. Il conte di Santo Stefano, che gli successe, per non trascurare sì opportuna occasione, che ne' principi del suo governo

potea recargli gran fama, avidamente la riceve; e senza altro maggior dibattimento, non curando le difficoltà proposte dalle piazze, approvò la premeditata alterazione delle monete già coniate, e prestamente nel 1688 ne fabbricò tre altre spezie, con dare all'una il nome di tart, che aveva da una parte l'effigie del re, e dall'altra le sue semplici arme regali, col valore di grana venti: all' altra di carlino, che avea pure la medesima impronta, con aggiungervi solo alle regali arme l'insegna del Tosone, col valore di grana dieci; ed all'ultima di grana otto, coll'istessa effigie del re da una parte, e dall'altra la croce quadra con raggi a quattro angoli (1); ed agli 11 dicembre del medesimo anno 1688, per mezzo d'una sua prammatica (2) ordinò la pubblicazione della nuova e l'abolizione della vecchia, ed il di loro scambiamento, e diede intorno a ciò varii regolamenti, non meno per la città, che per le province del regno, siccome diremo, quando del suo governo ci accaderà di ragionare.

Ma se il marchese del Carpio non potè aver il piacere di veder compita quest'opera, l'ebbe pur troppo nell'altra gloriosa intrapresa del totale esterminio de' banditi. Egli, fra tanti che a ciò s'accinsero, vide co' suoi propri occhi purgato il regno da tali masnade, e restituito nell'antica tranquillità. Per estirpargli affatto, dopo avere nel primo anno del suo governo conceduto

<sup>(1)</sup> Pure queste tre altre monete furono impresse dal Vergara, tav. 55.
(2) Prammatica 40, de Monetis, tomo 4.

un pieno indulto a tutti gl'inquisiti e forgiudicati, purchè attendessero alla persecuzione tanto de' loro capi e comitive, quanto dell'altre squadre che scorrevano la campagna (1), si pose con ogni studio a disporre i mezzi per lo total loro esterminio: gli spedì contro milizie, ordinò l'abbattimento di tutte le torri o case dove solevano annidarsi: ed ove trovo resistenza, vi fece condurre l'artiglierie, e battergli con ostinato e risoluto animo di struggerli affatto: pose grosse taglie per premio di coloro che, non potendo vivi, gli portassero le loro teste; e con questi risoluti ed efficaci mezzi purgo molte province del regno di tal peste. Rimanevano però le due province d'Apruzzo assai contaminate, nelle quali questi ribaldi, disprezzando non meno gl'inviti fattigli di perdono, purchè si riducessero ad emendarsi, che i rigori praticati con i contumaci, più pertinaci che mai, non tralasciavano le rapine, gl'incendii, i ricatti, i saccheggiamenti ed altre enormi sceleratezze. Applicò egli pertanto i suoi pensieri per estirpargli ancora da queste province, affinchè tutto il regno si riduducesse in riposo e tranquillità. A questo fine pubblicò a' 12 giugno dell'anno 1684 una severa prammatica (2) contenente più capi, nei quali non meno a' présidi che a' sindici delle comunità di ciascheduna città o terra rigorosamente s'incaricava di scoprirgli, perseguitargli,

<sup>(1)</sup> Prammatica 26, de Abolit. crim., a Prammatica 29, de Exul.

<sup>(2)</sup> Ibidem, 30, al citato titolo.

e minacciò severe pene contre coloro che vivi gli nascondessero, ed anche morti gli seppellissero.

Ma quello che più d'ogni altro produsse il total loro esterminio, fu l'avere questo savio ministro con rigorosi ed efficaci mezzi procurato d'avvilire e recar terrore a' loro protettori, ricettatori e corrispondenti. La maggior parte erano sostenuti da diversi baroni ed altre persone potenti, i quali gli procuravano ricetto e vitto; e per mezzo o di lettere, o d'ambasciate avvisavangli degli agguati e insidie che gli erano tese. Perciò fulminò contro costoro severa legge, per la quale, oltre di rinnovare l'antiche pene, aggiunse dell'altre più terribili, nelle quali volle che si comprendessero tutti coloro che tenessero con banditi qualsisia corrispondenza, e gli assistessero con aiuto e favore, o con vettovaglie, o loro scrivessero avvisi o raccomandazioni, ancorchè stassero fuori del regno e sotto il dominio d'altro principe. Anzi, concorrendo nella protezione o ricettazione qualità tale, che alterasse il delitto, come se cotali ricettatori partecipassero de' furti e de' ricatti, o fossero mediatori, e gli aiutassero ne' loro delitti, ovvero provvedessero loro d'armi, di polvere e di altri arnesi per armare, acciocche si potessero mantenere in campagna, o pure loro facessero commettere violenze; in tali casi rimise all'arbitrio del giudice di stendere le pene imposte insino alla pena di morte naturale, favorendo in ciò le pruove, con ammettere la testimonianza di due banditi e le pruove di due testimoni, ancorche singolari, perche s'avessero per pienamente convinti. Que-

sti rigori fecero da dovero pensare a' loro protettori di abbandonargli affatto, i quali, scorgendo che le pene erano inviolabilmente eseguite, sens'ammettere scusa alcuna, nè avendo luogo la grazia o il favore, fece sì che tutti si ritraessero da proteggergli. Quando questi ribaldi si videro senza ricovero, si costernarono in guisa che tutti o colla fuga cercarono scampo, o rimessi cercarono perdono, o finalmente presi portarono i condegni castighi delle loro sceleragini. Così furono estirpati affatto dal regno con total esterminio, talché di essi non ne rimase alcun vestigio. E riusch l'impresa così felice e gloriosa, che presso di noi se ne perdè affatto la semenza: talchè quella quiete che da poi il regno ha goduto e gode nella sicurtà de' viaggi, de' traffichi e del commerzio, tutta si deve all'incomparabile vigilanza e provvidenza di questo savio e glorioso ministro, la cui memoria perciò rimarrà presso noi sempre eterna ed immortale.

Molto ancora gli dobbiamo per averci tolto un altro pernizioso e scandaloso male, che, radicatosi non meno in Napoli, che nell'altre città del regno, cagionava infiniti disordini ed oppressioni. Alcuni potenti, nutrendo ne' loro palagi molti scherani ed uomini di male affare, incutevano timore a' più deboli, minacciandogli, sovente afregiandogli ed in mille guise oltraggiandogli, e con imperio estorquendo da essi tutto ciò che lor veniva in mente: favorivano gli uomini più rei, nè vi era faccenda nella quale non s'intrigassero e non forzassero i più deboli di fare a lor voglia. Sforzavano i padri di famiglia

a collocare in matrimonio le loro figliuole con chi ad essi piaceva: n'impedivano degli altri da essi non graditi; in breve, aveano ridotti i cittadini in una miserabile servitù. Estirpò questo eroe con gran vigore sin dalle radici sì pernizioso malore: punì severamente gli scherani, gli dissipò tutti, ed a' loro protettori con severe pene portò tal terrore, che se n'estinse affatto ogni abuso; talchè non si videro da poi nè soverchierie nè imperii, ed il timor della giustizia fu per tutti eguale.

Ma ciò che maggiormente fece conoscere che in questo ministro s'accoppiavano tutte le virtù più commendabili, fu, che nell'istesso tempo ch'era terribile contro gl'imperiosi ed ingiusti, era tutto umano e placido con gli uomini da bene e con i deboli. La sua pietà era ammirabile; sovveniva con inudita carità i poveri e dall'ingiuria della fortuna oppressi: invigilava per sè medesimo perchè non si soverchiassero i deboli e gl'impotenti: ebbe per inimica mortale la sordidezza, molto più la cupidigia delle ricchezze. Era sobrio, ed in tutte le cose parco e moderato, ma nell'istesso tempo magnanimo e grande.

Conoscendo che per tener soddisfatto il popolo, bisognava lautamente provvederlo di quelle due cose che ardentemente desidera, Panem et Circenses, egli applicò i suoi talenti a tenere in abbondanza la città di ogni sorte di viveri, talchè non vi fu vicerè che fosse cotanto amato ed adorato quanto lui dal popolo. Gioiva questi, e tutto ubbriacato d'allegrezza e di contento, gli correva dietro per le pubbliche strade, ed innalnando insino al cielo le sue ledi ed encomi, lo chiamavano con tenerezza affettuoso padre e si-

gnore.

Negli spettacoli fu imitatore della magnificenza degli antichi Romani: non ne vide Napoli di più magnifici e stupendi. Ne rimangono ancora a noi le memorie, che nè la lunghezza del tempo, nè l'invidia o l'emulazione le potrà cancellare. I snoi successori, che, mossi dal suo esempio, vollero imitarlo, riuscirono al paragone secondi e molto inferiori. Ma o sia che morte per suo costante tenore soglia furarne i migliori, o veramente che il sato sinistro di questo reame non consenta che lungamente perseveri nella felicità e contenti, nel meglio del suo glorioso corso venne a noi pur troppo intempestivamente rapito. Infermatosi egli di febbre lenta, diede in prima a' medici speranza di potersene riavere; ma aggravatosi il male, ancorchè con lentezza, lo condusse finalmente alla morte nel di 15 di novembre di quest'anno 1687. Fu amaramente pianto da tutti gli ordini, ed assai più dal popolo, che non poteva darsi pace ne conforto per una si grave ed irreparabil perdita. Oltre i savi provvedimenti sinora rapportati, ce ne lasciò ancora degli altri, · he vengono additati nella tante volte rammentata Cronologia prefissa al primo tomo delle nostre Prammatiche. Morte crudele tolse a noi di lui altri monumenti ed altre insigni memorie, che si doveano sperare dalla sua magnanimità ed ammirabile sapienza. Il suo cadavere con superba e militar pompa su condotto nella chiesa del Carmine, ove gli furono celebrate magnifiche esequie. Ed intanto rimaso il vedovo regno senza il suo rettore, corse da Roma il gran contestabile del regno don Lorenzo Colonna a prenderne il governo, infino che dal re non si fosse provveduto di successore. Ma poco tempo durò la costui amministrazione; poichè essendosi dalla corte di Spagna destinato per successore il conte di Santo Stefano, che si trovava vicerè nella vicina Sicilia, tosto egli si portò in Napoli, e ne prese immantenente il governo, di cui saremo ora a ragionare.

### CAPO II.

Governo di don Francesco Benavides, conte di Santo Stefano: suoi provvedimenti e leggi che ci lasciò.

Il conte di Santo Stefano, lasciato il governo dell'isola di Sicilia, si portò subitamente in Napoli, dove giunse nel fin di dicembre, e nell'entrar del nuovo anno 1688 cominciò ad amministrarlo. In questo primo anno del suo governo s'intese in Napoli un così spaventevole tremuoto, che abbattè i più cospicui edifici; cadde la gran cupola del Gesù Nuovo e l'antico portico del tempio di Castore e Polluce, ch'era un perfetto esemplare dell'ordine corintio. Fu rovinata Benevento, Cerreto ed altre terre. Ma sopra tutto apportò non poco cordoglio la morte per mal di pietra, nel seguente anno 1689 accaduta, ai 12 d'agosto, dell'esemplarissimo pontefice Innocenzio XI, a cui a' 6 di ottobre succedè Pietro, car-

dinal Ottoboni, col nome d'Alessandro VIII. Procurò il conte calcare le medesime orme del suo predecessore, avendo egli avuta la sorte d'esser succeduto ad un tanto eroe, donde potea prender ben illustri esempi d'un ottimo governo. Rinvigori pertento con nuove sue prammatiche quelle stabilite dal Carpio intorno alla portazione delle armi, all'annona e al prezzo delle cose. Ma sopra ogni altro non meno in questo primo anno del suo governo, che nei seguenti fu tutto inteso a regolare lo scambiamento della vecchia moneta colla nuova, da lui, come si disse, pubblicata, accresciuta ed alterata nel valore. Prescrisse in quest'anno 1688 molti regolamenti intorno a questo scambiamento, disegnando i luoghi e le persone non meno nella città che in tutte le province del regno. Previde i disordini che poteano aocadere, e vi diede varii provvedimenti. Fece continuare la fabbrica della nuova moneta, aggiungendone nell'anno 1689 due altre spezie, cioè il ducato, che ha dall'una parte il ritratto del re coronato, e dall'altra le sue armi, ed il mezzo ducato colle medesime impronte (1); anzi permise che a qualunque persona volesse nella regia zeccă farsela fabbricare con suoi argenti, al peso e bontà di quella che si era fabbricata, fosse lecito di farlo col solo pagamento di grana trentadue per ogni libbra di argento per la manifattura e lavoro (2). Che nel-

<sup>(</sup>I) Queste due monete furone anche impressa dai Vergaratav. 56.

<sup>(2)</sup> Prammatica 40, de Monetis, tomo 4, § 6.

lo scambiamento si ricevessero le antiche monete, ancorchè di falso conio, purchè l'argento fosse buono (1). Regolò la maniera come dovesse praticarsi ne' banchi, e prescrisse il modo intorno alla recezione delle polizze e delle fedi di credito (2). Rinnovando le antiche leggi promulgate contro i falsificatori e tonditori delle vecchie monete, altre più rigorose e severe ne stabili contro coloro che avessero ardimento di adulterare le nuove (3). In brieve, ebb'egli il vanto di ridurre a compimento questa utilissima opera, per la quale si vide presso di noi rifiorire il commercio, e fu restituito nel regno lo splendore della negoziazione e del traffico. E se questo ministro si fosse contenuto tra questi limiti, la sua fama presso di noi correrebbe assai più chiara e luminosa; ma l'aver voluto da poi agli 8 gennaio del 1601 con nuova prammatica (4), non bastandogli l'alterazione già fatta, alterar di nuovo la moneta con doppio avanzo, fino di venti per cento, nella forma che si spende al presente (con far coniare perciò a' 7 aprile del medesimo anno quattro altre nuove spezie di moneta, il ducato, mezzo ducato, tarì e carlino, che hanno la medesima impronta, da una parte il ritratto del re coronato, e dall'altra l'insegna del tosone (5)), cagionò non meno alla sua

<sup>(</sup>I) Prammatica 41, al citato titolo.

<sup>(2)</sup> Ibidem, 42 e 43, al citato titolo.

<sup>(3)</sup> Ibidem, 44, al citato titolo.

<sup>(4)</sup> Ibidem, 47, de Monetis, tomo 5.

<sup>(5)</sup> Queste quattro altre monete furono pure impresse dal Vergara, tav. 77.

fama che alla negoziazione del regno non picciol danno e nocumento; e tanto più gli fu di biasimo, quanto che, avendo in quella sua prammatica espresso che una delle cagioni per le quali era mosso a far questa alterazione, si fu d'estinguere dall'augumento del danaro che si trovava ne' pubblici hanchi, la gabella delle grana quindici imposta per la fabbrica della nuova moneta sopra il sale; questa estinzione non segul giammai, talchè ci rimane il peso ed insieme il danno recatoci dall'alterazione.

Intanto la corte di Spagna, agitata da gravi pensieri per la creduta sterilità della regina Maria Lodovica Borbone, fu veduta poco da poi in funestissimi apparati piangerne la morte. Mort questa incomparabile regina il di 12 di febbraio dell'anno 1689; ed il re Carlo II, suo marito, per compire a' suoi ultimi uffici, comandò che a spese regie si celebrassero con magnifica pompa esequie solenni in tutti i suoi regni. Toccò al conte di Santo Stefano d'eseguirlo in Napoli; onde, dopo aver dati premurosi ordini a' présidi delle province che nelle città più cospicue facessero celebrare solenni esequie alla defunta regina, comandò che in Napoli si celebrassero assai più maestosi e magnifici funerali. Fu, secondo l'uso già introdotto, trascelta la chiesa di Santa Chiara, dove s'ergè il mausoleo, la magnificenza del quale, la bellezza de' poetici componimenti e la solennità delle cerimonie furono tali, che maggiori non si erano per l'addietro vedute. Non su mestieri a questi tempi, come già, ricorrere a' Gesniti per questi componimenti, poiche nel-

la nostra città fiorivano; per lo progresso che vi aveano fatto le buone lettere, molti insigni e rinomati letterati. Furono adunque costoro adoperati; e colui che v'ebbe la maggior parte, fu il celebre Domenico Aulisio, pregio della nostra università degli studi, il quale, adorno della più peregrina e varia erudizione, vi compose nobilissimi elogi, ed alquante purissime ed eleganti iscrizioni. Fu destinato il giorno o di maggio per la sagra cerimonia, la quale dovendo durare dal vespro fino alla seguente mattina, fu obbligato il vicere a far continua la vigilia sopra il tumulo, senza partirsi da quel luogo nè pur la notte, dove erasi portato, secondo l'antico costume, solennemente con cavalcata, nella quale gli Eletti della città col marchese di Fuscaldo, sindaco, cinto da' baroni del regno e da molti nobili, accompagnarono il vicere. Furono piantati due grossi squadroni in due diversi luoghi della città, uno di fanti nella piazza del regal palagio, l'altro di fanti e cavalli nel largo ch'è a lato alla chiesa di Santa Chiara, con tutti i loro capi militari vestiti a bruno, tenendo l'armi capovolte, conforme l'uso fin da tempi antichissimi a noi trasmessoci da' Greci e da' Romani, i quali nelle pompe de' fanerali voltavano le punte dell'aste in terra ed imbracciavano gli scudi al rovescio.

(Di quest' uso antichissimo ci rende testimonianza Virgilio, libro XI Æneid., in principio, dove parla de' funerali celebrati a Pallante, figliuolo d'Evandro.)

Vegghiatosi tutta la notte sopra il tumulo, la

mattina seguente, dovendosi compire la sagra cerimonia, ritornò il vicerè in chiesa, dove cantossi l'uffizio; de poi nell'altar eretto vicino al mausoleo si celebro da monsignor Francesco Pignatelli, arcivescovo di Taranto, ora cardinale ed esemplarissimo nostro arcivescovo, il sagrifizio della messa, nella qual celebrità ebbe quattro vescovi assistenti: quello di Gaeta, di Castellammare, d'Acerra e di Capaccio. Si recitò poi dal padre Ventimiglia, Teatino, l'orazione in lingua spagnuola, la quale finita, lo stesso monsignor di Taranto, dato l'incenso ed asperso il tumulo, fint la sagra cerimonia. Fu data la cura all'Aulisio di comporre una minuta e distinta descrizione non men degli apparati e del mausoleo colle iscrizioni, che delle cerimonie e solennità celebrate sopra il deposito; ed egli compiutamente l'avea eseguito, con distenderne un libretto, a cui diede il titolo: Descrizione del mausoleo e delle solennità sopra il deposito della regina Maria Lodovica Borbone, nel quale fe' pompa della sua varia e pellegrina erudizione. Ma non avendo voluto poi darlo alle stampe, per la natural repugnanza che vi avea in tutte le sue cose, ancorchè rare e pellegrine, si conserva era da noi manoscritto insieme coll'altre insigni e nobili sue fatiche.

Il vedovo nostro re, per secondare i voti dei sudditi, che sospiravan da lui numerosa prole, conchiuse tosto a' 28 agosto del seguente anne 1690 le seconde nozze con la principessa Marianna di Neoburgo, figliuola dell'elettore Filippo Guglielmo, conte palatino del Reno e duca di Neoburgo. Ma nel decorso del tempo scorgendosi che nè pure da questa seconda moglie se ne potea sperar prole, si videro i regni che componevano la sua vasta monarchia in costernazioni e timori grandissimi. Accrescevansi le afflizioni per la vita del re molto cagionevole, e soggetta a spesse e continue infermità, le quali facevan sovente temere della sua grave ed inestimabil perdita, che dovea partorire disordini gravissimi e grandi revoluzioni. Si vedeva eziandio quanto la sua monarchia infiacchita e debole, altretanto quella di Francia nel suo maggior vigore e floridezza: i suoi eserciti, da per tutto vittoriosi, aver fatte stupende conquiste nella Fiandra, in Alemagna ed în Ispagna, dove il duca di Noailles, tenendo assediata Roses per terra, ed il conte d'Etré per mare, la presero dopo otto giorni d'assedio; ed in Catalogna l'anno 1694 il duca di Noailles, dopo avere sconfitto l'esercito spagnuolo sulle sponde del Ter, prese le città di Palamos, di Girona, d'Ostalrico e di Castelfollit.

Intanto il conte di Santo Stefano, proseguendo il suo governo, prorogatogli per un altro triennio, dopo aver dato sesto all'affare delle monete, applicò i suoi pensieri alla riforma dei nostri tribunali; e scorgendo che una delle principali cagioni onde le liti venivan allungate, fosse la facilità colla quale eran ricevute le sospezioni de' ministri, e la lunghezza praticata in non tantosto deciderle, prefisse termini certi ed indispensabili per la loro decisione; e per togliere le opinioni de' dottori, i quali con varie loro interpretazioni aveano rendute quasi che

rmutili le precedenti prammatiche sopra di ciò stabilite, prescrisse i modi, diffinì i gradi della consanguinità ed affinità, e per una sua spezial prammatica (1) vi diede altri epportuni provvedimenti.

Parimente essende nell'anno 1600 insorte rumore che nella città di Conversano della previncia di Bari ed in Civita Vecchia dello Stato romano, per le moltissime e spesse infermità. che il male fosse contagioso, nel principio dell'anno seguente con rigorosi provvedimenti proibi il commerzio di quella provincia e di Civita Vecchia, sospendendo ancora quello con la città di Roma e Stato ecclesiastico (2); da poi in luglio del medesimo anno deputò per i quartieri di Napoli ministri, perchè invigilassero alla custodia non meno della città che de' borghi e casali, non permettendosi l'entrata a qualunque persona, senza i ricercati requisiti e debite license (3). Talche per lo rigore usato in quella provincia, perchè il malore non s'avanzasse, fu preservato il regno, e non guari da poi s'estinse per tutto ogni sospetto di mal contagioso.

Furono ancora ne' seguenti anni del suo governo dati altri provvedimenti intorno all'annona della città e del regno (4); alle falsità che si commettevano nelle fedì di credito (5); intorno all'introduzione delle drapperie, lavori e telerie

<sup>(1)</sup> Prammatica 22, de Suspic. Offic., tomo 5.

<sup>(2)</sup> Ibidem, 40 • 41, de Salubr. aër., tomo 5.

<sup>(3)</sup> Ibidem, 43, al citato titolo, tomo 5.

<sup>(4)</sup> Ibidem, 53, de Annona, tomo 5.

<sup>(5)</sup> Ibidem, 5, de Falsis, tomo 5.

forastiere (1), ed intorno ad altri bisogni; e date varie altre provvidenze, che si leggono sparse nel quarto e quinto tomo delle nostre Prammatiche. Non patè questo vicerè compire il terzo incominciato triennio; poichè il duca di Medina Coeli, che si trovava ambasciadore del re in Roma presso il pontefice Innocenzio XII, Antonio Pignatelli, già nostro arcivescovo, ch'era succedato ad Alessandro VIII fin da' 12 luglio dell'anno 1601, sollecitava la corte di Spagna, perchè da quella per lui dispendiosa ambasceria lo facesse passar tosto nel governo del regno. Portossi egli in Napoli in quest'anno 1695, e scelse, per dar tempo al suo predecessore d'accingersi con la contessa sua moglie e famiglia alla partenza, il palagio del principe di San Buono nel largo di Carbonara per sua abitazione: dove dimorò infin che, terminate le consuete visite, il conte di Santo Stefano partisse per la vôlta di Spagna; lasciandoci pur egli, oltre le già rapportate, una più perenne memoria del suo governo, come quella del fortino da lui fatto costrurre alla punta del castel dell' Uovo.

## CAPO III.

Governo di don Luigi della Zerda, duca di Medina Coeli: sua condotta ed infelicissimo fine.

ll duca di Medina Coeli prese il governo del regno con idee magnifiche e gloriose; e scor-

<sup>(</sup>I) Prammatica 12, de Expul. Gallor., tomo 5.

gendo che il marchese del Carpio avea in quello lasciato di sè luminosa fama per suoi magnifici e generosi fatti, pensò imitarlo, in quella parte almeno dove credette essersi da colui trascurata. Credea aver sì bene il Carpio sterminati gli sbanditi, e tolti molti altri abusi nella città e nel regno, ma non già d'aver sterminati i controbandi e le frodi che si commettevano nell'introduzione delle merci e nelle dogane, donde ne derivavano notabilissimi danni non meno all'erario regale che agli assegnatari degli arrendamenti. Perciò applicò egli nel principio del suo governo tutti i suoi talenti con severe prammatiche a rigorosamente proibirgli. Favoreggiò le loro pruove in guisa che, riputandosi sommo eccesso, convenne alle piazze d'opporsegli per mitigare in parte il rigore.

Pretese ancora imitar il Carpio nella magnificenza degli spettacoli, onde nel suo tempo se ne videro di superbissimi; e sopra ogni altro intese ad ingrandir il nostro teatro di San Bartolomeo, e fornirlo non meno di maestose e superbe scene, che di provvederlo de' migliori musici che fiorissero a' suoi tempi in Europa; talchè oscurò la fama de' teatri di Venezia e dell'altre città d'Italia. Egli cominciò e ridusse a fine quella magnifica strada, adorna d'ameni alberi e di limpidissime fonti, che al lido del mare costrusse per quanto corre la spiaggia di Chiaia. La pompa ed il fasto della sua corte fu veramente regale e magnifico, nè in altri tempi fu veduta presso noi altra più numerosa e splendida. Favori le lettere, e sopra modo i letterati, ragunandogli spesso nel regal

palazzo, dove egli con somma attenzione e compiacimento ascoltava nell'assemblee i loro varii componimenti. Talchè le buone lettere, che nel preceduto governo s'erano presso noi stabilite, ai suoi tempi per i suoi favori presero maggior vigore, e più fermamente si confermarono.

. Ma tutte queste nobili ed amene applicazioni venivano amareggiate da altri più severi e gravi pensieri. Col correr degli anni sempre più si confermavano i popoli nella credenza che nemmeno dal secondo matrimonio avrebbe il nostro re lasciata prole, e si teneva per fermo che la sterilità non già dalla regina, giovane sana e valida, ma dal re procedesse, e dalla sua complessione debole ed infermiccia. Le continue sue malattie ei recavano degli spessi timori; e sebbene talora migliorava, nell'istesso tempo che noi per gli avvisi della sua ricuperata salute facevamo feste ed illuminazioni, egli era già caduto nel pristino malore. Il duca nostro vicerè, per rallegrar i popoli e divertire i loro animi da sì funesti pensieri, in occasione di miglioramento faceva celebrar feste magnifiche, e nel regal palagio tenne accademie de' più famosi letterati, nelle quali per la ricuperata salute del re recitarono nobilissimi componimenti in varie lingue, così in prosa, come in verso, che furono ancora dati alle stampe. Fece aneora nell'anno 1697 coniare una moneta d'oro col nome di scudo riccio, nella quale alludendosi alla sua ricuperata salute, da una parte, sostenute da un'aquila coronata, vi erano scolpite le sue regali arme, e dall'altra un mezzo busto del re, e per base avea una palma che

stendeva sopra il capo le sue foglie, col motto: Reviviscit.

(Questa moneta, come qui sta descritta, dal Vergara fu impressa nella tavola 52, e per essersene coniate pochissime si è presentemente resa molto rara.)

Ma non pertanto non si ricadeva appresso, per contrarie novelle, ne' pristini timori di dover fra

breve il re maneare senza posterità.

Si vedeva all'incontro la Francia formidabile e tremenda, la quale nell'anno 1696 avea posto in piede cinque fioritissimi eserciti, e gli sostenne nel paese nemico per tutta la campagna. Che quel re pien di gloria e di vasti pensieri meditava alte imprese; e che per togliersi l'ostacolo del duca di Savoia, avea conchiusa col medesimo la pace, e per maggiormente stabilirla, a' 4 luglio del medesimo anno affrettò le nozze tra Maria Adelaide di Savoia, sigliuola del duca, col duca di Borgogna, figliuolo del Delfino di Francia, suo nipote. Che perciò avea rivolte tutte le sue forze contro la Spagna in Fiandra, dove nel 1697 conquistò molte piazze, ed in Catalogna, dove prese la città di Barcellona, nell'istesso tempo che avea nominati i plenipotenziari per la pace. Anzi, per più speditamente pervenire al gran disegno, sollecitò in quest'istesso anno coll'Inghilterra, coll'Olanda e colla Spagna istessa la pace, la quale fra queste potenze fu conchiusa în Riswic il di 20 di settembre, e dopo sei settimane coll'Alemagna. Ma alquanto dopo la conchiusione di questa pace fu sottoscritto in Loo un segreto trattato fra gl'Inglesi, gli Olandesi, la

Francia e la Savoia, col quale s'era fatto un partaggio della monarchia di Spagna, in caso che il nostro re venisse a mancare senza figliuoli, come

vi era molta apparenza.

(In questo primo partaggio, che si trattò nel 1698, essendo ancora vivente il principe Ferdinando Giuseppe di Baviera, il quale si legge nella nuova Raccolta del Dumont, tomo II, pag. 52, era divisa la monarchia in cotal guisa. Al suddetto principe di Baviera assegnavasi la Spagna con l'America: al Delfino di Francia i regni di Napoli e di Sicilia colla provincia di Guipuscoa ed i porti de' Presidi: all'arciduca Carlo il ducato di Milano.)

L'imperador Leopoldo, ancorchè vedesse gli altri principi a ciò consentire, con somma costanza non volle mai dar suo consentimento a divi-

sione alcuna.

Si credette nascondersi sotto questa voce, ch' erasi già divolgata, di partaggio, un più profondo
arcano; poichè l'istesso re di Francia Ledovico
prevedeva che non sarebbe cosa che toccasse tanto più al vivo gli animi degli Spagnuoli, che lor
proporre un tal partito, stando certo che avrebbe
lor recato sommo abborrimento: gelosi che una
sì vasta ed ampia monarchia, con tanta gloria dei
loro maggiori unita e stabilita in tant' altezza, dovesse così miseramente lacerarsi, e, divisa in pezzi, estinguersene il nome e la gloria. Siccome in
effetto non pur gli Spagnuoli, ma l'istesso re Carlo II l'ebbe in orrore; e per prevenire i disegni e
rompere quest'impertinenti ed intempestivi trattati che si facevano sopra i suoi regni, rivolse in

novembre del seguente anno 1698 l'animo a Ferdinando Giuseppe, principe elettorale di Baviera, nato di Maria-Antonia, figliuola dell'imperadrice Maria, sua sorella, per innalzarlo al trono. Ma morto questo fanciullo a' 5 febbraio del seguente anno 1699, non avendo ancora compiti otto anni, s'interruppe il disegno; onde con maggior vigore furono ripigliati dal re francese i suoi negoziati con l'Inghilterra e l'Olanda, premendo sempre, come dava a sentire, sopra la concertata divisione; e nel mese di marzo del 1700 confermò con quelle potenze il trattato di Loo, variandosi sofamente che alla parte assegnata al Delfino dovessero aggiungersi gli Stati del duca di Lorena, cui in iscambio si dasse lo Stato di Milano, siccome all'arciduca Carlo la Spagna, fuori dei regni d'Italia, per estinzione di tutte le pretensioni di sua casa: con aggiugnere ancora, che questo trattato si dovesse comunicare subito all'imperadore, acciocchè in termine di tre mesi dal giorno della notizia dichiarasse la sua volontà, mentre, rifiutando egli di accettar la parte destinata all'arciduca Carlo, suo figliuolo, i due re di Francia e d'Inghilterra e gli Stati Generali d'Olanda la destinerebbero ad altro principe; e che se alcun volesse opporsi alle cose concordemente stabilite, si unirebbero per combatterlo con tutte le loro forze.

(Questo secondo partaggio, firmato in Londra a' 3 marzo del 1700, rapportato anche nella Raccolta del Dumont, tomo II, pag. 104, era variato dal primo; poiche per la morte del principe di Baviera la Spagna e l'America colle province di Fiandra si assegnarono all'arciduca Carlo; al Delfino i regni di Napoli e di Sicilia co' porti d'Italia; al duca di Lorena il ducato di Milano, con patto di dover cedere a' Francesi i ducati di

Lorena e Bar.)

Quanto più si procurava spingere avanti questo trattato, tanto più gli Spagnuoli erano com-mossi e risoluti di non soffrir partaggio veruno della loro monarchia. Il re Carlo II con intenso cordoglio lo sentiva, e ne fece in Londra e nell'altre corti da' suoi ministri sentire le sue doglianze; e nell'istesso tempo, tenero della sua propria casa, assicurava l'imperador Leopoldo, che non si dimenticherebbe delle leggi del sangue, e delle disposizioni de' suoi maggiori. Tanto basto, perché vie più l'imperadore stasse fermo e costante in non accettare la concertata divisione; ende al marchese di Villars, ch'era stato mandato dal re di Francia per sollecitarlo ad accettarla secondo il termine stabilito, rispose, che se mai il re di Spagna cedesse alla natura senza prole, la qual cosa stimava rimota per la fresca età, allora essendo egli inchinato alla quiete, sarebbe volentieri a' più giusti ed a più salutevoli consigli condisceso. Ma quel re intanto, accertatosi di questa sua deliberazione di non accettar divisione alcuna, cominciò i suoi negoziati coi grandi della corte di Spagna, i quali fa facile portargli al suo disegno, mostrando loro che non men per giustizia che per proprio interesse doveano insinuare al loro re d'innalare al trono Filippo, duca d'Angiò, secondogenito del Delfino; poiche in niun altro poteano sperare che si

fosse mantenuta salda ed intera la loro monarchia, che nella costui persona, la quale, assistita dalle sue potenti e formidabili armi, avrebbe potuto reprimere gli sforzi di tutti coloro che tentassero oltraggiarla, o in modo alcuno partirla.

Mentre che nella corte di Spagna si maneggiava affare sì importante, infermossi in Roma nel mese di settembre di quest'anno 1700 il pontefice Innocenzio XII, il quale, dopo aver retta quella sede nove anni e due mesi, in età di ottantasei anni rese lo spirito a' 27 dello stesso mese, giorno di lunedì, ad ore tre di notte. Giunse al duca di Medina, nostro vicerè, tal avviso la seguente giornata di martedì, ad ore tre della notte, ed al cardinal Cantelmo, nostro arcivescovo, ad ore sei; e la mattina del mercoledì furono dal vicerè spedite per la vôlta di Roma le consuete soldatesche per dover assistere all'ambasciador Cattolico (allora il duca d'Useda) in Roma, dove dopo alquanti giorni si chiusero i cardinali in conclave per l'elezione del auccessore, In Napoli dal cardinal arcivescovo la mattina de' 5 d'ottobre gli furono fatte celebrare nel duomo solenni esequie, avendovi recitata l'orazione funebre in idioma latino il Padre Partenio Giannettasio, Gesuita, celebre per le sue opere date alle stampe: ed il nunzio un mese da poi nella chiesa di Santa Maria della Nuova glie no fece celebrar altre più pompose e magnifiche.

Ma mentre che i cardinali, divisi in fazioni, dibattevano in conclave sopra l'elezione del nuovo pontefice, verso la fine d'ottobre giunse a noi di Spagna funesta novella che il re, gravemente in-

fermatosi, dava poca speranza di salute; ma poco da poi, giungendo nuovi avvisi ch'era migliorato, furono dal vicerè fatte pubbliche e magnifiche feste per rallegrare il popolo, e fu veduta la città in tutte le strade ardere fuochi per allegrezza, e nelle finestre numerosi torchi, talchè per tre sere si continuarono le illuminazioni. Ma miseri! nell'istesso tempo che noi con tanta pompa e gioia celebravamo feste per la ricuperata salute del re, se n'era egli già morto il primo di nuvembre, ed in un punto s'intese la sua morte, e l'esaltazione nel trono di Spagna di Filippo, duca d'Angiò. Questo accidente affrettò l'elezione del nuovo pontefice; poichè, congiuntisi insieme i cardinali spagnuoli ed i francesi, vennero ad eleggere con pluralità di voti il cardinal Francesco Albani d'Urbino, ch'era stato segretario dei Brevi a tempo del passato pontefice, e non avea più che cinquantun' anno. Fu eletto il di 23 di novembre di quest'anno 1700 ad ore diciotto, giorno di martedì, in cui la Chiesa celebra la festività di san Clemente papa; onde volle chiamarsi Clemente XI, con tutto che fosse stato creato cardinale da Alessandro VIII.

Il duca di Medina Coeli nelle tante rivoluzioni di cose che accaddero dopo l'acerba e funestissima morte del re Carlo II, fu spettacolo insieme e spettatore di varie mondane vicende, le quali in ultimo lo condussero ad un infelice e lagrimevole fine. Di lui, oltre i rammentati, ci restano a noi altri monumenti che si leggono nel quinto tomo delle nostre Prammatiche, secondo l'ultima edizione del 1715.

## CAPO IV.

Morte del re Carlo 11: leggi che ci lasciò, e ciò che a noi avvenne dopo sì grave ed inestimabil perdita.

I Francesi, per la disperata salute del re Carlo sempre più insistendo nella corte di Spagna presso que' grandi, e sopra ogni altro presso del cardinal Portocarrero, arcivescovo di Toledo, che sopra quel re s'avea acquistato grand'opinione di probità e di prudenza, perchè mancando sen-2a prole dichiarasse per successore ne' suoi regni Filippo, secondo figliuolo del Delfino; esageravano non meno i diritti sopra quella monarchia del Delfino, per le ragioni della regina Maria Teresa d'Austria, sua madre, e sorella primogenita del re Carlo, che il loro proprio interesse. Sin dalla guerra mossa per la successione del Brabante èssi s'erano sforzati d'abbattere la di lei rinunzia, stabilita con giuramento e con ogni maggior fermezza e solennità; e fin d'allora aveano pubblicato un libro contenente settantaquattro ragioni, per provare la nullità della medesima. Ma essendosi in quell'occasione per contrario con forti e vigorose scritture fatto vedere quanto quelle fossero deboli e vane, essi aggiungevano ora, che molte di quelle risposte non potevano adattarsi al caso occorso, dove non già la renunziante, che trovavasi defunta, aspirava alla successione, ma il di lei figliuolo, al quale non si poteva per colei recar pregiudizio, venendo, secondo le leggi, chiamato

alla successione per propria persona, ed al quale non poteva far ostacolo qualunque renunzia che da' suoi maggiori si trovasse fatta. Ma non perciò uscivano d'impaccio; poichè, oltre alle pressanti ed ampissime clausole che in quelle rinunzie s'erano apposte, appunto per render vano quest'asilo, non si doveano tali renunzie regolare secondo le vulgari conclusioni de' nostri dottori, ma da fini più alti e sovrani che s'ebbero quando quelle si fecero, i quali furono la perpetua separazione di queste due monarchie, ed affinche per qualunque accidente queste due corone non potessero mai congiungersi sopra un sul capo. Per iscansare quest'altro ostacolo i Franzesi proposero che tal dichiarazione dovesse farsi, non già in persona del Delfino, ma del duca d'Angiò, suo figliuolo secondogenito, al quale egli avrebbe cedute le sue ragioni. In cotal guisa s'evitava l'unione, e mancava il fine per cui s'erano le rinunzie ricercate. Ma questo concerto, fra di essi cotanto ben ideato ed aggiustato, non poteva togliere la ragione già acquistata all'impe-rador Leopoldo ed a' suoi figliuoli in vigor de' testamenti del re di Spagna e delle rinunzie; al quale, oltre di non ostare il fine della sempre abborrita unione, ben egli con cedere le sue ragioni all'arciduca Carlo, suo secondo figliuolo, avrebbe ancora avuto più spedito modo di farlo; oltre che s'assumeva da' Francesi per certo quel che era in quistione, poichè quest'appunto si ne-gava, che al Delfino, per l'incompatibilità delle due corone, si fosse potuto acquistar giammai ra-gione alcuna, e per conseguenza niente aveva che rinunziare al duca d'Angiò, suo figliuolo. Ciò che dunque principalmente spinse gli Spagnuoli ad indurre quel re con sommo suo rincrescimento a dichiarar per successore il duca d'Angiò, fu il timore che, facendosi altrimente, sarebbe venuto ad effetto il cotanto abborrito partaggio. Ponevano avanti gli occhi di quel piissimo re le ruine e le calamità che avrebbero dovuto inevitabilmente soffrire tanti suoi fedeli ed amati popoli, e che la sua pietà non avrebbe permesso d'esporgli a tanti disagi e pericoli. Ricordavangli la grandezza e generoșitâ della nazione spagnuola, la quale sarebbe stata altamente percossa ed al niente ridotta, se l'avesse lasciata esposta, facendo altrimente, agli oltraggi d'un re cotanto formidabile e potente. Ma sopra ogni altro gli raccomandavano l'unione della sua monarchia, la quale, ingrandita con tanta gloria da' suoi predecessori, e ridotta in un'ampiezza che non avea la simile il mondo, non dovea esporla ad esser così miseramente lacerata e divisa in pezzi, sicchè nelle future età di questa gran macchina appena ne rimanessero le ceneri. Ricordavangli che il savio re Ferdinando il Cattolico, ancorchè avesse potuto innalzare al trono almeno de' regni propri, e da lui acquistati colle forze di Aragona, uno del suo casato, volle nondimeno chiamare alla successione di tutti Carlo d'Austria, fiammengo, perchè ben conosceva che nella persona di quel potentissimo principe, e per quel ch'era e per quel che dovea essere, poteano que' regni mantenersi uniti, formando una ben ampia monarchia, la quale avrebbe potuto lungamente durare, e non dissolversi con iscadimento della sua gloria e dell'inclita nazione spagnuola.

Espugnato pertanto il re ne' principi d'ottobre per queste insinuazioni suggeritegli, fra gli altri, con vigore dal cardinal Portocarrero, aggravatosi il male, disperarono i medici della sua salute; e postosi nella fine di quel mese in agonia, spirò il primo di novembre, giorno di lunedì, di quest'anno 1700. Il martedì fu imbalsamato il suo cadavere, ed il mercoledì fu esposto nel regal palagio in quella medesima stanza ove nacque. Assisterono molti religiosi in una gran sala per i suffragi, dove in molti altari ivi eretti furono celebrati i sacrifici insino al venerdì, nel qual giorno furono celebrate tre messe solenni nelle tre cappelle regali, e da poi una pontificale coll'assistenza di tutti i grandi. Fu da poi levato il cadavere e portato nell'Escuriale, accompagnato da tutti i grandi, da quelli della regal casa e dalle quattro religioni Mendicanti: dove se gli diede sepoltura con quelle solennità che convenivano ad un così grande ed amato re. Fu seppellito nell'istesso giorno e nell'istessa ora che veniva a compire trentanove anni di sua vita. Cominciò egli a regnare da'6 di novembre dell'anno 1675, nel qual di fini i quattordici anni della sua età, e la reggenza della regina madre e della Giunta. Nel 1679 a' 30 agosto prese per moglie Maria Lovisa di Borbone, e costei morta a' 12 di febbraio del 1689, prese nell'anno seguente Marianna di Neoburg : di niuna delle quali lasciò prole. Fra le sue virtù furono ammirabili la pietà e la religione; giammai se ne intese parola alcuna ingiuriosa: aveva una somma applicazione al dispaccio, privandosi sovente dell'ore del divertimento per non mancare alla spedizione di quello: nè mai risolveva cosa senza che precedesse il consiglio de' suoi ministri, ed eseguiva i loro dettami con tanta esattezza, che anche le cose ch'egli ardentemente desiderava, s'asteneva di farle, e sovente ne ordinava di molte, anche contro il proprio sentimento, sempre che così gli era da suoi ministri consigliato, riputando che, in cotal guisa operando, non avea di che render conto a Dio dell'amministrazione de' suoi regni. Fu sommamente divoto di Nostra Signora degli Angeli, ed ebbe speziale e costante venerazione al santissimo Sagramento dell'Eucarestia, tal che non mancava d'assistere all'esposizioni delle quaranta ore circolari.

Lasciò pure a noi questo piissimo principe alcune sue leggi; e nel 1675, primo anno del suo regnare dopo la reggenza, ne stabilì una colla quale comandò che gli uffici senza il suo regale assenso non potessero nè obbligarsi nè vendersi; e conceduti in burgensatico, non si stendesse più oltre la concessione, che insino al quarto grado: comandò ancora che dagl'inquisiti, prima che fossero convinti per rei, non potesse esigersi cos' alcuna di giornate o d'altro, ma aspettarsi la loro condanna: prescrisse i modi e le norme intorno alla fabbrica e lavori di seta, d'argento e d'oro, per togliere le frodi: le quali, come si disse, furono pubblicate dal marchese del Carpio in tempo del suo governo; e diede varii altri provvedimenti che sono additati nella Cronologia prefissa al primo tomo delle nostre Prammatiche secondo l'ultima edizione.

Concedè pure questo clementissimo re alla nostra città e regno molti privilegi e grazie; così quelle cereate in tempo dell'ambasceria di don Ettore Capecelatro, che, ancorchè domandate vivente il re Filippo IV, ebbero compimento nell'anno 1666 dopo la sua morte; come quelle domandate da don Luigi Poderico e da don Francesco Caracciolo, marchese di Grottola, ambasciadori invisti alla corte; ed altre che si leggono nel secondo volume de' Privilegi e Capitoli, impresso ultimamente nel trascorso anno 1710.

Giunse in Napoli la funesta novella della morte del re Carlo II a' 20 di novembre di quest'anno 1700, e nell'istesso tempo l'avviso d'aver egli dichiarato per suo successore in tutti i regni della monarchia di Spagna Filippo, duca d'Angiò; ed il duca di Medina Coeli, per maggiormente accreditarne la fama, fece tosto imprimere e pubblicare due clausole che diceansi essere estratte dal testamento del defunto re, in una delle quali dichiaravasi la successione nella persona del duca d'Angiò, e nell'altra s'esprimeva la Giunta del governo ch'egli avea eretta fin tanto che il successore non si fosse portato in Ispagua; capo della quale si faceva la regina vedova, e i governatori erano il presidente o governatore del Consiglio di Castiglia, il vicecancelliere o presidente d'Aragona, l'arcivescovo di Toledo, l'inquisitor generale, un grande ed un consigliere di Stato. Accompagnò il Medina quelle clausole con una lettera scrittagli dalla regina e governatori suddetti, per la quale se gli imponeva ch'eseguisse ciò che quelle ordinavano, e ciò che in simili casi solevasi praticare. I popoli, attoniti e sorpresi a tanta novità, commossi dal dolore per la morte d'un principe cotanto pio e religioso, piansero la comune sciagura per tanta perdita: ed il Medina, imitando l'esempio degli altri regni di Spagna, fece eseguire il comando; tal che, senza commozione o scompiglio alcuno, fu da noi riconosciuto quel principe che la Spagna ci aveva dato.

(Il testamento del re Carlo II, contenente cinquantanove clausole, fra le quali le quattordicesima e quindicesima contengono la successione dichiarata per Filippo d'Angiò, leggesi impresso in più raccolte e scrittori; presso Cassandro Tucelio in Actis Publicis, tomo V, c. 5, pag. 229; presso Fabri Staats-Cantzeler, tomo V, pag. 135; nella Vita di Carlo III, parte 1.°, pag. 95; e nelle

Mém. de la Guerre, tomo II, pag. 253.)

Ferirono questi inaspettati avvenimenti altamente l'animo non meno dell'imperador Leopoldo (1), per lo gran torto che pareagli essersi

<sup>(1)</sup> L'imperador Leopoldo, oltre dell'altre proteste prima fatté contro il testamento di Carlo II, che sono rapportate dal Tucelio, p. 314, particolarmente di questi attentati succeduti in Napoli, con pubblico manifesto dettato in lingua italiana protestossene, il qual fu da lui firmato in Vienna il 3 di febbraio del 1702, ed anche dall'arciduca Carlo a' 7 del suddetto mese, nel quale davasi animo e coraggio a' Napoletani di non acconsentire alle parte de' Francesi, ma d'esser forti e costanti nella fedeltà sempre avuta verso la casa austriaca, perchè egli avrebbegli mantenuti negli stessi posti ed onori, e conservati ne' privilegi e prerogative concedutegli da' re pre-

fatto alle sue ragioni (in manifestamento delle quali fu dato poi alle stampe nel 1703 il libro intitolato: Désense du droit de la maison d'Autriche à la succession d'Espagne (1)) che dagli altri principi concorsi nel meditato partaggio, i quali, tenendosi delusi dalle arti del re francese, e mal sicuri se permettessero che tanta potenza e tanti regni s'unissero nella casa di Francia, e considerando che tutto il timore della Spagna era di non vedere la loro monarchia divisa, fu risoluto d'impiegare tutte le loro forze per metter in quel trono Carlo, arciduca d'Austria, figliuolo secondogenito di Leopoldo, al quale perciò non meno il padre che il fratello cederono le loro ragioni (2); sicchè fu egli dichiarato re di Spagna, e spinto a condursi in que' regni per discacciar l'emulo dalla sede. Gli Olandesi si dichiararono per l'arciduca, il re d'Inghilterra,

decessori. Parimente quei del partito austriaco dieder fuori nel mese d'aprile dell'istesso anno un altro manifesto deltato in idioma francese, nel quale si protestano di tutti gli atti del duca d'Angiò che succedevano nel regno in pregiudicio delle ragioni dell'arciduca Carlo, da loro destinato per re di Napoli, al quale avrebbero serbata fede ed ogni ossequio e lealtà. Questi due manifesti farono impresai da Lunig, e si leggono nel tomo 2, p. 1406 e 1406.

<sup>(</sup>I) Cassandro Tucelio fra gli Atti Pubblici, al tomo I, c. 5, raccolse altre scritture uscite a favor della casa d'Austria, delle quali Struvio, Syntag. Hist. Germ., disser. 37, § 101, fa lungo catalogo.

<sup>(2)</sup> L'istromento di questa cessione, stipulato a Vienna a'12 di settembre dell'anno 1703, nel quale l'imperador Leopoldo ed il re Giuseppe cederene le ragioni ad essi appartenenti sepra la mousrchia di Spagna all'arciduca Carlo, presente ed accettante, fu impresso da Lunig, nel tomo 1 Cod. Ital. Dipl., p. 2331.

quel di Portogallo e poi il duca di Savoia s'unirono con l'imperadore, e fecero fra di lor lega per togliere dal possesso degli Stati di Spagna Filippo, e riporvi l'arciduca Carlo. Fu ciò cagione d'una sanguinosa e crudel guerra fra gli alleati e la Francia, la quale fu dichiarata l'anno 1701. Ed essendo da poi morto il principe d'Oranges, dichiarato re d'Inghilterra sotto il nome di Guglielmo III, che era entrato in quell'alleanza, la regina Anna Stuarda, secondogenita di Giacomo II, che successe in quel reame, non pur confermò l'alleanza, ma con impegno maggiore impiegò le forze del suo regno per mettere nel trono di Spagna il re Carlo. Le sue flotte ve lo condussero; Catalogna fu presa, ed in Barcellona il nuovo re collocò la sua sede regia, il qual poi costrinse Filippo colle forze imperiali ed inglesi a lasciar la città di Madrid; e se la battaglia di Almanza, guadagnata da' Francesi il di 25 d'aprile dell'anno 1707, non frastornava il bel disegno, la Spagna sarebbe passata interamente sotto il suo dominio. Non potè avere l'imperador Leopoldo il piacere di veder così bene impiegate le sue armi, ed esser secondati i suoi voti da sì prosperi successi; era egli già morto, ed in suo luogo eletto nel 1705 Giuseppe I, suo figliuolo.

Ma non meno in Fiandra che in Italia ebbero a questi tempi le gloriose armi imperiali felici avvenimenti. Non pur si tolse l'assedio a Turino, ma in un tratto fu occupato lo Stato di Milano, Mantova e l'altre piazze della Lombardia; talche i Francesi furono costretti abbandonar l'Italia, e ritirarsi colle loro truppe in Francia. Avevano i

Francesi, per soccorrer il Milanese, lasciato vôto il nostro regno di loro truppe, onde si ebbe opportunità di tentarne l'impresa con felicissimo successo. Per la natural affezione di questi popoli all'augustissima casa d'Austria, bastò al conte Daun con un sol distaccamento dell'esercito imperiale, che l'imperador Giuseppe tenea in Lombardia, entrare senza esservi chi gli facesse opposizione nel regno, ed a' 7 di luglio di quest'anno 1707 felicemente impossessarsi in nome del re Carlo della città di Napoli, gli Eletti della quale corsero insino ad Aversa a presentargli le chiavi. L'esempio della metropoli fu tosto imitato dalle altre città del regno; i castelli tutti si resero alle vittoriose insegne: Pescara parimente fu resa: sola Gaeta, dove eransi ritirati gli Spagnuoli, fece resistenza; ma in meno di tre mesi, dopo breve assedio, fu presa per assalto e saccheggiata. In breve, con universal giubilo e contento furono ricevute le imperiali armi, e senza commozione, senza scompiglio e senza que' dis-ordini che sogliono cagionere le mutazioni di nuovi domini, il regno tutto pacatamente ed in somma tranquillità passò sotto il dominio del re Carlo, che teneva aflora collocata la sua sede regia in Barcellona.

Furono ritenute le medesime leggi, i medesimi magistrati (sol mutandosi le persone di coloro ch'eranvi dal suo emolo fra que' sette anni stati esaltati), i medesimi stili nelle segreterie all'uso di Spagna, ed i medesimi istituti. Gli Spagnuoli che vollero rimanere, furono mantenuti ne' loro posti: furono ne' tribunali conservate le alterna-

tive ch'essi godevano nelle toghe; in breve, toltone i vicerè di nazion tedesca, e gli ufficiali militari che aveano il comando delle loro truppe, in niente fu alterata la polizia del regno.

Ricevette però non picciol vantaggio dall'aver fatto ritorno sotto il dominio di questa augustissima famiglia, per le tante concessioni e privilegi che a larga mano sopra tutti gli altri re suoi predecessori gli furon conceduti da un sì grato ed indulgentissimo principe. Egli, mosso dalla fedeltà e prontezza mostrata in quest'occasione. concedette alla città e regno nuove grazie, e tutte considerabilissime, e, quel ch'è più, la pronta esecuzione dell'antiche. Onorò la città ed i suoi Eletti con nuovi e più speziosi titoli. Prefert i suoi nazionali nelle cariche, benefizi e negli uffizi, escludendone i forestieri. Con più sue regali cedole stabilì l'importante diritto dell'exequatur regium in tutte le bolle, brevi ed altre provvisioni che ci vengono di Roma. Vietò rigorosamente l'alienazione de' fondi delle entrate regali. Sterminò affatto ogni vestigio d'Inquisizione. Con suoi regali editti comandò che in tutti i benefizi, vescovadi, arcivescovadi ed altre prelature del regno ne fossero affatto esclusi i forestieri, nè che in lor beneficio sopra quelli possano imporsi pensioni, o altre gravezze. Confermò tutti i privilegi e grazie concedute al baronaggio ed al regno da' re suoi predecessori. Tolse la Ruota del cedulario. Volle che contro il suo fisco militasse la prescrizion centenaria, anche nelle regalie, nelle cose giurisdizionali e nelle altre sue ragioni fiscali. Stese la succession feudale a favor

de' baroni per tutto il quinto grado. Nè deve riputarsi picciol giovamento quello che si ritrae dal venire ora il nostro regno compreso nelle tregue che si fanno dall'Imperio col Turco, e dal commerzio il quale egli è inteso d'aprire colla Germania ne' nostri porti con scale franche: ciò che dagli Spagnuoli non era da desiderare, non che da sperare. In fine concedè a noi tante altre rilevanti grazie, le quali non senza nostra confusione insieme e contento leggiamo ora nel secondo volume Delli Privilegi e Grazie, fatto imprimere nell'anno 1719 dalla nostra città, perchè non meno si sappiano i suoi pregi, che la munificenza d'un tanto principe, de' quali gli è pia-

ciuto di profusamente arricchirla.

Intanto fu provveduto il nostro re Carlo III di una non men savia che avvenente principessa per moglie, Elisabetta Cristina di Wolffembutel, la quale da' suoi Stati traversando la Germania e l'Îtalia, si condusse in Barcellona al suo sposo; nel qual tempo i progressi delle sue armi in Ispagna, sotto la condotta del conte di Staremberg, fecero maravigliosi acquisti, penetrando co' suoi eserciti insino a Madrid; e se il duca di Vandomo, al quale era stato conferito il comando delle truppe di Spagna, non si fosse valorosamente opposto all'esercito nostro, costringendolo a ritirarsi in Catalogna, la guerra di Spagna sarebbe allora gloriosamente finita. Gli Olandesi e gl'Inglesi, dall'altra parte, aveano interamente rotti i Francesi in Fiandra, nella battaglia che lor diedero vicino ad Oudenarde sopra la Schelda, la quale portò in conseguenza la presa di Lilla e di Gant, e poi l'anno seguente quella di Tournai e di Mons; tal che costrinsero Lodovico XIV a far proposizioni di pace, le quali, ancorchè fossero svantaggiose alla Francia, nelle conferenze che si fecero in Gertruidemberg fra i plenipotenziari della Francia, dell'Inghilterra e dell'Olanda, non furono accettate.

Ma la morte accaduta in quest'anno 1711 a' 17 d'aprile dell'imperador Giuseppe in età di trentadue anni, otto mesi e ventitrè giorni, senza lasciar di sè prole maschile, ruppe tutti i disegni, e fece mutar sembiante allo stato delle cose. Tutti i principi d'Alemagna richiamavano il nostro re all'Imperio, tal che, stando egli in Barcellona, fu dal comun loro consenso in Francfort eletto imperadore, e Carlo VI sempre augusto imperador romano fu universalmente acciamato. Gli convenne perciò, lasciando la regina Elisabetta in Barcellona al governo di Catalogna, di ritornare in Alemagna, e prendere il possesso dell'Imperio. Ed intanto il re di Francia, profittandosi di tal mutazione, e più per aver ridotta la regina Anna d'Inghilterra con varii negoziati e lusinghe a' suoi voleri, promosse con maggior calore nuovi trattati di pace. Indusse da principio quella regina ad acconsentire ad una sospensione d'armi fra la Francia e l'Inghilterra, tal che fece ella ritirare le sue truppe che aveva in Fiandra dall'esercito degli Olandesi: il quale essendo divenuto più debole a cagione di questa ritirata, fu assalito dall' esercito francese, guidato dal maresciallo di Villars, e stretto sì vivamente a Denain, che, dopo una considerabile

perdita, i Francesi s'impadronirono del campo nemico, e presero poi Sant'Amando e Marchienna, fecero levare l'assedio da Landrecì, e costrinsero la città di Dovay e quella di Quesnoy alla ress.

Questi vantaggi costrinsero gli alleati ad ascoltare le proposizioni di pace; onde furono nominati dall'una e dall'altra parte i plepotenziari, i quali, portatisi in Utrech (dopo essersi a' 14 marzo tra il nostro imperadore ed il re di Francia accordato un armistizio per Italia, e l'evacuazione della Catalogna e di Maiorica (1)) conchiusero la pace il di ss del mese d'aprile dell'anno 1713 fra l'Inghilterra, l'Olanda, Portogallo, Savoia, Prussia, Francia e Spagna. Fu tra di loro stabilito che, col mezzo della rinunzia fatta da Filippo alla corona di Francia, tanto per sè, quanto per i suoi discendenti, e di quelli del duca di Berrì e del duca d'Orleans alla corona di Spagna, a Filippo rimanessero le Spagne e l'Indie. La Sicilia fu data al duca di Savoia, al quale fu promessa la successione al regno di Spagna, come pure a' suoi eredi, in caso venisse a mancare il ramo di Filippo. Il regno di Napoli ed il ducato di Milano rimanesse al nostro imperadore. Gli elettori di Baviera e di Colonia farono restituiti nel possesso de' loro elettorati. La regina Anna fu riconosciuta regina d'Inghilterra, e dopo la di lei morte il principe elettore d'Annover e spoi eredi. Che le fortificazioni di

<sup>(</sup>I) Si legge nel tomo 6 delle nostre Prammatiche, de Armistitio, ec., tit. I.

Duncherc dovessero demolirsi. Le piazze della Fiandra spagnuola furono date in potere degli Olandesi, per essere restituite alla casa d'Austria; e Lilla ed Aire furono restituite al re di Francia.

Il nostro imperadore non volle ratificare questo trattato per non pregiudicare le sue ragioni sopra la Spagna, nè volle colla medesima trattar pace. Perciò ne fu fatto un altro particolare tra lui e la Francia in Rastat, il di 6 di marzo del seguente anno 1714 (1), col quale si confermarono le condizioni precedenti a riguardo di tutte le altre potenze, ma non già di cedere le sue ragioni e titoli sopra quella monarchia, da poterle, quando che sia, sperimentar coll'armi. Fur pertanto questi trattati di pace eseguiti con ogni sincerità (toltone la Spagna) fra tutte le potenze che vi concorsero. Al duca di Savoia fu data la Sicilia; sebbene, avendo poi la Spagna voluto rompere questo trattato, con tentar d'occuparla di nuovo per sè, questa mossa è stata cagione che lo scambio che poi se ne fece, sia riuscito in maggior vantaggio del nostro monarca; poichè vindicata colle sue armi dalle mani degli Spagnuoli, si diede al duca di Savoia in iscambio della Sicilia l'isola di Sardegna, tal che la Sicilia rimane ora unita al nostro regno, come prim,a sotto un medesimo principe.

(Gli articolì accordati nel campo vicino Palermo per l'evacuazione degli Spagnuoli dal regno di Sicilia a' 6 maggio del 1720 tra il conte di

<sup>(1)</sup> L'istromento di questa pace si legge nel tomo 6 delle nostre Prammatiche, de Pace inita cum Rege Gallor., tit. 1.

Mercy per l'imperadore, e tra il marchese di Leede, general comandante degli Spagnuoli, si leggono presso Lunig (1); siccome gli articoli accordati da' medesimi nel campo suddetto agli 8 dello stesse mese, riguardanti l'evacuazione del regno di Sardegna, si leggono presso lo stesso, pag. 1435. Per esecuzione de' quali, usciti da quella gli Spagnuoli, ne presero il possesso le truppe cesaree, ed in vigore dell'articolo secondo della Quadruplice Alleanza, la Maestà di Cesare per mezzo del principe di Ottaiano, suo plenipotenziario costituito a questo atto, diede il possesso del regno col titolo di re al duca di Savoia, il quale d'allora avanti, deposto il titolo di re di Sicilia, assunse quello di re di Sardegna.)

Pu evacuata la Catalogna, e l'imperadrice Elisabetta ritornò in Alemagna nell'imperial sede di Vienna, a ricongiungersi col suo augusto marito, di cui già gravida, diede poi alla luce un principe; ma morte troppo acerba, crudele ed inesorabile a noi presto cel tolse, lasciandoci in amari

lutti e pianti.

Fu pertanto per lo governo di questi regni di Spagna, che rimanevano all'imperador Carlo, eretto in Vienna un supremo Consiglio, composto non meno di consiglieri di toga che di Stato, e nel quale non v'hanno parte alcuna ministri tedeschi. A questo dal nostro regno si manda un reggente, come già praticavasi sotto il governo degli Spagnuoli di mandarsi in Madrid. Si serba-

<sup>(1)</sup> Lunig, tomo 2, p. 1410.

no perciò i medesimi istituti, e le segreterie rimangono ancora all'uso di Spagna: in quella lingua vengono dettate le regali cedole ed i dispacci, ed i ministri spagnuoli, che seguirono il nostro augustissimo principe, ritengono in quel Consiglio la lor parte, di cui ora è capo e presidente l'arcivescovo di Valenza, che sopra tutti gli altri è distinto nella fede e zelo del servigio del suo signore.

Si credette che per la competenza e contrasto fra questi due principi Carlo e Filippo, ciascun de' quali per se dimandava istantemente al pontefice Clemente XI l'investitura del regno di Napoli, dovesse con tal opportunità cancellarsi quest' uso; poichè essendo stato sempre costante quel pontefice a negarla all'imperador Leopoldo, che la dimandava per l'arciduca Carlo, suo secondo figliuolo, ripugnava ancora (per ostentare neutralità) di darla al re Lodovico di Francia, il quale non men che Leopoldo istantemente la chiedea per lo duca d'Angiò, suo nipote.

(Tutti gli atti e pubbliche scritture uscite per l'occasione di questa investitura, che dimandavasi al papa da' principi rivali, e le relazioni della ridicola presentazione che da ciascuno si faceva del cavallo bianco, che, non accettato, si lasciava andare ramingo e scapolo per Roma, furono unite ed impresse da Cassandro Tucelio, tomo I, capo 6, dove si leggono le allegazioni d'Ulrico Obrecto, e le contrarie di Rolando de Duvinck.)

Per questa competenza in tutto il pontificato di Clemente, che fu molto lungo, non si curò più da' competitori dimandarla, tal che si credea che l'ultima investitura dovess'esser quella che Carlo II prese, nell'anno 1666, dal pontefice Alessandro VII. Per una consimile occasione si tolse l'investitura del regno di Sicilia; puichè negando sempre i pontefici romani di darla al re Pietro d'Aragona ed a' suoi successori re aragonesi, per non offendere Carlo I d'Angiò ed i suoi successori re angioini: gli Aragonesi da poi, riflettendo che niente di male per ciò loro era avvenuto, nè più di ciò ch'essi aveano in quel regno, loro si dava se non un poco di carta con quattro parole scritte, siccome solea dire il re Carlo III di Durazzo al pontefice Urbano VI, non si curarono più di cercarla; oude siccome per certa usanza si trovava ivi introdotta, così per contrario uso rimase quella affatto abolita; tal che da poi nè il re Alfonso I d'Aragona, nè Ferdinando il Cattolico, nè gli altri re dell'augustissima casa austriaca giammai la dimandarono, e rimase solo per lo regno di Napoli.

Parimente i pontesici romani pur un tempo s'arrogarono la potestà di dare l'investitura del regno di Sardegna, siccome in effetto Bonisacio VIII la diede a Giacomo, re d'Aragona; ma poi que' re non si sognarono più di cercarla (1). E ne' regni d'Aragona medesima e di Valenza pur pretesero lo stesso, siccome sece Martino IV, che privò di quei regni Pietro, re d'Aragona, e ne diede l'investitura a Carlo di Valois, figliuolo di Filippo, re di Francia. Ma sono ormai scorsi cinque secoli che gl'istessi romani pontesici hanno

<sup>(1)</sup> Collenuccio, Istoria, lib. 5.

lasciato tali pensieri e tali pretensioni (1). Lo pretesero ancora nel regno d'Inghilterra, siccome si praticò in tempo di re Giovanni, il quale vollericeverne l'investitura e l'incoronazione dal papa, che vi mandò per tal effetto Pandolfo, suo legato apostolico, ad incoronarlo (2). Ma da poi gli altri re d'Inghilterra non si sognarono in conto veruno cercarne più investitura, nè fu più praticata. Il medesimo tentarono nel regno di Scozia 'a tempo d'Odoardo I, che refutò il regno alla Chiesa romana. Ma gl'Inglesi, niente di ciò curando, fecero sentire al papa che non s'impacciasse con gli Scozzesi, ch'erano sudditi e vassalli del re d'Inghilterra (3). Sono per ultimo note le intraprese de romani pontefici sopra l'imperio romano-germanico, che veniva da loro connumerato tra' feudi della Chiesa romana, e che perciò fosse della loro potestà eleggere gl'imperadori. Ma da poi fu tolta ogni soggezione, ed ora la potestà d'eleggere è rimasa assolutamente presso i principi elettori, con essersi anche tolta quella cerimonia d'andarsi a coronare in Roma per mano del pontefice. Così, secondo le opportunità che lor si presentarono, tolsero i savi principi da' loro reami queste soggezioni, le quali introdotte ne' tempi dell'ignoranza, siccome per abuso s'erano in quelli stabilite, così per contrario uso furono abolite.

(1) Paolo Emilio, lib. 4.

(3) Abate di Westminster, in Eduardo I.

<sup>(2)</sup> Biondo, decad. 2, lib. 6. - Virgilio Polidoro, Histor. Angl., lib. 15.

Contuttociò essendo a' 19 marzo dell'anno 1721 morto papa Clemente XI in età di settantadue anni, dopo un lungo ponteficato d' anni poco men che ventuno, ed essendo stato eletto in suo luogo nel mese di maggio del medesimo anno il cardinal Conti col nome d'Innocenzio XIII, che ora con somma lode di prudenza e bontà regge la Sede apostolica, non ha costui fatto passar un anno del suo ponteficato, ch'essendone stato richiesto dal nostro imperadore (per fini forse più. alti e prudenti che a noi, cotanto umili e bassi, non lece indagare), glie n'ha conceduta l'investitura, con avergliene in giugno del passato anno 1722 spedita bolla, nella quale, altramente che fece Lione X coll'imperador Carlo V, fa duopo dispensare alla legge dell'antiche investiture, le quali proibivano a' re di Napoli d'essere icaperadori o re di Romani, e s'intendevano decaduti dal regno accettando la corona imperiale; siccome si è potuto vedere ne' precedenti libri di quest'istoria.

(La bolla colla quale Lione X dispensò l'imperator Carlo V da questa legge, spedita a' 3 giugno dell'anno 1521, si legge presso Chioccharelli, Manoscritti giurisdizionali, tomo 1, e presso

Lunig, tomo 2, pag. 1343.)

(Il cardinale Althan, che si trovava allora in Roma legato di Cesare, nel di 9 di giugno del medesimo anno 1722 diede in nome dell'imperadore, come re di Napoli, il giuramento di fedeltà avanti una general congregazione di cardinali ed al tribunale della Camera papale, presenti i suoi protonotari, ricevendo dal papa l'investi-

tura. Da poi a' 28 del medesimo mese nella vigilia di San Pietro, giorno da antichissimo tempo statuito a questa prestazione, il Colonna, come gran contestabile del regno, presentò il cavallo bianco ed il solito censo con solenne celebrità e gran pompa, per rendere gli altrui trionfi più maestosi e splendidi. La relazione di questa solenne funzione con le ristucchevoli cerimonie usate non si dimenticò Struvio inserirla nella giunta del suo Corpus Hist. Germ., tomo II, periodo 10, sezione 13, de Carolo VI, § 48, nella pag. 4112.)

Ma il decorso del tempo e gli avvenimenti dell'anno 1734 hanno fatto chiaramente conoscere quanto a' nostri tempi riesca a' re di Napoli inutile il cercare ed ottenere tali vane investiture, e che queste celebrità e pompe di presentarsi ogni anno per tributo il censo di settemila ducati d'oro ed il cavallo bianco, siano tutte spese perdute, che si potrebbero impiegare a miglior uso. Che profitto ricavonne l'imperadore Carlo IV di averla ottenuta da Innocenzio XIII? se non quello di avere Clemente XII, successore, non già impedita, ma agevolata l'impresa all'Infante di Spagna don Carlo, inviato dal re Filippo V, suo padre, ad occupar il regno, e discarciarne il legittimo possessore. Niente gli valse l'investitura d'Innocenzio. Niente que' giusti e legittimi titoli che ne avea, non solo per le ragioni di succedere al re Carlo II, ma in vigore di più istromenti di pace stipulati e firmati con giuramento fra l'imperadore ed il re Filippo, così nella pace stabilita in Vienna nell'anno 1725, ad esecuzione della pace di Londra del 1718, e ratificata con tanti altri reiterati atti ne' susseguenti tempi, come nelle altre convenzioni seguite prima e dopo la pace di Siviglia, per le quali i regni di Napoli e di Sicilia, per titolo di transazione irrevocabile si cedevano dal re di Spagna perpetualmente all'imperador Carlo; siccome questi all'incontro cedeva le sue pretensioni sopra tutta la Spagna e l'Indie al re Filippo. Non s'incontrerà certamente nelle istorie esempio più chiaro e manifesto, che ad un principe, alla legittimità del possesso siansi accoppiati tanti giusti e validi titoli, quanto che a riguardo di questi due regni all'imperador Carlo. E pure il vicario di Cristo, che dee zelar cotanto per la giustizia, che dee esclamare, increpare, maledire ed opporsi agl'invasori, tanto è lontano che ciò abbia fatto, che al contrario agevolò l'impresa, somministrò alle truppe nel passaggio ogni agio ed abbondanza di vettovaglie e di viveri, ed animava i popoli alla resa. Come colui che si pretende padron diretto di questo regno, riputandolo vero feudo della Sede, anzi della Camera Apostolica, e che i re dopo esserne stati investiti siano veri suoi feudatari, non si oppone all'invasore? e le leggi feudali istesse esclamano che di sua natura il feudo, essendo da altrui invaso, porti seco l'indispensabil obbligo al padron di-retto di difendere il feudatario, opporsi all'inva-sore, e far tutto ciò che possa per impedire l'in-vasione. A che dunque giovano oggi queste varie ed inutili investiture? Almanco a tempi antichi gl'investiti erano sicuri che i pontefici si armavano a lor difesa; e quando non potevano far altro, scomunicavano gli aggressori, interdicevano i loro Stati, e scagliavano anatemi terribili contro i fautori, e tutti coloro che gli prestavan aiuto e soccorso. Che non fecero i pontefici romani contro re Pietro d'Aragona quando occupò il regno di Sicilia, togliendolo al re Carlo I d'Angiò, che n'avea avuta investitura da papa Clemente IV per sè e suoi discendenti? che non fecero i successori di Clemente, morto re Pietro, contro re Giacomo, suo figliuolo, e contro re Federico, fratello di Giacomo?

In tempo del famoso scisma, quando in Napoli si conoscevano, secondo le fazioni, due re e due pontefici, ciascun papa difendeva contro l'altro il da lui investito; e si pugnava ferocemente fra di loro come pro aris et focis; ed i libri di quest'istoria civile sono pieni di contenzioni e bri-

ghe nate per occasioni simili.

Ma al presente i papi riposatamente vogliono attendere il successo delle armi, e tutti soccorrono al vincitore e discacciano il vinto. Quando nel mese d'aprile dell'anno 1734 l'Infante don Carlo entrò colle sue truppe nel regno, ed i Napoletani se gli resero; poichè in sue mani non erano ancora passate le piazze di Gaeta, Capua, Pescara, ed i castelli della Puglia e di Calabria; ed erano ancora nel regno milizie alemanne; sopragiunto il mese di giugno, dovendosi nella vigilia de santi apostoli Pietro e Paolo pagar il censo, e presentar il cavallo bianco con la usata celebrità e pompa, Clemente XII escluse l'Infante, e riceve dall'imperadore, siccome per lo passato, il censo e la chinea; ma nel mese di giugno del seguente anno 1735, essendosi già rese

quelle piazze e tutti i castelli all' Infante don Carlo, e dissipate le truppe alemanne, allora la corte di Roma mutò stile, ed il papa ricusò di ricevere nel di stabilito il censo e la chinea dall'imperadore, con tutto che dal principe di Santa Croce, destinato dal medesimo per suo ambasciadore estraordinario a questo atto, si fosse offerto di pagar il censo e di presentar la chinea; anzi la Camera Apostolica non volle ammetterlo nè meno a farne deposito; e ciò perchè il papa gliel avea proibito, dando fuori un suo motu proprio, col quale comandava de plenitudine potestatis pontificiae, che in quell'anno si fosse prolungata e differita la presentazione e pagamento per il tem-po e tempi a nostro arbitrio, come sono le sue parole, sicchè si prolungasse non solo il deposito e pagamento dei ducati settemila d'oro, ma anche la solenne funzione del cavallo bianco o sia chinea. E quel ch'è da notare, nel motu proprio dichiara il papa tal ricognizione doverseli pel supremo e diretto dominio, che *noi e que*sta Santa Sede abbiamo sopra il regno dell'una e dell'altra Sicilia: chiamandolo regno nostro.

Ma merita assai maggiore ponderazione che si contrastava per parte dell'imperadore la soggezione, ed in tutte le maniere, d'un regno del quale egli era assoluto signore e vero monarca, voleva esserne feudatario e vassallo della Santa Sede; poichè il cardinal Cienfuegos, ministro plenipotenziario dell'imperadore nella corte di Roma, avendone avuta special commessione da Cesare per suo imperial dispaccio de' 18 giugno, mandatogli per espresso, altamente a' 28 del

suddetto mese protesto contro il motu proprio del papa, come manifestamente ingiurioso a S. C. M. e lesivo de' suoi diritti, e come quello che andava a violare a dirittura la fede del patto reciproco, che sempre esiste fra il padron diretto ed il feudatario: soggiung ndo e rinfacciando al papa, che non ammettendosi la presentazione della chinea ed il pagamento del censo nel giorno convenuto senz'alcuna delle solite legittime cause, la santità vostra autorizza la ingiusta occupazione del feudo, mettendosi dalla parte dell'usurpatore, a cui è stata anche facilitata l'impresa, quando più tosto ragion voleva che il feudatario fosse aintato dal padrone diretto nella difesa del feudo. Soggiunge inoltre che, essendo l'imperadore l'unico legittimo feudatario investito dalla Santa Sede.... quantunque con la forza sia stato spogliato dal feudo, ritiene però sempre l'animo di ricuperarlo. Si protesta adunque col papa e suoi ministri camerali di nullità e di ingiustizia contro la suddetta dilazione, la quale, come sono le sue parole, espressamente e legal. mente disapprovata da Sua Maestà, non possa nè debba in qualunque tempo ed occasione allegarsi in suo danno e pregiudizio de' suoi diritti; ma che anzi si debba riputare e considerare, si reputi e consideri sempre come voluta da V. S. senz'alcuna delle solite legittime necessarie cause, e non ammessa nè approvata, ma bensì espressamente disapprovata e rigettata da Sua Maestà,.. la quale in effetto ha instato con tutto il vigore, e non cessa d'insistere affinchè si riceva il pagamento del censo, e la presentazione della chinea

al tempo prescritto e convenuto nelle investiture, protestandosi altresì che, affine di far conoscere e manifestare la nullità e la ingiustizia di una tal dilazione, ed insieme l'aggravio e la violenza che soffre Sua Maestà come feudatario della Santa Sede, si servirà di tutti i mezzi leciti che dalla naturale difesa e dalle leggi si prescrivono, affine di preservare il suo diritto legittimamente acquistato, e vendicare le sue ragioni.

Queste querele e proteste firmate a' 28 giugno dal cardinale, furono per mezzo di pubblico notaro presentate e notificate a' ministri camerali, i quali le riceverono colle solite clausole forensi sic et in quantum; ma nell'istesso tempo ordinaron per lor decreto: in omnibus esse servandum

motum proprium Sanctissimi.

Chi crederebbe che il fascino nelle menti umane possa giungere a tanto, che si ama e si contrasta la propria soggezione e servitù, essendo assoluti e liberi? che nulla tutto ciò giovando per discacciar l'invasore, ma tutto il presidio essendo riposto nelle armi, si voglia profonder denaro in cose vane ed inutili, e non più tosto impiegarlo ad accrescer truppe e milizie, che sono i più efficaci mezzi per vendicare i torti e le offese? A ragione adunque potrebbe esclamare:

> O miseras hominum mentes, o pectora coeca, Qualibus in tenebris vitae.... Degitur hoc aevo!

### CAPO V.

Stato della nostra giurisprudenza e dell'altre discipline che fiorirono fra noi nella fine del secolo decimosettimo insino a questi ultimi tempi.

I progressi che la giurisprudenza e le altre scienze fecero fra noi nel regno di Carlo II sino al presente, furono veramente maravigliosi. Eransi negli altri regni d'Europa, e spezialmente in Francia, ristabilite già e ridotte nel più alto punto di perfezione fin dal principio di questo secolo decimosettimo e nel suo decorso. Presso di noi però più tardi si perfezionarono e ricevettero maggior politezza e candore. La nostra giurisprudenza per Francesco d'Andrea e per quegli altri che lo seguirono, prese, come si disse, miglior forma, e non meno nelle cattedre che nel fôro si co--minciarono ad insegnar le leggi con nuovi metodi, ed a disputare gli articoli legali secondo i veri principi della nostra giurisprudenza, e secondo l'interpretazioni de' più eruditi giureconsulti. La filosofia, che sino a questi tempi era stata fra noi ristretta ne' chiostri, e ridotta o ad alcune sottigliezze di logica e di metafisica, o ad alcuni discorși vani ed inutili, prese un nuovo lustro dallo studio delle scienze naturali e da una infinità di nuovi scoprimenti, e dal buon metodo posto in uso per trattarla. La medicina, profittandosi degli scoprimenti della fisica e dell'uso di molti medicamenti ignoti agli antichi, si scoprì non tanto inutile per le malattie. Le matematiche, e in ispezie l'algebra, furono spinte sino all'ultima astrazione col mezzo di metodi nuovi. Le accademie istituite fra noi, e composte in questi tempi di uomini insigni, contribuirono non poco per le lingue, per l'eloquenza e per l'erudizione alla perfezione delle scienze ed all'avanzamento della letteratura. Ridusse finalmente presso noi nell'ultimo punto di perfezione le discipline il commerzio che per mezzo de' giornali de' letterati s'introdusse fra noi e la Francia, la Germania e l'Olanda; poichè col mezzo di questo gran numero di giornali che da quelle province escono, ognuno può aver notizia de' libri che s'imprimono in Europa, delle materie che contengono e

degli avvisi della repubblica letteraria.

Ne' nostri tribunali, per quanto s'appartiene alla giurisprudenza, come si è veduto, Francesco d'Andrea fu il primo che l'adoperò secondo i veri principi e secondo le interpretazioni di Cuiacio e degli altri eruditi, non meno orando che scrivendo; ed avendo egli per più anni esercitata fra noi l'avvocazione ed acquistato quel grido che il mondo sa, acquistò ancora molti imitatori; onde nel nostro fôro cominciarono poi a distinguersi i meri forensi da' veri giureconsulti. Creato poi egli dal conte di Santo Stefano giudice di Vicaría, e per mezzo del medesimo tosto promosso dal re Carlo II al posto di consigliere e poi d'avvocato fiscale della regia Camera, non mancò, esercitando questa carica, nelle sue allegazioni, e sopra ogni altra in quella famosa disputazion feudale (I), d'accoppiare insieme l'erudizione, l'isto-

<sup>(1)</sup> Disputatio An Fratres in Feuda, ec., edizione dell'anno 1694.

ria e la vera giurisprudenza colle disputazioni forensi. Dopo tre anni di quest'esercizio ottenne dal re di far ritorno nel Sagro Consiglio; da dove poi per le stravaganti sue infermità, e per voler nel rimanente di sua vita vivere a sè medesimo ed attendere più quietamente allo studio della filosofia, di cui erasi oltremodo invaghito, licenziossi, ed abbandonando la città e tutti i luoghi più frequentati, ritirossi nelle solitudini di Candela, picciola terra dello Stato di Melfi Quivi mort quest'incomparabile giureconsulto dopo alquanti giorni d'infermità, assistito dal governadore di quello Stato e da più religiosi, ed a' 10 settembre dell'anno 1698, su le ventun'ore, rendè al suo Fattore l'immortal sua anima, ed il giorno seguente da monsignor Spinelli, vescovo di Melfi, gli furono celebrati nobili e devoti funerali.

Dopo costui chi più se gli avvicinasse nell'eloquenza e nell'erudizione, e sostenesse nel fôro l'arte del ben dire e scrivere, fu il famoso avvocato Serafino Biscardi. Ebbe ancor costui per compagni, se non nell'eloquenza, nel sapere e nell'erudizione don Niccolò Caravita ed Amato Danio, e nella dottrina legale que' due profondi giureconsulti Pietro di Fusco e Flavio Gurgo. Ve ne furon ancora degli altri che sostennero ne' nostri tribunali la vera arte del dire e del sapere, i quali durando ancor fra noi, e collocati ne' primi onori del magistrato, temerei offendere la lor modestia in favellandone. Ma fra questi la gratitudine, e l'aver io il pregio d'essere stato nel fôro suo discepolo, non comportano che io taccia d'uno che per giudicio universale è suor d'o-

gni invidia e d'ogni emulazione. Questi è l'incomparabile Gaetano Argento, il quale fin dalla sua tenera età fornito della più recondita e pellegrina erudizione, e consumato nello studio delle lingue, dell'istoria e delle buone lettere, applicò i suoi rari talenti negli studi legali, dove per la penetrazione del suo divino ingegno, per la stupenda memoria e per l'instancabile applicazione riuscì al mondo di miracolo, talche per la profondità del suo sapere, e spezialmente nella giurisprudenza, superò quanti giureconsulti fra noi giammai fiorissero. Ed innalzato da poi a' supremi magistrati ed al sommo onore di presidente del nostro Sagro Consiglio, rilusse assai più luminosa la sua fama; poichè, soprastando agli affari più gravi e rilevanti dello Stato, fece conoscere quanto in lui non meno potessero le lettere e le discipline, che la sapienza e l'arte del governo.

Fu sostenuto da questi preclari ingegui il candor della nostra giurisprudenza nel fòro; ma non mancarono ancora a questi tempi altri nobili spiriti che lo sostennero nell'università de' nostri studi. Erasi, come si disse, cominciato già in questa università ad insegnarsi con maggior pulitezza di ciò che prima facevasi; ma non s'era venuto a quella perfezione colla quale insegnavasi nell'altre università, e particolarmente in quelle di Francia. Ma posto che ebbe in quella il piede il famoso cattedratico Domenico Aulisio, fu ridotta nell'ultimo punto di perfezione. Egli, per la sua varia e profonda erudizione, e sopra tutto della romana e della greca favella, per la perizia delle

lingue, e per la sua somma e minuta esattezza, v'introdusse il vero metodo di spiegar le leggi. Fu ancora il primo per i suoi maravigliosi concorsi a dar norma agli oppositori nelle cattedre, come e con qual metodo dovessero quelli farsi, sicchè non divagandosi fuori del testo, come si solea prima, in premesse, ampliazioni, limitazioni e corollari, si venisse all'interna sposizion di quello, ed a penetrarne i veri sensi, e con chiarezza poi e nettezza e proprietà di parole spiegargli. Fu quest'uomo ammirabile per la non men varia che profonda perizia che e' possedeva in tutte le discipline. Egli fu non men profondo nella vera giurisprudenza, come lo dimostrano le sue operc, che nelle matematiche, nelle lingue non men latina e greca, che nell'altre orientali, nello studio delle lettere umane ed in tutte le arti liberali: grande antiquario, e sopra tutto vago dello studio delle antiche medaglie e degli altri monumenti dell' antichità: profondo nella filosofia, nella poetica, nell'arte oratoria, ed insino sopra la medicina avea fatti studi immensi, talchè avea composta un'esatta e peregrina Istoria della Medicina, che intendeva di dare alle stampe; ina per la sua natural tepidezza sempre dubbio e vacillante, e non soddisfacendosi mai delle sue stesse fatiche, prevenuto da Daniele le Clerc, rimane ora fra gli altri suoi manoscritti che ci lasciò. L'opera delle Scuole Sagre, che fra breve uscirà alla luce del mondo, s'era pure da lui ridotta in punto di darsi alle stampe; ma per l'istessa cagione rimane ora alla discrezione del suo erede, quando, e come vorrà darla. Le opere sue legali che

sono ora impresse, egli non l'avea dettate a questo fine, ma solo per insegnarle nelle cattedre ai suoi scolari; ed avrebbe ascritto a grande ingiuria del suo nome, se in sua vita taluno avesse avuto quest'ardimento. Ma presso me, a cui egli, come ad uno de'suoi più cari discepoli, raccomandò i suoi scritti, ha potuto più il pubblico beneficio che la privata sua ingiuria; poichè, sebbene egli per la natural sua modestia e pel poco concetto che avea delle cose sue istesse, sentisse si parcamente di queste sue fatiche, siamo sicuri che l'utilità che apporteranno, ed il giudicio del mondo sarà molto diverso da quello del loro autore. Ha egli lasciate pure molte altre sue fatiche intorno alla poetica, all'arte oratoria, alla dottrina ed emendazione de' tempi, alle matematiche, alla filosofia, e varii altri componimenti, ma tutti imperfetti e pieni di cassature ed inestricabili postille: d'alcuna delle quali forse a miglior tempo ed a maggior ozio ne sarà partecipe la repubblica letteraria.

Per questa eminente sua letteratura, vacata nell'anno 1695 per la morte di don Felice Aquadia la cattedra primaria vespertina del Jus civile, fu con pienezza di voti a quella innalzato con soldo di ducati mille e cento l'anno, la quale fu da lui sostenuta con sommo splendore e gloria; tal che per lui l'università de' nostri studi non ebbe che invidiare a qualunque altra più illustre di Spagna o di Francia, ed in quella insegnò sino alla fine di gennaio del 1617, anno della sua morte. Ma se questa perdita fu per noi grave ed inestimabile, niente però si scemò di pregio alla

cattedra ed alla nostra università; poichè ben tosto espostasi questa a concorso, su con universal consentimento provveduta in persona d'un pari ed insigne cattedratico, don Niccolò Capasso, che ora degnamente la sostiene: il quale essendo stato il primo fra noi ad iusegnare ne' nostri studi il Jus canonico secondo i veri principi tratti da' concili e da' Padri, col soccorso dell'istoria ecclesiastica, e secondo l'interpretazione de' più culti ed eruditi canonisti, siccome prima avea illustrata e posta in maggior splendore quella cattedra canonica, così ora da lui, per la sua eloquenza, dottrina legale, somma erudizione e perizia delle lingue, vien sostenuta la primaria civile con non minor decoro e concorso di quello che era in tempo del suo predecessore.

Furono ancora a questi tempi in migliore stato ridotte l'altre cattedre di questa università per le altre scienze che quivi s'insegnano. Tommaso Cornelio, come fu detto, avea introdotta in Napoli la nuova filosofia, ed egli procurò che le opere di Renato des Cartes quivi s'introducessero. Ebbe egli in questi principi per compagno Lionardo di Capoa, medico e filosofo ancor egli; onde, congiunti insieme, cominciarono a promuovere le buone lettere, e sopra tutto la filosofia e la medicina. Poco da poi alcuni di più accorto ingegno, tratti dal loro esempio, si diedero anch'essi a questa nuova maniera di filosofare, e lasciando da parte tutto ciò che nelle scuole fra' chiostri aveano appreso, si applicarono a questi nuovi studi. Trovarono costoro a questi tempi un potente protettore, don Andrea Concubletto,

marchese dell'Arena, il quale, mosso dall'affetto ardentissimo ch'egli aveva a sì fatti studi, e punto anche da generosa invidia, che ove in altre parti d' Europa la buona filosofia trionfava, solo in Napoli fosse negletta e da pochi conosciuta; diedesi con grande atudio a procurare che coloro che n'aveano vaghezza, in qualche luogo s'unissero, dove con sottili ricerche e speculazioni si procurasse spingere più avanti la cognizione sopra questo soggetto. Eransi già prima non meno in Parigi che in Inghilterra introdotte consimili accademie di scienze; onde, ad imitazione di quelle, studiavasi l'Arena promuovere questa sua. Fu pertanto scelta la casa istessa del marchese per luogo di quest'adunanza, alla quale s'ascrissero gli uomini più dotti di que' tempi. Fu dato il nome all'Accademia, degl'Investiganti, che per impresa avea un can bracco col motto Lucreziano: Vestigia lustrat (1).

I più insigni che quivi s'arrolarono, e de' quali ne rimane a noi ancor memoria, furono, oltre il Cornelio ed il Capoa, il cotanto da noi celebrato Camillo Pellegrino, il quale, sebbene in tutto il corso della sua vita avesse consumati i suoi giorni in studi diversi, cioè dell'istoria e nelle ricerche delle nostre antichità, erasi poi nella vecchiaia così ardentemente acceso de' nuovi ritrovamenti e metodi di questa novella filosofia, che accusava la sua grave età, che non gli permettesse porre ogni opera in questi studi. Il cotanto presso noi rinomato Francesco d'Andrea,

<sup>(1)</sup> Vedi Leonardo di Capoa, Parer., ragion. 8.

ed il suo fratello Gennaro. Don Carlo Buragna, che restituì in Napoli l'italiana poesia, e che alla gran perizia della geometria e della fisica accoppiava una perfetta cognizione di tutte e tre le lingue. Giovambattista Cappucci, profondo filosofo ed adornato di molta letteratura. Sebastiano Bartoli, famoso medico di que' tempi, di cui il nostro vicerè don Pietrantonio d'Aragona ebbe tanta stima e concetto. Lucantonio Porzio, gran filosofo e medico, che in quest' adunanza vi recitò nobili e profonde lezioni intorno al sorgimento de' licori, e sopra altre sue filosofiche investigazioni (1). Vi s'ascrissero ancora i nobili Daniello Spinola e don Michele Gentile; e vollero pure aggregarvisi monsignor Caramuele, vescovo allora di Campagna, ed il padre Pietro Lizzardi, gesuita, oltre tanti altri preclari spiriti che furono tutti intesi colle loro gloriose fatiche a scuotere il durissimo giogo che la filosofia de' chiostri aveva posto sopra la cervice de' nostri Napoletani.

Quest'adunanza, per la partenza del marchese d'Arena da Napoli, e per la di lui morte non guari da poi seguíta, si disciolse; ma non perciò i suoi accademici, chi insegnando nelle cattedre, e chi scrivendo nobilissimi trattati, si trattennero di promuovere questi atudi; tal che in brevissimo tempo fecero notabilissimi progressi, ed acquistarono molti seguaci, diffondendo non meno questa filosofia che le altre buone lettere, e nella medicina, notomia, botanica e nelle matematiche,

<sup>(</sup>I) Vedi Nicodemi, nella Biblioteca del Toppi, p. 157.

e spezialmente nell'algebra, introdussero nuovi metodi e stesero molto le loro conoscenze. Quelli che non ebbero genio d'esporsi a' concorsi per ottenere le cattedre, si segnalarono colle loro opere in diffondendo le novelle dottrine. Lionardo di Capoa si rese celebre per i suoi *Pareri* che diede alle stampe. Gregorio Caloprese, ancor egli profondo filosofo, diede saggi ben chiari, quanto nella Cartesiana filosofia valesse co' suoi dotti scritti; ed il somigliante fecero tanti altri preclari e nobili spiriti.

Coloro che aspirarono alle cattedre, non meno colle opere che diedero alle stampe, che con insegnar ivi pubblicamente le scienze, innalzarono assai più la nostra università degli studi; tal che non meno per le leggi civili e canoniche, che per le altre facoltà quivi insegnate con maggior pulitezza e candore, si vide ella fiorire a pari delle maggiori università dell'Europa. La cattedra della medicina fiorì sotto il celebre Luca Tozzi, famoso per le sue opere date alle stampe; la quale dopo la di lui morte non pur niente perdè di splendore, ma ne acquistò un maggiore, per vedersi ora in sua vece sostenuta da un più chiaro e risplendente lume, quanto e qual'è il cotanto celebre Niccolò Cirillo. Quella della notomia è pur anche occupata da Lucantonio Porzio, famoso ancor egli in tutta Europa per profondità di sapere, e per le insigni sue opere date alle stampe. Non men di queste furono l'altre di matematica e d'eloquenza sostenute, sicome ancor ora si sostengono, da valenti professori. Erasi in quest'università per le precedute sciagure

estinta la cattedra della lingua greca; ma nel governo del marchese de los Velez funell'anno 1682 quella ristabilita (1); e quel che accrebbe a lei maggior splendore, fu d'essersi provveduta in persona del sacerdote don Gregorio Messeri, gran maestro di tal lingua, e riputato de' primi in tutta Italia, tal che quanto oggi si sa fra noi di questo idioma, tutto si deve a questo insigne professore.

Nel medesimo anno la botanica fu pure in Napoli maggiormente ristabilita mercè la cura che se ne prese don Francesco Filamarini, il quale, eletto governatore dell'ospitale della Nunziata di Napoli, fece per comune utilità a spese del medesimo piantar un orto di semplici fuori le porte della città nel luogo detto la Montagnuola, di cui poi se ne prese il pensiero Tommaso Donzelli, celebre medico de' nostri tempi, che l'ordinò ed arricchì di molte piante (2). Prima di lui Mario Schipano avea pure coltivati questi studi, che furono a noi tramandati dal famoso Fabio Colonna; ed a' nostri tempi Giovanni Battista Guarnieri, rinomato medico e cattedratico, v'avea ancor fatti notabili progressi.

Fu ancora a questi medesimi tempi restituita fra noi nel suo antico splendore la poesia italiana per Carlo Buragna, Pirro Schettini ed altri eccellenti poeti che vi fiorirono. Le altre buone lettere, l'erudizione e le lingue fecero grandi progressi sotto il governo del duca di Medina Coeli,

(2) Idem, ibidem.

<sup>(1)</sup> Lettere Memor. di Bulif., tomo 3, p. 202.

che le protesse, non meno che i professori di quelle. Gli studi che a noi vennero più tardi, furono quelli dell'istoria ecclesiastica e della teologia dogmatica, i quali in Francia s'erano spinti sino all'ultimo punto di perfezione; ma applicatisi, ancorchè tardi, i nostri ingegni a quelli, alcuni vi riuscirono eminenti; talchè introdotte fra noi tutte le buone discipline, fu restituita la città ed il regno in quella politezza e letteratura che ora ciascun vede.

### CAPO VL

### Polizia ecclesiastica di questi ultimi tempi.

Mentre durò il regno di Carlo II, non fu veduto cangiamento alcuno in noi in ciò che riguarda la polizia ecclesiastica; ma furono da' suoi vicerè spagnuoli calcati i medesimi sentieri de' loro predecessori. Due esemplarissimi pontefici, che fra questo tempo ressero la Sede apostolica, ridussero a più moderato stato le cose; e zelanti dell'onor di Dio, attesero più alla riforma de' costumi degli ecclesiastici, che a promuovere le pretensioni di quella corte sopra il temporale de' principi. Innocenzio XI per la bontà della vita ed înnocenza de' costumi trasse a sè il rispetto e la riverenza non pur de' principi cattolici, ma eziandio de' pretesi Riformati. Fu tutto inteso ad estirpare gli abusi introdotti nell'ordine chericale: condannò la rilasciatezza e le perniziose dottrine che aveano sparse nelle loro opere gli scandalosi Casuisti: represse l'insolenza ed audacia de' mo-

naci, e pubblicò nell'anno 1680 una bolla contro lo sgangherato modo di predicare introdotto da essi, i quali, avvezzi alle sofisticherie delle loro scuole, ed ignoranti non men dell'arte dell'eloquenza che di tutt'altro, erano tutti intenti a vane argutezze di parole, ad antitesi, ad allusioni, a metafore stravolte, ed applicavano anche a quest'uso i luoghi della Scrittura e de' Padri, stravolgendogli e stiracchiandogli a lor modo. Innocenzio XII, come nostro Napoletano, amò la quiete del regno, e si studiava di beneficarlo. Per aver egli tenuta la sede arcivescovile di Napoli per molto tempo, erangli noti gli abusi e le corruttele dell'ordine ecclesiastico, e sopra tutto l'estorsioni del tribunal della Nunziatura e de' suoi commessari per lo regno, ed i crudeli spogli che si praticavano; talchè, commiserando lo stato calamitoso delle nostre chiese, deliberò rimettere gli spogli delle chiese, non comprese nella concordia, in beneficio delle chiese stesse, con che dovesse impiegarsi tutto ciò che si fosse trovato negli spogli, in reparazione ed ornamento di quelle, col consenso del futuro vescovo o prelato, ed intervento di persona deputata dal capitolo, siccome stabilì per sua bolla. E si crede che se i nostri Napoletani avessero insistito a dirittura con questo pontefice sopra la dimanda che allora fecero a Carlo II di provvedersi i benefizi a' nazionali, in esclusione degli esteri, forse l'avrebbero indotto a contentarsene. Tolse questo zelante pontefice molti altri abusi introdotti nella Chiesa, ed emendò, per quanto potè, la corte istessa di Roma. Abolì lo scandalo del nepotismo;

e chiamò suoi nepoti i poveri, dando loro per abitazione il palagio Lateranense, magnificamente ristorato. Tolse ancora la venalità de' chericati di Camera, ed ordinò che per l'avvenire le chiese parrocchiali non fossero aggravate di pensioni. Stabilì una congregazione a parte sopra la riforma degli ecclesiastici, ed un'altra per la disciplina de' Regolari; e con sua bolla diminuì l'autorità de' cardinali protettori di ordini religiosi. Vietò a' preti di mettersi al servigio de' laici, moderò il lusso de' loro abiti, proibì agli ecclesiastici di portar perrucca, e diede altri provvedimenti, perchè la rilasciata lor disciplina alquanto si rialzasse.

Ma poco tempo durarono questi buoni regolamenti; poiche, appena lui morto, succeduto nel pontificato Clemente XI, che avea menati tutti i suoi giorni tra' raggiri di quella corte ed allevato colle di lei massime, si ritornò a' primieri disordini. Furono con varie e sforzate interpetrazioni rendute inutili le costituzioni di quel religioso pontefice: rinnovate le intraprese; e non vi fu papa che in un medesimo tempo avesse prese tante brighe con varii principi, quanto costui. Egli ebbe contese col duca di Savoia, colla Spagna e coll'Alemagna: tentò d'abolire la monarchia di Sicilia, ancorchè con inutile successo, ed in fine di non far valere nel nostro regno i sovrani diritti de' nostri principi, nè meno le concessioni istesse del suo predecessore fatte al regno ed alle nostre chiese.

La bolla d'Innocenzio che tolse alla Camera apostolica gli spogli delle nostre chiese vacanti,

fu con stiracchiste interpetrazioni renduta vana ed inutile; poichè fu interpetrata di doversi eseguire quando il vescovo o prelato muore dentro la sua diocesi, non già quando fuori di quella venisse a mancare. È quando il prelato moriva in diocesi, deludevasi pure la legge, poichè per la condizione in quella apposta di doversi impiegare gli spogli alle chiese col consenso del futuro vescovo o prelato, si operava in maniera che niun giovamento ne ricevevano le chiese; imperciocchè, venendo i vescovi e prelati da Roma così impoveriti da' dispendii sofferti in quella corte, per le spedizioni delle bolle e per altre ricognizioni, ciò che si trovava d'avanzo, non già si convertiva in reparazione od ornamento delle chiese, o sovvenimento de' poveri, ma a lor proprio uso e beneficio, e per soddisfare i debiti contratti per la lor lunga dimora fatta in Roma; e se mai il Capitolo di ciò si risentiva, il che rade volte accadeva, ciascuno temendo d'inimicarsi il suo superiore, tali ricorsi ad altro fine non servivano che a consumarsi il rimanente in Roma in lunghi e dispendiosi litigi.

La bolla di Gregorio intorno all'immunità delle chiese, ancorchè non ricevuta nel regno, si procurava farla valere, anche ne' delitti più enormi, procedendosi a censure contro i ministri del re che volevano punire i delinquenti. Come cosa nuova era inteso l'exequatur regium; e si prendeva con vigore la difesa dell'intraprese e trascorsi de' vescovi del regno che turbavano la re-

gal giurisdizione.

Ma intanto essendosi questo regno avventuro-

samente restituito sotto il dominio del nostro augustissimo principe Carlo, che teneva allora collocata la suz sede regia in Barcellona, furono sotto i suoi auspicii non pur represse con vigore l'intraprese degli ecclesiastici, ma più fermamente stabiliti i regali diritti e le prerogative de' suoi sudditi; ed in termini così pressanti e risoluti, che in tutte le precedenti grazie concedute da' nostri principi aragonesi ed austriaci a questa città e regno, non si legge una cotanto e sì premurosa espressione. Egli con più regali cedole spedite da Barcellona stabili fermamente la necessità del regio exequatur (1) in tutte le bolle, brevi, o altre provvisioni che vengono da Roma. Escluse gli stranieri da' benefizi, e comandò sequestrarsi le rendite di quelli che fossero provvisti a' medesimi (2). Abolì ogni vestigio d'Inquisizione, comandando che nelle cause appartenenti alla nostra Santa Fede procedessero gli Ordinari de' luoghi per via ordinaria, siccome è la pratica negli altri delitti e cause criminali ecclesiastiche (3). Ed assunto da poi al trono imperiale, serbò con tenore costante i medesimi sensi; anzi a' 6 di agosto del 1713 alle preghiere della città e regno non pure fermamente escluse i forestieri da tutte le prelature e benefizi del regno, comandando che fossero conceduti a' suoi naturali, ma che con pari serietà e vigilanza avrebbe eziandio procurato di far evitare le frodi de-

<sup>(1)</sup> Privilegi e Grazie di Carlo VI, tomo 2, p. 229, 230.

<sup>(2)</sup> Eadem, ibidem, e p. 227, 228 e 233. (3) Eadem, ibidem, p. 232.

gli stranieri che si commettessero, o con riserbe, o d'altro, contro queste sue regali disposizioni, talchè tra noi si è introdotto stile nel supremo Gollateral Consiglio, che nel concedersi l'exequatur regium alle provvisioni de' benefizi provveduti da Roma a' nazionali, affin d'evitarsi queste frodi, si appone la clausola: Exceptis pensionibus forsan impositis in beneficium exterorum.

Quanto da' nostri maggiori si fosse travagliato, non meno presso i re dell'illustre casa d'Aragona, che austriaca, per ottenere un si rilevante beneficio, lo mostrano le tante preghiere che si leggono perciò date a que' serenissimi principi della nostra città e regno; ed a questi tempi sotto il regno di Carlo II, pure nel 1692, dalla deputazione de' Capitoli si leggono due appuntamenti fatti nella loro assemblea, di darne nuova memoria al re: e fu trascelto il dottissimo avvocato Pietro di Fusco, che ne dettasse la preghiera, siccom' eseguì, e fu presentata al conte di Santo Stefano, allora vicere. Ma un tanto e sì segnalato favore era stato a noi dal cielo riserbato in quest'ultimi tempi, per doverci esser conceduto da un più augusto, magnanimo e clementissimo principe.

Papa Clemente fecene di ciò gran romore, e condannava gli editti del re, come offensivi dell'ecclesiastica libertà. Ma per mezzo di tre dotte e nobili scritture, dettate da giureconsulti gravissimi, si fece conoscere che quelli erano conformi non meno alle leggi e costumanze dell'altre nazioni del mondo cattolico, che a' canoni stabiliti in più concili, a più costituzioni di sommi

pontefici, alla dottrina de' padri della Chiesa, ed al comun sentimento de' più gravi e rinomati

teologi e canonisti.

Furono sotto il regno del nostro augustissimo monarca ed imperador Carlo VI, spezialmente ' sotto il governo del conte Dann, nostro vicerè, repressi con vigore gli attentati degli ecclesiastici, le intraprese ed i trascorsi de' vescovi: sostenute con fortezza le regali preminenze: corretti i prelati con sequestri delle loro entrate, e con chiamate, e sovente i contumaci furono discacciati dal regno, usandosi contro d'essi que' rimedi che non meno le leggi, che l'antico uso del regno permettono a' nostri principi. Fu serbata l'immunità delle chiese secondo il prescritto de' canoni, non già secondo la bolla gregoriana, che in tutte le occasioni non fu satta valere. Il regio exequatur fu indispensabilmente e con sommo rigore ed oculatezza ricercato in qualunque provvisione che venisse da Roma. Furono i vescovi contenuti ne' loro limiti, e tolti molti abusi che s'erano introdotti nelle loro diocesi. Le franchigie e l'immunità degli ecclesiastici furono mantenute secondo il prescritto de' canoni e delle nostre leggi, e riparato alle frodi: talchè fu ridotta la giustizia e giurisdizion ecclesiastica al suo giusto punto, lasciandosi al sacerdozio quel ch'è di Dio, ed all'Imperio quel ch'è di Cesare. Nella qual opera non men gloriosa, che a Dio molto grata ed accettta, v'ebbe la maggior parte il zelantissimo nostro presidente del Sagro Consilio Gaetano Argento, al quale avendo l'augustissimo nostro monarca confidata la difesa

della sua regal giurisdizione, la sostenne con non disugual dottrina che vigore. Egli, che per lo suo profondo sapere ben sapeva distinguere i confini tra 'l sacerdozio e l'Imperio, impiegò tutta la sua vigilanza perchè queste due potenze si contenessero ne' loro limiti, e che l'una non intraprendesse sopra l'altra. Egli fu il primo tra noi che, secondo i veri principi tratti da' sagri canoni, da' concili, dalle sentenze de' Padri e da' più profondi e gravi teologi e canonisti maneggiasse con decoro, e con somma non men dottrina che erudizione queste contese giurisdizionali, nelle quali in breve tempo divenne consumatissimo, lasciandosi indietro tutti gli altri che prima di lui aveano sostenuta questa carica. I cotanto presso noi famosi reggenti Villano, Revertera, de Ponte e tanti altri che si segnalarono nella difesa della giurisdizion regale, appo lui si dileguano. Comparate le loro consulte con le sue dottissime, ripiene della più scelta erudizione, arricchite di autorità e delle più pellegrine notizie, tratte non meno dall'istoria ecclesiastica, da' concili, da' Padri e da' più eccellenti canonisti, che dalle nostre memorie ed illustri esempi del nostro regno istesso: tanto queste sopra quelle s'innalzano, quanto gli alti cipressi sopra gli umili e bassi corbezzoli. Talchè se qualche cosa mancava perchè questo regno potesse gareggiare con quello di Francia, dove questi studi sono stati ridotti nell'ultimo punto di perfezione, per lui non abbiamo ora noi ne anche in ciò da portargli invidia.

Furono ancora sotto il regno del nestro augustissimo principe moderati gli abusi della nunsiatura di Napoli; e, come altrove fu detto, per questa stessa cagione sospeso il tribunale della Fabbrica. Informato il nostro monarca degli spogli e dell'estorsioni che si commettevano in questi tribunali in gravissimo danno de' suoi vassalli, con forte risoluzione ordinò nel 1717 che il nunzio fra ventiquattr' ore uscisse dal regno. Pervenne a noi il regal dispaccio nel mese d'ottobre del medesimo anno, e fu tosto mandato in esecuzione. Parti il nunzio, si chiuse il palazzo, e fur parimente chiuse le porte al tribunale della Fabbrica. Ne' 4 di giugno del seguente anno, dimorando il nostro imperadore a Luxemburg, spedi altro dispaccio, col quale ordinò il sequestro delle rendite delle chiese e benefizi vacanti, comandando che quelle s'impiegassero alla reparazione ed ornamento delle stesse chiese ed al sovvenimento de' poveri. Ed al dì 8 ottobre dell'istesso anno 1718 ne spedi un altro diretto al conte Daun, vicerè, dove se gl'incaricava che pienamente l'informasse dell'estorsioni ed abusi di questi tribunali, e del rimedio che dovea darvisi. Il vicerè esegui per mezzo del delegato del-la Giurisdizione con molta esattezza l'imperiale comando, dandogli pieno ragguaglio degli abusi di questi tribunali, e dei rimedi che potevano adoperarsi. Intanto papa Clemente per mezzo del suo nunzio in Vienna, valendosi ancora dell'intercessione dell'imperadrice Eleonora, madre, procurò mitigare l'animo del figliuolo: sicchè, ridotto l'affare in trattati, gli fu accordato il ritorno del nunzio, con facoltà però limitate, procurandosi tôrre al meglio che si potessero gli

abusi del suo tribunale. Fece a noi ritorno nel mese di giugno del seguente anno 1719, ma dal mostro Collaterale gli fu impedito l'ingresso nella città per alcune difficoltà che s'incontravano in dar l'exequatur al suo breve, talchè fu d'uopo aspettare dalla corte nuovi comandi; ed essendosi in Vienna spianate le difficoltà proposte, vennero nuovi ordini per la sua reintegrazione; onde nella fine di quell'anno 1719 fu introdotto nella città ed aperto il suo tribunale, ma quello della Fabbrica rimase chiuso e sospeso, come è al presente.

Cotanto s'ebbe a travagliare nel pontificato di Clemente XI per sostenere i regali diritti, e per sottrarre i sudditi del re dalle sorprese e soperchierie degli ecclesiastici. Ma indi a poco, morto Clemente e succeduto il presente pontefice innocenzo XIII, fu tra il sacerdozio e l'Imperio posta una ben ferma e tranquilla pace, e furono queste due potenze ridotte in una perfetta armonia e corrispondenza. Imitando costui il gran pontefice Innocenzio III, non men suo predecessore che dell'istesso suo sangue, ed adempiendo quel che sotto di lui fu stabilito in un canone dal concilio Lateranense (1), ha esposti i suoi pacifici e moderati sensi, che, siccome e' brama che i laici non usurpino le ragioni dei cherici, così questi siano contenti di ciò che i canoni, le costituzioni apostoliche e le consuetudini approvate lor concedono; e sotto pretesto della libertà ecclesiastica non invadano le ragioni de' laici, nè stendano la

<sup>(1)</sup> Concilio Lateranense, sotto Innocenzo III, can 42.

lor giurisdizione con pregiudizio della regale, affinchè con giusta e ben regolata distribuzione si dia a Cesare quel ch'è di Cesare, ed a Dio quel ch'è di Dio.

### I. Monaci e beni temporali.

I monaci a questi tempi, sebbene caduti dall'opinione che prima aveano di santità e dottrina, proseguivano pure a far progressi negli acquisti di beni temporali. Le rendite degli acquistati, i nuovi legati e donazioni che si facevano alle loro chiese, maggiormente gli provvidero di contanti, sicchè quando mancavano l'eredità ed i legati, essi compravano i poderi, e nelle concorrenze, come più offerenti per la copia del denaro accumulato con questi mezzi, non già con sudori e travagli, erano a tutti preseriti. Fu introdotto ancora in questi ultimi tempi, che non vi era testatore che non lasciasse alle loro chiese cappellanie, con istabilirvi fondi copiosi e fruttiferi per celebrazione di messe, riponendo il presidio della salvezza della loro anima non già nello studio di tenerla monda dalla contagione del secolo, ed a procurare in vita di sollevar le vedove e gli oppressi; ma in fabbricar cappelle sontuose, moltiplicare i sacrifizi e far celebrare delle messe in tutti gli altari (1). E la maraviglia è, che con tutto il lor discredito, e che i secolari ne parlassero con disprezzo, pure essi sono i padroni dello spirito del popolo, non altramente che si facciano coloro i quali stando sani, ancorche disprezzino

<sup>(1)</sup> Vedi Bossuet, Politiq., lib. 7, parte 2, art. 4, prop. 11.

i medici, riputandogli inutili alla cura delle malattie, si sottopongono nondimeno poi ad essi con maggior soggezione degli altri, tantosto lor

viene ogni piccolo malore.

Don Pietr' Antonio d'Aragona, vicerè, favorì i loro acquisti; ed a' suoi tempi, oltre dell'ospedale di San Gennaro fuori le mura della città, ehbe compimento e perfezione il famoso romitorio di suor Orsola. Gli Scalzi Eremitani di Sant' Agostino aprirono sotto il governo del marchese de los Velez una magnifica chiesa col titolo di San Niccolò Tolentino. La morte di Gaspare Romer, rinomato mercatante fiammengo, arricchi non pur lo spedale degl'Incurabili, ma il monastero delle donne monache del Sagramento. Altri mercatanti forastieri, non avendo a chi lasciare le loro ricchezze, fondarono nuovi monasteri, invitandovi monache loro compatriote ad abitarvi. Si aggiunsero ancora l'eccessive doti ed i vitalizi che si costituiscono nell'entrare che le monache fanno ne' monasteri, a' quali dopo la lor morte le doti rimangono; e quando ne' primi tempi fu gran contrasto se il ricever tali doti fosse simonía, poi si ricevettero senza il minimo dubbio. Fu ancora introdotto che i monaci istessi si riserbassero grossi vitalizi, ed a questi ultimi tempi tal riserba è penetrata sino a quelli delle religioni Mendicanti; e poco lor resta d'avanzare quest'altro passo nell'entrare a' monasteri, cioè di farsi costituire anche propri patrimoni. A questo fine in questi ultimi tempi non si sono vedute più riforme d'antiche religioni, ma novelle congregazioni di preti: si sono scacciati i cappueci, e s'amano ora più le berrette, per menar una vita più agiata, senza coro e senza quelle altre soggezioni ed incomodi che porta seco l'austero

e rigido cappuccio.

Per tanti e sì innumerabili fonti sono derivate in noi sì vaste e smisurate ricchesze degli ecclesiastici, le quali sono un'evidente cagione della nostra miseria. I pubblici pesi si soffrono da' secolari solamente, e si rendono ora assai più insopportabili, perchè passando continuamente i beni, che prima erano in poter dei laici, in mano degli ecclesiastici, viene a cadere tutto il peso, che prima era ripartito, sopra il rimanente che resta sotto al dominio de' laici. Si fa conto dai più esperti, e da coloro che sanno lo stato del regno, che delle tre parti delle rendite, pressochè due si trovano nelle mani degli ecclesiastici, dalle quali non possono mai ritornare in potere de' laici, per le leggi strettissime fatte a lor benesicio, che l'impediscone. Altri commemente affermano che se il regno si dividesse in cinque parti, si troverebbe che gli ecclesiastici ne hanno quattro delle cinque; poichè essi hanno del suolo quesi la metà del tutto, e sopra il rimanente per i legati ed altri doni consimili ne hanno un altra mezza, poiche nius muore sensa che lasci qualche legato a qualche chiesa o convento. Oltre a ciò, fra qualche tempo faranno pure acquisto di tutto il rimanente, perchè abbondando di denari raccolti da' legati e dagli avanzi delle lero amplissime rendite, fanno del continuo compre di stabili. Talchò i riflessivi viaggianti forestieri, che, stupidi, ammirano tante e sì sterminate ricchezze, e fra gli altri il prudente e savio Burnet, pressgirono, che se non vi si pone alcun freno, siccome giungeranno a comprarsi l'intera città, così nel termine d'un secolo diverranno gli ecclesiastici padroni di tutto il regno.

Conobbero i nostri maggiori un così ruinoso disordine, e procurarono por freno a al sterminati acquisti. Quando in nome della città, baroni e regno, fu mandato il reggente Ettore Capecelatro al re Filippo IV, fra l'altre grazie che si chiesero a quel monarca, una fu, perche provvedesse e dasse freno agli acquisti de' beni che si facevano degli ecclesiastici nel regno. E non essendovisi per la morte del re Filippo data alcuna provvidenza, furono replicate le suppliche al suo successore Carlo II; ma da questo re, riputandosi ciò cosa di gran momento, non se n'ottenne altro che una promessa di volervi poi più pesatamente provvedere (1). Ma sotto il felicissimo governo del postro augustissimo monarca, incoraggita la città ed il regno della sua magnanimità e clemenza, porsegli nuove preghiere, nelle quali esprimendo le miserie che si cagionavano perciò al regno, il danno non meno del regal erario che de' sudditi, gl' incontrastabili regali diritti ch'egli avea di poter ciò comandare, e gli esempi degli altri principi religiosissimi che ne' loro reami aveano con prudenti leggi repressi tali acquisti; istantemente lo pregarono che lo stesso comandasse egli nel regno di Napoli, in guisa che gli ecclesiastici per l'avvenire non potessero acqui-

<sup>(1)</sup> Privilegi e Grazie di Carlo II, tomo 2, p. 191.

stare beni stabili nè per sè stessi, nè per mezzo d'altre persone; e che se per avventura per legato o per altra qualunque via lor pervenissero beni stabili, debbano quelli vendere e contentarsi dal prezzo. Reggendo in quel tempo, per l'assenza del re da Barcellona, la regina Elisabetta, questa savissima principessa, mossa da queste suppliche, degnossi con suo regal dispaccio, spedito in Barcellona a' 19 marzo del 1712 (1), premurosamente comandare al conte Carlo Borromeo, allora nostro vicerè, che, inteso il Collateral Consiglio ed il tribunale della regia Camera, l'informasse pienamente con suo parere di quanto occorreva sopra la dimanda fatta, affinchè potesse sopra ciò prendere quella risolazione che stimerà più giusta e conveniente (2). In esecuzione di questa regal cedola, che esecutoriata dal regio Collateral Consiglio fu rimessa alla regia Camera, su da questo tribunale, per ciò che s'appartiene a lui, fatta la richiesta relazione, e rimane solamente ora che lo stesso s'esegua dal Consiglio Collaterale; il quale intanto (ciò pendente) a ricorsi della città che invigila ad impedire qualunque novità che frattanto si tentasse dagli ecclesiastici in far nuovi acquisti, suol ordinare che con effetto si facci la domandata relazione a S. M. C. e Cattolica, e frattanto che non s'innovi cos'alcuna.

<sup>(</sup>I) Da poi nel 1717, trasferita la corte in Vienna, la maestà dell'imperatore alle nuove suppliche della città si degnò con altro suo rescritto comandare: « Placet S. C. C. M., ejusque curiae erit ut regni indemnitati provideatur ».

(2) Privilegi e Grazie di Carlo VI, tomo 2, p. 244.

Non vi è da dubitare che fra tanti e sì segnalati benefizi, de' quali ha il nostro augustissimo principe ricolmo questo suo regno (talchè sotto tanti che lo dominarono, non fu veduto mai in istato sì florido e vigoroso, quanto ora che riposa sotto il clementissimo suo impero), non s'abbia a sì giusta e gloriosa opera da dare il suo fine e compimento. E tanto più dobbiamo noi ora sicuramente sperarlo, quanto che fra gli altri suoi pregiati benefizi ha voluto a questi ultimi di concederne un maggiore di commetterne il governo di questo regno al savissimo cardinal Michele Federico d'Althann, nostro vicerè, il quale, emulando la gloria de' più rinomati e saggi suoi predecessori, fa che alla cara ed onorata memoria che a noi è rimasa del giusto e savio governo del marchese del Carpio si accoppii anche la sua; e che siccome pari sono le sollecitudini che e' tiene in governarci, pari le opere e la sapienza, giusto è che pari ancora sia la sua gloria e l'immortal suo nome.

FINE DEL XIV ED ULTIMO VOLUMB



## TAVOLA ANALITICA E CRONOLOGICA

## DEL PRESENTE VOLUME

## LIBRO QUARANTESIMO

| ETRODUSIONE a questo libro pag.                                                                                | 5   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CAPO PAIMO                                                                                                     |     |
| Del governo di don Gaspare de Haro, marchese<br>del Carpio : sue virtù; sua morte , e leggi che<br>ci lascio " | 6   |
| Conosca questo vicerà i mali che affliggono il re-<br>gno, e si prepone di adoperare gagliardamenta            | ivi |
| ad estirparli                                                                                                  |     |
| Suoi rigori in proibire il porto dell'armi . »<br>Sue ordinauze per punire la frede nelle manifat-             | 7   |
| ture d'oro, d'argento e di seta »                                                                              | 8   |
| Abusi dei tribunali da lui tolti »                                                                             | 9   |
| Sue disposizioni per togliere l'abuse della falsifi-                                                           |     |
| cazione della monete                                                                                           | 10  |
| Monete nuove da lui fatte coniare "                                                                            | 12  |
| Alterazione creduta necessaria da farsi a queste                                                               |     |
| monete, ma delle Pierre non approvata                                                                          | 13  |
| Vi dà poi opera il successore                                                                                  | 14  |
| Mezzi de lui usati per lo sterminio de' banditi »                                                              | 15  |
| Estirpazione di costoro                                                                                        | 16  |
| Questo vicerè distruese l'abuso dei nobili di man-                                                             |     |
| tenere gente armata per le prave loro voglie »                                                                 | 17  |
| Della pietà di questo vicerò                                                                                   | 18  |
| Abbondanza da lui procurata al regno                                                                           | 19  |
| 1687, 15 novembre. Sua morte da tutti compianta »                                                              | ivi |
| Il conte di Santo Stefano gli è eletto successore »                                                            | 20  |

# 92 TAVOLA ANALITICA E CRONOLOGICA A.R.G. C.

#### CAPO SECONDO

| 20         | Governo di don Francesco Benavides , conte di<br>Santo Stefano : suoi provvedimenti e leggi che<br>ci lasciò pag.                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 1688, dicembre. Giunge questo vicerè in Napoli, e ri-<br>ceve il comando da don Lorenzo Colonna, gran<br>contestabile del regno, che da Roma era ve- |
| ivi<br>ivi | nuto dopo la morte del marchese del Carpio » Terremuoto sentito in Napoli »                                                                          |
| ivi        | 1689, 12 agosto. Morte di Innocenzo XI, cui succede<br>Alessandro VIII                                                                               |
| 21         | Regolamenti prescritti dal nuovo vicerè pel cam-<br>bio della vecchia moneta colla nuova . »                                                         |
| 22         | Monete da lui fatte coniare. È compita l'opera in-<br>trapresa dal suo predecessore »                                                                |
|            | 1691, 8 gennaio. Nuova alterazione del venti per cento<br>fatta dal vicerè alla moneta, per cui gliene vis-                                          |
| ivi        | ne molto biasimo, e non lieve danno al regno » 1689, I2 febbraio. Morte della regina, moglie di Car-                                                 |
| 23         | lo II; funerali fatti per lei in Napoli . "                                                                                                          |
| 25         | 1690, 28 agosto. Nozze di Carlo II con Marianna, figlia<br>del duca di Neoburgo                                                                      |
| 26         | La monarchia spagnuola è a quest'epoca molto inferiore alla francese                                                                                 |
| iv         | Leggi del nostro vicerè per la pronta decisione delle liti                                                                                           |
| 27         | Suoi ordini per preservare il regno da nuovo con-                                                                                                    |
|            | tagio che serpeggiava in Romagna . »<br>Altri provvedimenti utili da lui dati interno al-                                                            |
| iv         | l'annona ed al commercio                                                                                                                             |
| 2          | Coeli                                                                                                                                                |
|            | CAPO TRREO                                                                                                                                           |
| įv         | Governo di don Luigi della Zerda, duca di<br>Medina Coeli; sua condotta ed infelicissimo<br>fine                                                     |
| 9          | Applica l'animo questo vicere ad impedire i con-                                                                                                     |
| -          | trahandi                                                                                                                                             |

| TAVOLA ANALITICA E CRONOLOGICA                                                | 93  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. di G. C.                                                                   |     |
| 1695. Sua magnificenza. Rifioriscono sotto il suo gover-<br>no le lettere pag | 29  |
| 1697. Fa coniare una moneta detta scudo riccio in me-                         |     |
| moria del ristabilimento della salute del re, che                             |     |
| era quasi sempre infermiccio »                                                | 30  |
| Si teme molto che abbia a morire il re senza la-                              |     |
| sciar discendenza                                                             | 3 E |
| Trattato secreto sottoscritto in Loo tra la Fran-                             |     |
| cia, l'Inghilterra, l'Olanda e la Savoia per lo                               |     |
| smembramento della Spagna                                                     | ivi |
| Carlo II pensa a nominarsi un successore per im-                              | -   |
| pedire lo amembramento de' auoi regni »                                       | 32  |
| 1700, marzo. Nuovo piano di smembramento trattato                             |     |
| in Londra                                                                     | 33  |
| L'imperator Leopoldo si oppone alla divisione della                           |     |
| Spagna. Il re Luigi apre secrete pratiche coi                                 |     |
| grandi di Spagna                                                              | 34  |
| 27 settembre. Muore Innocenzo XII »                                           | 35  |
| 23 novembre. Elezione di papa Clemente XI . »                                 | 36  |
|                                                                               |     |
| CAPO QUARTO                                                                   |     |
| Morte del re Carlo II; leggi che ci lasciò; e ciò                             |     |
| che a noi avvenne dopo si grave ed inestimabil                                |     |
| perdita                                                                       | 37  |
|                                                                               |     |
| Brighe del re Luigi di Francia presso la corte di                             |     |
| Spagna per far dichiarare successore al trono                                 | . , |
| di Spagna Filippo, secondo figlio del Delfino»                                | ivi |
| Dei diritti che pretendevano i Francesi . »                                   | 38  |
| Ragioni che mossero il re Carlo II ad eleggere a                              | ••  |
| suo successore Filippo »                                                      | 39  |
| novembre. Muore Carlo II                                                      | 40  |
| Delle leggi a noi lasciate da questo re . »                                   | 4[  |
| Grazie e privilegi da lui concedutici                                         | 42  |
| 20 novembre. Giunge in Napoli la notizia della sua                            |     |
| morie                                                                         | ivi |
| È pubblicata quivi la nomina del duca d'Angiò a                               |     |
| auccessore al trono                                                           | ivi |
| Lega dei principi d'Europa che innalzane Carlo,                               |     |
| arciduca d'Austria, secondogenito di Leopoldo,                                |     |
| al trono di Spagna, per impedire il troppo in-                                |     |
| grandimento della Francia »                                                   | 44  |
|                                                                               |     |

| 94     | TAVOLA ANALITICA E CRONULOGICA                        |     |
|--------|-------------------------------------------------------|-----|
| A. ä G | . <i>C</i> .                                          |     |
| 1700   | L'arciduca Carlo è condotto in Ispagaa, e fissa       |     |
|        | la sua sede in Barcellona pag.                        | 45  |
|        | Pelici suoi successi in lepagna                       | ivi |
|        | Prosperi successi delle armi di Carle in Italia,      |     |
|        | per cui il Napoletane ed il Milanese restano a        |     |
|        | iui soggetti                                          | ivi |
| 1202   | , 7 luglio. Napoli presenta le chievi agli imperiali, |     |
|        | e il regno passa sotto il dominio di Carlo »          | 46  |
|        | La polizia del regno è conservata come si tro-        |     |
|        | 7878                                                  | ivi |
|        | Benefizi fatti da questo principe al regno . »        | 47  |
|        | Carle preade per moglie Etisabetta Cristina di        |     |
|        | Wolffenbutel                                          | 48  |
|        | Luigi XIV è perdente da ogni parte contro gl'im-      |     |
|        | periali                                               | ivi |
| 1711;  | 17 aprile. Moore Fimperador Giuseppe I, che era       |     |
|        | succeduto a Leopoldo                                  | 49  |
|        | Carlo prende possesso del trono imperiale; lascia     |     |
|        | la moglie al governo della Catalogna . »              | ivi |
|        | Luigi tenta ogni via per fare la pace. Sospensio-     |     |
|        | ne d'armi tra lui e l'Inghilterra »                   | ivi |
|        | Vantaggi riportati dai Francesi sopra gli alleati,    |     |
|        | per cui si apre l'orecchio a trattative di pace »     | ivi |
| 1713   | , 11 aprile. È conchiusa la pace in Utrecht, per la   |     |
|        | quale ebbe Filippo le Spagne e le Indie; il du-       |     |
|        | ca di Savois la Sicilia; le possessioni d'Italia      |     |
|        | l'imperatore                                          | 50  |
| 1714   | , 6 marzo. Nuovo trattato tra Luigi e Carlo, col      |     |
|        | quale questi non rinuncia alle sue regioni alla       |     |
|        | corona di Spagna                                      | 51  |
|        | L'isola di Sardegna è data al duca di Savoia in       |     |
|        | cambio della Sicilia                                  | ivi |
|        | Del consiglio supremo in Vienna per trattare le       |     |
|        | cose del mostro Stato                                 | 52  |
|        | Della facoltà di dare varie investiture di regni di   |     |
|        | Europa in varie maniere abolita                       | 53  |
| 1721   | , 19 marzo. Muore papa Clemente XI. È eletto In-      |     |
|        | nocenzo XIII                                          | 56  |
| 1722   | , giugno. Della bolla d'investiture concedute da que- |     |
|        | eto papa all'imperatore pel regno                     | ivi |
|        | Della cerimonia di quest'investitura                  | 57  |
|        | Dell'inutilità delle investiture                      | 58  |

|         | TAVOLA ANALITICA E CRONOLOGICA                                                  | 95         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A. & G. |                                                                                 |            |
| 1722,   | Fatti posteriori che provano la nullità delle me-                               | 59         |
|         | Della presente politica de' papi a queste propo-                                | 33         |
|         | sito                                                                            | 60         |
|         | саро финто                                                                      |            |
|         | Stato della nostra giurisprudenza, e dell'altre                                 |            |
|         | discipline che fiorirono tra noi nella fine del                                 |            |
|         | secolo decimosettimo insino a questi ultimi                                     |            |
|         | tempi»                                                                          | 63         |
|         | Del progresso fatto da varie scienze a quest'epo-                               |            |
|         | ca nel nostro regno                                                             | ivi        |
|         | Di Francesco d'Andrea, lume della nostra giuris-                                |            |
|         | prudenta                                                                        | 64         |
|         | Di Serafino Biscardi, che caleò le sue pedate, e                                | 65         |
|         | di altri giureconsulti celebri                                                  | 66         |
|         | Dello studio della giurisprudenza e di Domenico                                 | •          |
|         | Aulisio e delle sue opere »                                                     | ivi        |
|         | Di don Nicolò Capasso, professore di jus cano-                                  |            |
|         | nico                                                                            | 69         |
|         | Altre cattedre da valenti professori illustrate »                               | 70         |
|         | Dell'accademia filosofica istituita dal marchese del-                           | :_:        |
|         | l'Arena, chiamata degli Investiganti .                                          | ivi<br>ivi |
|         | Sommi ingegni che iliustrarono la medesima Del bene che da essa se ne ritrasse. | 71         |
|         | Cattedre di altre ecienze fatte fiorire da valenti pro-                         | • •        |
|         | fessori                                                                         | 72         |
|         |                                                                                 |            |
|         | CAPO SESTO                                                                      |            |
|         | Polizia ecclesiastica di questi ultimi tempi »                                  | 74         |
|         | Di Innocenzo XI, che non disturbò il regno con                                  |            |
|         | pretendenze                                                                     | ivi        |
|         | Di Innocenzo XII che fu inclinato a beneficarci »                               | 75         |
|         | Abusi tolti da questo pontefice                                                 | ivi        |
|         | quiete con nuove pretendenze                                                    | 76         |
|         | Varii tentativi di questo papa contro i diritti dei                             |            |
|         | Napoletani                                                                      | 77         |
|         | Disposizioni prese da Carlo d'Austria contro le                                 |            |
|         | papali intraprese                                                               | 78         |

| 96     | TAVULA ANALITICA E CRONULUGICA                                                                  |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. äG. | . <b>C</b> .                                                                                    |     |
| 1713,  | , 6 agosto. Legge di Carlo che esclude i forestieri<br>dalle prelature e benefizi del regno . » | ivi |
|        | Inutili querele che ne fa papa Clemente                                                         | 79  |
|        | Come sotto l'imperatore Carlo VI ed ai tempi                                                    | •   |
|        | del conte Daun, nostro vicerè, venissero re-<br>pressi gli attentati degli ecclesiastici . »    | 80  |
|        | Di Gaetano Argento, che fissò i limiti della giuris-                                            |     |
|        | dizione ecclesiastica                                                                           | įvi |
| 1717   | . Il nunzio è espulso dal regno, ed è abolito il tri-<br>bunale della Fabbrica                  | 82  |
| 1718   | , 4 giugno. Sono sequestrate le rendite delle chiese                                            |     |
|        | e benefizi vacanti                                                                              | ivi |
| 1719   | . Il papa ottiene di ristabilire il nunzio in Napoli;                                           |     |
|        | esso vi rilorna »                                                                               | ivi |
|        | Sotto Innocenzio XIII cessarono le contese e si                                                 |     |
|        | fece ritorno alla tranquillità »                                                                | 83  |
|        | § 1. Monaci e beni temporali »                                                                  | 84  |
|        | Dei mezzi d'arricchimento che aveano i monaci a                                                 |     |
|        | questi tempi                                                                                    | ivi |
|        | Chiese e monasteri che venivano dalla pietà fon-                                                |     |
|        | dati                                                                                            | 85  |
|        | La ricchezza degli ecclesiastici produce la miseria della nazione                               | 8€  |
|        | Della richiesta che erasi fatta ai re di Spagna di                                              | •   |
|        | impedire ulteriori acquisti agli ecclesiastici »                                                | 87  |
|        | Disposizione presa a questo riguardo in questi                                                  |     |
|        | tempi                                                                                           | 88  |
|        | Del cardinale d'Althann, vicerè di Napoli                                                       | 89  |
|        |                                                                                                 |     |

FIRE DELLA TAVOLA.

## TAVOLA BEGLI AUTORI

## CITATI IN QUEST OPERA

A beirto, mulomedico. Accio, presso Nonio. Accursio. Acosta. Adriano, papa, Epist. Afflitto Mattee. Agatia, Hist. Ageta, ad Moles. Agnello Ruggiero, Orat. Liter. Animiano Marcellino. Agostini Antonio, Oper. Divers. Agostino, santo. Agrippa Cornelio. Aiello Iscopo, Tract. de Adoha. Aimoino. Alberico. Alberto Isacco, Archieraticon Alberto Bologuese. Alberto, frate. Albizzi, cardinale, Tract. de Annali d'Inghilterra. Inconstant: in Fide. Alciato. Alemanuo Niecolò, Not. ad Anonimo Salernitano. Procep. Alessandro Telesino. Alessandro ab Alexandro. Alessandro d'Andrea.

GIAMONE, T. XIV.

Algerio , Istor.

Alighieri Dente. Allacci Lrone. Aloandro. Altenerra. Altistiodorense Enrico. Alupno, Fabbrica del Mondo. Alvarotto, giurisc. Amaia Francesco Amato Antonio. Ambrosio , santo Ammirato Scipione. Anacleto, papa. Annetasio Bibliotecario. Andrea d'Isernia. Andrea di Barletta. Andreys , Disp. Feud. Angelo, Consigli. Anna Comnena, Istor. Annali da' Boi. Annali Palermitani. Annali Ecclesiastici. Anonima di Sirmondo. Anonimo Beneventano. Anenimo Barese. Apopimo Cassinese. Anonimo, *de Rebus Frider*., ec. Ansegiso , Colletioni.

Anselmi Antonio, Trib. Belg. Bandurio. Anselmo , santo. Antemio. Antonio , santo. Appiano Alessandrino. Area none, Comment. in Con-Barrio. stit. Frid. Imp. Arcidiacono Barese. Argentone, Memorie. Argenti Alberto. Ariosto. Aristotile. Armenopulo Costantino. Arnaldo . Ars Cogitandi. Arniseo. Arnobio. Arturo Duck. Attaliates Michele, Synopsis. Atanasio, santo. Atti degli Apostoli. Aubespine Gabriello. Aulisio delle Scuole S. Aulo Gellio. Aurelio Vittore. Ausonio Autentiche. Autore della Vita di Costantino Magno. Autperto, abate, Cronaca Autuario . della Cronaca Cassinese. Azorio, Instit. Morum.

## R

Bacchini, abate, Dissert.
Bacone da Verulamio.
Baldo.
Balduino Francesco.
Baleicourt, Origina e Genealogia della Casa di Lorena.
Balsamone Teodore:
Balsamone Deduzio.

Bossio. Bovadilla , *Polit.* 

Barbosa. Bardi . Cronic. Bargeo, Siriade. Baronio. Bartolo. Bartolomeo da Capua. Basilio, santo. Beatillo . *Istoria di Bari*. Becano Martino. Beda. Bellai, Istor. Bellarmino. Belluga Pietro, Specul. Princ. Beltrano, Descrizione del regno di Napoli. Benriendense Paolo. Bentivoglio, Istor. di Fiandra. Bernardo . santo. Berti Pietro, Vita di Boesio. Besoldo, de Jur. Acad. Beveregio Guglielmo. Biase da Morcone. Bingham , *Orig. Eccles.* Bionde, Istor. Biscardi, de Jure Respons. Blastare Matteo. Blesense Pietro, Epist. Blondello , Pseudo - Isidorus. Boccaccio. Bodino. Boerio Niccolà. Boezio Severino. Bollando. Bollario Romano. Bopello Andrea. Borelli Carlo, Vindic. Neap. Borello Camillo, Comment. ad Stat. Neap. Bosquet , Not. ad Epist. Innoc. Bosio, de Sign. Eccles. Brantôme, Hist. de la Réfor-Brencmanno Errige, Histor Pandect. Brissonio. Bruni , Istor. Budeo. Bugato, Istor. Buonfinio Antonio, Istor. Bursatto Francesco, Consigli. Beovio.

Caio. Calà Girolamo. Calcedonese (Concilio). Callimaco. Camerario. Camillo Salernitano. Campi, Istoria di Cremona. Cangiano Gio. Aptonio, Istor. Capaccio, Il Forestiero. Capece Galeota. Capecelairo, Istor. Capitolari di Carlo Magno. Capitolino. Capone, *Controversie*. Capellano Claudio. Caraccioli, Ecc. Neap. Monument. Carlo di Tocco. Caronda, Illustr. delle Pan-Caramanico Marino. Caravita Prospero. Carillo, giurisc. Carraffa Francesco, De Reb. Corintio. Cassanco, Catal. glor. Mund.: Costa Giovanni. Cassiodoro.

Boxornio, Monum. Vir. illust. Catena Girolamo, Vita di San-Pio V. Cavense (Codice). Cave, Istoria della Vita de' Martiri. Cedreno. Celso. Cesare , De Bel. Gallic. Cevallos , Comment. Chioccarelli, De Episc. Neap. Chiflezio Giulio. Chinon Gabriello, Notit. Orien. Chiumacero Giovanni. Ciacconio. Ciarlanti , *Del Sanni*o. Cicerone. Cinnamo Giovanni, Hist. Comnena. Cino da Pistoia. Cipriano , santo. Cironio, In Canon. Claudinno. Clemangia Niccolò, De Corrup. Eccl. Stat. Clemente, papa, santo, Epist. Clementine. Clenardo, Epist. Cluniacense, abate. Cluverio , Antiq. Itak Codice Teodosiano. Codice de' Dipl. Ital. Codice Giustinianeo. Codino, De Offic. Aul. Const. Collenuccio, Istor. Comines, De Bello Neap. Compeno Emmanuele. Connano, Comment. Jur. Civ. Conringio, Orig. Jur. Germ. Coppino. Corio Bernardino, Istor. Costautinopolitano (Concilio). Costanzo Angelo. Costituzioni imperiali. Costituzioni del Regno di Na-Costituzioni di Federico II, imperatore. Costo, Not. ad Collenuc. Covarruvias . Var. Resolut. Cragio. Monast. Crisostomo Giovanni, santo. Crispano Giovanni. Crispino, In serie PP. Crispo, Vit. Sanasarii. Cristineo, Decis. Cromero Martino. Cronaca Cassinese. Cronaca Barese. Cronaca di Fois. Cronaca Ducum et Princip. Benevent. Cronache Salernitane. Cronaca del Monastero di Santa Giustina di Padova. Cronista di Fossanova. Cronologista degli Esarchi di Diana. Ravenna. Cuiacio. Curopalata Giovanni. Curte (Alessandro di ). Curte (Francesco di). Cusano, cardinale, De Concor.

n

Cutello, Ad Leg. Frider.

Damiano Pietro, santo. D'Anna Fabio. D'Andrea Francesco, Disput. Duck Arturo (V. Arturo). Feud. Du-Fresne, Lex. Lat. Barb.

Dante.

Della Noce, abate, Not, ad Chron. Cassin. De Amanatis Bouifazio. De Blois Pietro (V. Blesense). De Battis. Decretali. Delle Vigne Pietro. De Grassis Jacopo, Decis. Aur. Crescellio, Orig. et Fund. Ord. Delbene Tommaso, De Immunit. De Cusa Niccold. De Luca, cardinale. De Marca Pietro. Del Monte Roberto, Hist. De Nigris, Comment. ad Cap. Regni. De Pietri Francesco. De Ponte, De Potest. Proreg. De Roye Francesco, Instit. Canon. De Rosa, Praelud. Feudal. Desiderio Heraldo, Observ. Diaceno Giovanni. Dialogo, *de Orat*, attribuito a Tacito. Digesti. Diodoro Siculo. Dione Grisostomo, Orat. Dione Cassio. Dianisio d'Alicarasso. Di Penna. Disembachio Martino. Ditmarė. Donnorso Sergio. Doujat, Hist. Jur. Civ. Donsa Giano. Duardo Leone. Duareno, De Minist. et Benef.

Duchesne Francesco, Hist.

D'Arienza Bartelommeo.

Auct Filone.

Filostorgio.

Filostrato.

Dupin, De Antiq. Ecol. Di-Filesacco Giovanni, De S. Ep. scipl. Durando Guglielmo.

### E

Fiore Pietro, Calab. Illust. Eadmero. Firmico. Flacco Siculo. Eginardo, Hist. Egineta Paolo. Fleury. Einsieldensi (Annali). Florente Francesco. Emerico Claudio, De Acad Floro Magistro. Flossardo. Parisien. Engenio , Nap. Sacr. Folietta Uberto, Tumult. Neap. Ennodio, santo. Fonteio Claudio. Epifanio, santo. Forcatolo , *Dialoghi*. Fornerio. Epilogo dalle Nevelle. Erchemperto. Forstero , Hist Fortunato, Poss ad Comis. Si-Ermanno , *His*t Ermogeniane (Codice). goald. Fozio. Erveo Genziano. Erzio, De Feud. Oblat. Franchis. Franckonstein, *Dissert. de Ma*-Evagrio. Eulogio, santo, Oper. jumis, ec. Eunapio. Freccia Marino. Ensebio. Freero, *Parerg.* Frisingense Ottone. Eustazio. Eutropio. Frossardo , *Hist*. Fulvio Ursino.

## F

Fabricio Giovanni. Fabro Camillo, De Appellat. Gaetano, cardinale. et Abus. Fabrotto Annibale. Fachineo, Controvers. Facendo. Falcando Ugone. Falcone Beneventaño, Istor. Fazzello, Istor. Sicil. Feline, Epitom de Reg. Apul. Gatti Antonio, Histor. Gymn. Ferrari Jacopo Antonio. Festo. Fevretto.

## G

Gaillio, Observat. Galateo Antonio, De Situ Japy giae. Galeno. Galeota , Respons. Fiscal. Galli Giovanni, Quaest. Garenzio P., Vit. Cassiodori. Ticin. Gazzaluppi Gio. Battista. Gelasio , papa.

Gemblacense Sigeberto, Hist.
Gemmeticense Guglielmo.
Gennaro Scipione.
Gerardo a Roo.
Gerardo a Noo.
Gersonio Auastasio.
Gessnero Corrado, Biblioth.
Giannettasio, Hist. Neap.
Giasone, Praelud. Feud.
Gifanio.
Giordani, Chronic.
Giornandez.
Giovanni d'Andrea (V. d'An.
Gragorio I.
Gragorio I.
Gregorio I.

Giordani. Chronic. Giornandez. drea. Giovanni Scolastico. Giovanni VIII, papa. Giovanni Diacono. Giovenale, Sayr. Giovio , Hist. Girolamo, santo. Girolamo da Sant'Anna. Giuliano, imperatore. Giustiniani Bernardo. Giustiniano, imperatore. Giustino. Giuvenzio, Istoria di Taranto. Glossa. Glossatore. Gobelino Persona. Godelino, De Jure Noviss.

Godofredo Viterbiese.
Goffredo di Gaeta, De Jur.
Duhanae.
Goldasto, Collect. Constitut.
Imper.

Incmaro.
Incmaro.
Ingiramno, Collect.
Innocenzio, giurisconsulto.
Innocenzio III, papa, Epist.
Inveges, Annali di Palermo.
Jornandes. De Reb. Geticis.

Imper.
Gonzales.
Gottofredo lacopo.
Gomes Loduvico.
Gordonio, Istor.
Goveano.
Giagio Tommaso.
Grammatico, Decis.

Gregora, Oper. Gregoriano (Codice). Gregorio Pietro, De Répub. Gregorio Taumaturgo, santo. Gregorio Magno, papa. Gregorio Nisseno, santo. Gregorio R., giurisconsulto. Gregorio II, papa, Epist. Gregorio III, papa. Gregorio VII, Decretali. Gregorio IX, Epist. Grozio Ugone. Grutero Giano. Guadingo, Annali de' F. Min. Guarna Romualdo, Cron. Guazzi, Istor. Modern. Guerrero, *Tract. de Refor. Ecc.* Guglielmo Pugliese. Guicciardini . Istoria. Guidiccione. Guntero.

## T

Áug.

Guthero Jacopo, *De Off. Dom*.

Idazio, In Fastis.
Jerocle, mulomedico.
Ignoto Cassinese.
Incmaro.
Ingiramno, Collect.
Innocenzio, giurisconsulto.
Innocenzio III, papa, Epist.
Inveges, Annali di Palermo.
Jornandes, De Reb. Geticis.
Ireneo, santo.
Isidoro, In Chron.
Italo Giovanni.
Itterio, De Grad. Academic.
Ivone di Charlres.
Jurezio, ad Cassiodor.
Justelle Cristoforo.

## K

Knipschildio, De Fideicommis

### L

Labbeo Carlo. Labitte lacopo, giurisc. Lamberti Lampridio. Langleo. Lasena, Dell'antico Ginnasio Napoletuno. Lattauzio. Laupoio. Laurisheimensi (Annali). Lelli Luigi, Elench. ec. Le Blanc. Le Maître, Tract. de Appell. Leopard Federico. Leone IX. Leopoldi, *De Jur. Imper*. Levita Benedetto. Leunclavio Gio. . Jus Graec. Rom. Libanio. Liberato, In Breviar. Lindano , Panopl. Lindenbrogie. Liparulo. Livio T. Loffredo, giurisc. Lopez Pietro. Lopez Francesco, Ist. dell'In-Loth Bertrando, Resolut. Bel-Loyseau, Des Ordres, ec. Lucano Anneo. Lucerna Hierosolymit**ana**. Lucano, Dialog.

Ludewig, Luitprando, Lunig, Cod. Ital. Dipl. Lupo Cristiano. Lupo Ferrariense.

## M

Mabillon, *De Re Diplom*. Macrobio , *Saturnal*. Maimburg , *Hist. Iconoclast.* Malaterra Goffrido. Malavolti ()rlando , *Istoria*. Malmesburiense Guglielmo. Mamertino, In grat. Act. pro Consulatu. Manfredi , *Oper.* Manuello, *Istoria di Giovan*ni II, re di Portogallo. Maranta. Marcellino. Marciano Marcello. Marciano Giovan-Francesco. Marculfo. Mariana. Marinis (de). Marino di Caramanico. Marino , cavaliere , *Galleria*. Maro , In Not. ad Paul. Diac. Marta , *De Jurisdict*. Mastrich , *Hist. Jur. Canon*. Matthei Antonio, Manuduct. ad Jus Canon. Matteo Parisiense. Maurizio d'Alsedo, *Gerusa*lemme schiava. Maurolico. Maxilla, Ad Consuet. Barens. Mazza, De Reb. Salernit. Mazzella, Descrizione del Regno di Napoli. Mennio Francesco, Orig. Milit. Merillo Emando.

Miaturao, Epigrammi. Minusio Felice. Moccia . Srlva. Modestino. Moleo Udoarda. Moles. Decisiones. Molina. Molineo, Ad Consuel. Parisien. Montagna Michele. Montano Urazio Monteforte Pietro, Addit. ad Constit. Reg. Morelli Federigo. Morena, De Reb. Laudens. Mornaccio, giuriscons. Mulzio Jacopo Bernardo.

Munsterio, Cosmograph.

Nani, Istoria Veneta. Narbona. Napadano Sebastiano. Narciso, medico, Cosmograph. Nauciero, General. Naudeo, Ant. Sch. Med. Paris. Penea, Vit. Innoc. IV, Nazzario , Panegyr. Negna Giambattista, Barese, giurisc. Niccolò da Napeli. Niceforo. Niceta . filosofo. Niceta Coniata. Nicodemi . Ad Biblioth. Toppi. Nicolio. Nilo, archimandrita. Nonnio. Nochile di Valentiniano.

Odofredo, In Auch. Cassa. Oldendorpio, Var. Lect.

Oldrado . Consilia. Olstenio Luca. Omedei Signorolo, Consil. Opulrio, *De Comitiis Imper*. Origene. Urnick, De Reg. Post. Jur. Ornio, Jurispr. Feud. Orosio. Ospiniano, De Orig. Monac. Ostiense Leone, Chron. Cass. Otfrido, Poema. Ottato Milevitano. Ottomano, Observat. Oveden Rogerio. Ovveno, Epigram.

Pachimere Giorgio. Pagi, De Consulibus. Palladia. Pallavicino, cardinale, Istoria del Concilio di Trento. Palmerio Matteo, Chronic. Pancirole Guide. Pantino Pietro, De Dignit. Goth. Aulas. Panvinio Op**olrio, Not. in Plat** Panormitano , *Ira Decretal*. Paolo Diacono, *Hist. Longob*. Paolo Emilio . De Reb. Franc. Paolo, giurisconsulto. Paolo Reggio. Papiniano , giurisconsulte. Papponio, Paramo, De Orig. S. Inquisit. Paris . Histor. Anglican-Paris de Puteo , *De Duelle*. Paruta Paolo, *Istor*, Pasquio Giorgio , De Nov. Invent. Passeri, Diar. Ragn. Nasp.

Lic. Pausania. Pedrezzano Giambattista.

Pellegrino Camille. Penna (Luca di). Perrone, cardinale.

Petavio.

Petra, Ad Ritus M. C. Vic. Petrarca Francesco.

Petronio Arbitro.

Pier Damiane, santo, Epist.

Pietro Diacono. Pietro Piccolo.

Pighio . *Annali*.

Pigna Giambattista, Ist. Retens.

Pio II . Europ. Pirri . Istoria.

Pisanello Giovanni Angelo.

Piteo Pietro.

Platina.

Plauto.

Plinio juniore.

Plinio seniore, Hist. Natur. Plettembergio Unoldo, Introd.

ad Jus Canon.

Plutarco.

Pocokio Eduardo.

Polibio.

Polidoro Virgilio.

Poliziano Angelo.

Polverino Mare' Antonio.

Pompeo Feste.

Pomponio.

Pontano, De Bello Neap. Ponte, De Potest. Proreg.

Porfirio, Panegyr, Constan. M.

Porfirogenito Costantino, De Romeo.

Admin. Laper.

Porpora Francesco Antonio. Porzio Camillo, Congiura de'|Rosini, Antiquit. Baroni.

Postello Guglielmo.

Patricio Alessandre, Mare Gal Prammatica Sanziene di Ginstiniano.

Prateio. *Lexicon, Juridic*.

Procopio, Hist. Goth. Prospero Aquitanico, Chron.

Protospata Lupo. Pradenzio.

Psello Michele.

Puteano.

## R

Radevico. Raguellio Francesco.

Rainaldo Corso , *Indagat. Jur* . Ramires Lorenzo, Chronic.

Ramondetta.

Ramos, Ad Leg. Juliam.

Recco, Ad Privil. Joannae II.

Reginalde. Reginone.

Relando Adriano.

Renano Beato, Rer. Germanic. Revardo, De Auth. Prudent.

Rey Bernardo.

Riccardo di San Germano,

Chron. Riccio Michele, De Reg. Neap.

et SiciL Riccobaldo.

Richerio Giovanni.

Rittersusio Corrado.

Rivallio.

Roffredo Beneventano, Quaest. Sabbatin.

Romano Concilio, sub Simmac.

Romano, Opera. .

Romualdo, arciv. Salernitano. Roseo , Hist.

Rosso, Giornali.

Rota.

Rovito, Decisiones. Rubeo Girolamo. Ruffino Ruggiero, Annal. Anglic. Ruperti Adamo, Commentaria. Rutilio Numanziano.

Sabellico. Sacco Bernardo, Hist. Ticin. Salernitano Anonimo. Salgado, De Supplicat. ad SS. Sallustio. Salmasio, In Apparat. Salviano. Sambuco Giovanni. Sansovino, Delle cose di Costantinopoli. Sarisberiense Giovanni, De Nugis Curialium, et in Policrat. Sarpi frà Paolo. Savarone, In Sidon. Scaligero Giuseppe. Scardeone Simone. Scavola. Schelstrate Emanuelle, Antiq. illustr. Sciafoaburgense. Schiltero. Scoto Mariano. Seldeno, In Uxore Hobrasa. Seneca, De Benefic. Sentenze Sinodiche. Sicilia sacra. Sidonio Apolinare, Epist. Sigeberto, De Eccles. Script. Sigopio. Silio Italico. Simmaco, Epist. Sinodica (Epistola). Sirmondo.

Souve Pietro, Istor. del Conc di Trento. Socrate , Hist. Eccles. Sozomeno, Hist. Eccles. Spanemio, Contra Maimburg. Sparziano. Spinello Mattee, Istoria. Spondano. Staibano. Stanbemio Simone. Sterone Errigo. Sterone Girol**amo.** Stobeo , *Sermon*. Stokmans , *Decisiones* , Strabone. Struvio, Hist. Jur. Canon. Suallembergo Adamo. Suarez, Notitia Basilic. Suctonio. Spida. Summonzio. Superanzio Niccolò. Surgente Marcantonio. Surio, Oper.

## Т

Tacito Cornelto. Taleleo. Teppia, *De Jure Regni*. Tasso Torquato. Tassone, *De Antefacto*. Taurello Francesco. Teatro d'Europa. Telesino , abate. Telesio Autonio. Teedereto , *Hist*. Teodor<del>ic</del>o. Teodosiano (Codice). Teofane , Hist. Teofilo, abate. Tertulliano, Sleidano, De IV Summ. Imp. Tiraquello, De Nobilit.

Tirino. Tirio Guglielmo. Tocco (Carlo di), Comment. Leg. Longobard. Toleti Francesco, De Instruct. Sacerd. Tolomeo da Lucca (frà ). Tommasino, In Concil. Tommasio, Jurisp. Feud. Toppi, De Orig. Trib, et in Bibl. Neapol. Toro, Suppl. Comp. Decis. Tours (Gregorio di), Histor. Franc. Tridentino (Concilio). Tritemio. Triunfo Agostino. Tuano, Hist. Tucelio Cassandro. Tuitense Ruberto. Turnebo, Advers. Turriano Francesco.

## T

Tutini , Dell' Orig. de'

di Napoli.

Ubero Ulrico, De Jur. Civit. Ughelli, Ital. Sac. Ugone di Flavigni. Ulpiano. Ursino, De Success. Feud. Uspergense, abate.

## V

Vadingo, Annal. Minor.
Valerio Massimo.
Valla Lorenzo.
Valterio Bernardo, Miscellan.
Van-Espen.
Zurita.

Varnefrido Paolo. Varrone. Vegezio. Vellejo Paterculo. Velsero, Squittinio della Libertà Veneta. Vesperga (abate di). Viglio. Vignoli, abate. Villani Giovanni, Istoria. Villani Matteo. Villano, Reggente, Relazioni. Vincenti Pietro. Vinnio. Vipera Mario, Cronica de' Vescovi di Benevento. Virgilio. Vitale ()derigo. Vito Durano Gio., Cronica. Vitriario Reinardo, Instit. Jur. Publ. Vittore Aurelio. Seggi Vivio Francesco. Volfango. Volaterrano. Von-Mastric, *De Orig. Jur. Ca*-

Volaterrano. Von-Mastric, De Orig. Jur. Canon. Wood (Antonio da), Hist. Acad. Oxonien.

Z

Vopisco.

Vossio.

Zabarella. Zaccaria Scolastico, *De Opif. Mundi.* Zenone. Zonara , *Ad Canon.* Zosimo.

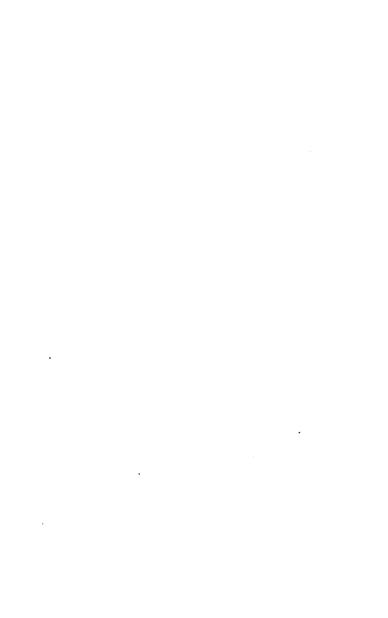

# INDICE

# DRLLR MATKRIR PIÙ IMPORTANTI

CONTENUTE IN QUEST OPERA

(Il numero romane indica il tomo, l'arabo la pagina).

## A

Abati degli ordini monastici, quando cominciassero a scuotere il giogo de' vescovi; 11, 330 — loro grandez-za, 331.

Abati Cassinesi. Loro esorbitenti privilegi onde originati; 111, 138 — reo esempio di papa Zaccaria, seguito

du' suoi successori, 139.

Abruzzo ultra. Abruzzo citra. Quali province del regno di Napoli; VI, 376 — loro stato antico, ivi — loro disposizione sotto Federigo secondo, imperatore, 377. Accademia di Roma in Occidente; I, 113 — epoca di sua istituzione, 114 — concorso delle nazioni alla medesima, 115 — qual cura ne avessero gl'imperadori, 118 — abusi introdettivi, come distrutti da Valentiniano, ivi — leggi da esso imperadore stabilitevi, 119 — suoi espositori delle leggi, 120 — suo nuovo aspetto sotto la religione cristiana, 257 — lunghissima costituzione di Valentiniano il Vecchio, pet suo ristabilimento, ivi — articoli della medesima rispetto agli scolari, sviluppati, 258.

Accademia di Costantinopoli, piantata da Costantino Magno: I. 266 — hiblioteca ad essa donata dall'imperatore Costanzo, ivi - suo ampliamento dall'imperatore Teodosio, wi - concorso alla medesima, quale, 267 - suo maggior lustro sotto l'imperatore Giustiniano, e perchè, ivi.

Accademie d'Oriente esposte; I, 122 - napoletana; non istituita da Federigo secondo, 123 - come l'Ateneo estinguesse le accademie, ivi - loro rovina totale, onde . ivi.

Accademie. Per qual fine vi s'iusegning le leggi romane; 1,35 — loro ignoranza e decadenza nel quarto secolo

della Chiesa, 178.

Acclamazioni antiche degl'imperatori esposte; III, 207. Accorsino di Cremona. Sua celebrità per le arti lii erali; VIII, 97 - chiamato da Carlo secondo d'Angiò pel suo studio di Napoli, ivi.

Acerra, nel regno di Napoli. Qual colonia d'Augusto:

1.54.

ADALUALDO quinto, re de' Longobardi. Sua saviezza e pieta; II, 255 - tradimento fattogli da Eraclio, imperatore, che rei essetti partorisse, ivi - come discac-

ciato da' Longobardi, ivi.

ADELAIDA, vedova di Lotario. Suo ricorse a Ottone, re di Germania, suoi pregi personali e sua origine; IV, 5 - imprigionata da Berengario secondo; liberata da Ottone, che se n'innamora, 6 - spesata da Ottone, e da esso condotta in Alemagna, ivi.

ADELAIDE, madre del gran conte di Sicilia Ruggiero,

come contribuisse a farlo re: V, 7.

ADIODATO, cardinale di Sant'Eudossia. Sua collezione canonica; VI, 61 - come fatta per ordine di papa Vittore terzo. ivi.

ADIROLFO, abate di Monte Casino. Sua perfidia contro l'imperatore Errico; IV, 134 --- sua fuga e suo nau-

fragio nel mare Adriatico, 135.

ADRIANO, imperatore. Qual repubblica stabilisse: I, 51 -come fosse prima demarco di Napuli, 63 - disposizione d'Italia sott' esso, 81 - sua disposizione sopra il carattere de' giureconsulti , go -- come credute autore d'una nuova giurisprudenza, 100 - suo editto perpetuo altamente lodato, 110.

ADRIANO primo, papa. Sue repulse all'istanze del re De-

siderio; III, 89 — come i papi cominciassero a negare l'antico rispetto a' re d'Italia, 90 — suo ricorso in Francia per le ostilità di Desiderio, ivi — per quali motivi Carlo, re di Francia, accettasse l'invito di questo papa, 91 — venuta di Carlo in Italia, sue imprese sopra Desiderio, ivi — Come questo papa accogliesse il re Carlo, e che stipulasse con esso a pro della Chiesa, 92.

ADRIANO quarto, pape. Onde s' irritesse col re Guglielmo: V, 217 - altri motivi di suo sdegno contr'esso. ivi - scomunica il re Guglielmo, 218 - come sollevasse i baroni contro questo re, 226 -- riceve con gran pompa l'imperatore Federico primo, ivi - tuttochè deluso dall'imperatore, unisce grosso esercito, e alla testa di quello invade il regno di Napoli, 227 - riceve armi e moneta dall'imperatore d'Oriente contro Gu. glielmo, ivi - rifiuta le proposizioni di pace del re Guglielmo, 220 - è assediato in Benevento, e chiede pace al re Guglielmo, 230 - gli viene accordata. Dà al re l'investitura de' suoi domini, 232 - ciò che riceva da questo re, 233 — articoli rispetto alla polizia ecclesiastica fra essi accordati, 235 - sue rotture coll'imperatore Federigo, e sua lettera ad esso esposta. 247 — come è lorzato a placarlo e a ritrattarsi, 248 - si pacifica coll'imperatore, e poco dopo cessa di vivere, 240 - scisma nato dopo la costui morte, sviluppato. ivi.

ADRIANO sesto. Come assunto al sommo ponteficato; XI, 27 — come e per cui opera promosso prima al cardinalato, ivi — suo carattere e breve papato di costui, ivi. Adriatico, mare. Suo dominio, come de' Veneziani; V, 335 — come e per quali fondamenti lo aggiudichi loro frà Paolo Sarpi, 336 — dottrina d'Ugon Grozio rispetto a ciò esposta, 337 — ragioni dell'autore intorno a tal materia esposte, ivi — come vi navigassero, e vi facessero fetti navali i Siciliani, ivi — sviluppamento di fatti e d'imprese rispetto a ciò, 338 — monete illustratti la presente questione illustrate, 353.

AFFLITTI Mattee. Sao errore rispetto alla donazione di Costantino Magno, combattuto; I, 231 — sue opere interno alle costituzioni del regno di Napoli; VI, 266 — come non sapesse allontanarsi da' sentieri triti, ivi. Africa. Quando fatta provincia romana. In quante divisa da Adriano; I, 52, 83.

AGLEMONDO primo, re de' Lougobardi; II, 198 — altri loro re successori di costui noverati. ivi.

AGILULFO quarto, re de' Longobardi; 11, 239 — come e da chi innalzato al trono, 241 — come divenuto cattolico, 242 — beni da esso procurati alla nostra religione. ivi

AGOSTINO, santo. Ordine cenobitico da esso istituito in Africa; 1, 310 — come detto ordine di Canonici, 311 — non antore de' Canonici Regulari, ivi — non degli Eremiti Agostiniani, ivi.

Agricoltura. Un tempo regio esercizio; VII. 136 - co-

me venuta in sì vile dispregio, 137.

ALARICO, re de' Goti. Sua morte onde cagionata; 1, 226
— di qual bene cagione all'Italia, ivi — suo Codice
sviloppato; II, 15 — beni da esso fatti a' Provinciali,
16 — libri di leggi romane in questi tempi, quali, 17
— compilazione del suo Codice da chi fatta, ivi — suo
Commonitorio esposto, 18 — sua tragica morte, 20 —
quali mutazioni introducesse, 21.

ALBOINO, re de' Longubardi. Sue imprese; II. 201. 204 — come acclamato re d'Italia, 204 — sue imprese in queste contrade, 205 — duchi assegnati da esso alle

città d'Italia, 207 - sua strana morte, 208.

ALCALA' ( don Parafan , duca d' ). Suo adorabil carattere sviluppeto; XII, 70 - fatto vicere di Napoli dal re Filippo secondo, ivi - come si schermisse de' colpi di rea fortuna, 71 - con qual saviezza reprimesse le ingiuste pretensioni di Roma, 72 - sotto quali cautele facesse accettare il concilio di Trento, 73 - come reprimesse le intraprese de' vescovi rispetto al concilio, ivi - come si opponesse alla bolla di Pio quinto in Coena Domini. 04 - suoi provvedimenti contro le intraprese ecclesiastiche, 102 - sue consulte al re Filippo e lettere del monerca intorno a tal materia esposte, 100 - intraprese de' vescovi a pro d'essa bolla come de lui represse, 112 — proibizione della vendita e stampa di questa bolla, 114 — punizioni da esso date a' librai delinquenti , iri - valide sue resistenze a' unovi tentativi ecclesiastici per l'accettazione della bolla in

Coena Domini, 116 - come sacesse valere il dritto sovrano del regio exequatur, 130 - sua prammatica rispetto a ciò sviluppata, 158 — come tenesse fermo in ciò l'animo vacillante di Filippo secondo, 162 - come e perchè s'opponesse alla bolla di Pio quinto De Censibus, 163 - come reprimesse le intraprese de' visitatori apostolici sotto Pio quinto, papa, 174 - come rimediasse agli audaci tentativi di Paolo Odescalchi, nunzio apostolico, 179 -- come abborrisse e sventasse un vergognoso pretesto della corte di Roma, 182 - contese insorte colla corte di Roma per i casi misti e per le decime, come sopite da questo gran ministro, 186 - reprime gli abusi de' cavalieri di San Lazaro sostenuti della corte di Roma, 192 - contese con Roma per i testamenti di coloro che muoiono senza ordinargii, 20 t - come sonite da questo vicere. 204 - pretensioni di Rome contro il Rito della Gran corte della Vicaria, come da esso sventate, 206-inorte di questo ministro per le sue continue gravi applicazioni, 221 - sue graudi virtu sviluppate partitamente, 223 - leggi da questo vicere stabilite nel regno di Napoli, 227 - edizio. ne delle sue dotte e sagge prammatiche, 228.

ALCALA' (don Ferrante de Rivers, duca d') secondo vicerè di Napoli sotto Filippo quarto; XIII, 80 — infelice stato in cui trova il regno, esposto, ivi — come e per quali motivi forzato a vender città e fondi reali, 81 — per qual motivo s' esaurisse totalmente l'erario del regno, ivi — come si rimediò alle scorrerie turchesche, 85 — handiti e tremuoti finiscono d' esterminare il regno, ivi — come, diverso dal suo avolo, ei soccombesse alle insolenze di Roma, 87 — attentato strepiteso di Roma contro l'auditor regio Figueros, come tollerato da questo imbelle ministro, ivi — come falsamente imputato presso la corte e levato dal regno, 90 — con quanto disgusto soffrissero i Napoletani la sua par-

Alctato. Come debha a costui la giurisprudenza il suo risorgimento; 1X, 287 — come fosse il primo che inseguasse la legge con erudizione e con eloganza, ivi—come fosse più imitato in Francia che in Italia, ivi.

teuza , e perchè , ivi.

ALCZZCO, re de' Bulgari. Come accolto del re Grimealdo: II. 280.

ALDOBRANDINO Pietro. Come costui uscisse immune in Firenze di mezzo alle fiamme in presenza di tutto il popolo; II, 110 — onde fu detto Pietro Igueo, 111.

Alessandria. Accademia d'Oriente, detta il Museo; I, 122 — capo dell'Egitto, 182.

ALESSANDRO Magno Fondatore dell'impero greco; I, 32.
ALESSANDRO Severo. Suo costume nello stabilire le costituzioni; I, 92.

ALESSANDRO secondo. Come creato sommo pontefice; IV, 267 — va a consagrar la chiesa di Monte Casino con solenne pompa, 270 — principi normanni e longobardi presenti alla cerimonia, ivi — morte di questo papa

di quali cose cagione, 275.

ALESSANDRO terzo. Creato papa nello scisma; V, 240 sua alleanza col re Guglielmo, 250-tentato da Maione contro esso, detesta la fellonia e palesa l'affare, 25t - come difeso contro l'imperator Federico, 281 riconosciuto per vero papa dalla Francia, Inghilterra, ec., 282 - suo concilio generale celebrato in Turone, ivi - morte seguita in Lucca dell'autipapa Vittore. 284 - superate l'insidie di Cesare, va a Roma, e vi è con festa accolto, ivi -- per la venuta di Federigo, che disfà il suo esercito, si rifugia nella Torre della Cartolaria; 309 - esce di Roma in abito di pellegrino, e va a Benevento, 310 - quivi riconosciuto per vero papa dal mondo cristiano, malgrado la creazione del terzo antipapa, 313 - rigettato da' Romani, ferma sua sede in Anagni, ivi - richiesto della pace di Federigo, vi vuole interessato il re di Sicilia, 325 -Dassa a Venezia, e vi riceve messi da Federigo, ivi va a Ferrara ; sua aringa per la pace nella chiesa di San Giorgio, 326 - sua richiesta a Venezia accordatagli, 327 - tumulto del popolo veneziano a favore di Cesare, 320 - insulto fatto dalla plebe a questo papa, ivi - fa venir l'imperature a Venezia, l'assolve, e si conchiude la pace, 532 - rinunzia dell'antipapa e dello scisma a' suoi piedi, 333 - richiesto da' Romani, entra in Roma, e lascia la sede d'Auagni, 334 - favole descritte dal Frangipane, rispetto a questo papa, scoperte e smentite, ivi — convoca un concilio generale in Laterano, 357 — sua impresa contro il Saladino non

effettuata sotto esso. Sua morte, 359.

ALESSANDRO quarto. Come creato papa in Napoli; VII, 47 - suoi messi a Manfredi, e savia risposta del medesimo, 48 — come continua con esso le fiere nimistà del morto papa, ivi - come rinnovi il trattato col re d'Inghilterra, ivi - cita Manfredi alla curia romana. 40 - amhasciatori di questo principe al papa, ivi come rotto ogni trattato di pace con esso, 51 - spedizione di questo pepa contro Manfredi, 55 - come il suo legato, violata la fede della tregua, invada la Puglia, 57 - ne è punito; costretto a chieder pace, viengli accordata da Manfredi, 50 -- come il papa sia alieno dal confermar questa pace, 61 - rigetta di nuovo altre offerte di pace fattegli da Manfredi, ivi - come il principe Manfredi gl'intími la guerra, 62 - rinnuova sue pratiche in Inghilterra per la conquista del regno, 66 - come anche queste andassero a vnoto, ivi - nuove sue macchine per abbatter Manfredi già coronato, 72 — con orrende censure fulmina il re Manfredi. 73 - scomunica e depone arcivescovi, vescovi e baroni assistenti all'incoronazione, ivi - come non venga fatto conto di tali censure, 76 - tenta ogni via per frastornare i regii parentadi di questo re, 80 - morte di questo papa di puro cordoglio in Viterbo, 81.

ALESSANDAO quinto. Come creato papa nel concilio di Pisa; IX, 87 — prime sue procedure contro Ladislao, re di Napoli, ivi — come dopo la costui elezione crebbe lo scisma, sendovi tre papi, 88 — invita Luigi d'Angiò a ricuperare il regno di Napoli contro Ladislao, 89 — scomunica e depone il re Ladislao, 90 — morte di

costui in Bologna, vigente lo scisma, ivi.

ALESSANDRO sesso, papa. Sue rotture con Carlo ottavo, re di Francia; X, 230 — come stimolato da' propri interessi, volesse sconvolta l'Italia, 244 — sua smania d'aprir la strada al trono di Napoli al cardinal Borgia, suo figliuol naturale, ivi — rei motivi di questo papa per dar l'investitura del regno al re Luigi decimoseconde, 252 — la costui fama lacerata dal mondo per aver tradito un re così buono, qual era Federigo, 253 — in-

veste il re Luigi decimosecendo del regno di Napoli, e il re di Spagna del ducato di Puglia e Calabria, ivi —morte di costui di qual trista conseguenza per i Franzesi. 272."

ALESSIO Commeno, imperatore d' Oriente. Suo carattere; IV. 120 — sua gelosia verso i Franzesi per la conqui-

ste di Terra Santa . 121.

ALFORSO, re d'Aragona. Sorcorso da esso date alla regina Giovanna seconda contro Luigi terzo d'Angiò; IX, 144 - sua adozione e lega perpetua con questa regina. 145 - suo magnifico ingresso in Napoli, 148 - suc guerre con Luigi terzo d'Angiò, e sua tregua, 140come tenesse in freno papa Martino quinto, 150 - come si compe colla regina, e imprigiona il gran siniscalco, 152 - fatto d'arme seguito fra i suoi e Siorza ; è da costui assediato in Castel Nuovo, 154 - ainti venutigli di Spagna. Guerra feroce dentro Napoli. 154 -come la regina Giovanna fosse sottratta a questa tempesta, ivi - repudiato dall'adozione della regina, 156 - sua gita in Ispagna, Assalta per viaggio Marsiglia, 162 - snoi sforzi per riacquistar la grazia della regina e l'adocione, 172 - suo vergognoso ritorno in Sicilia, 173 - morta le regina, come tenta di nuovo l'impresa del regno, 180 - pericolo da esso corso nell'assedio di Gaeta, 181 - fatto prigione da' Genovesi nella hattaglia di Ponza, iri-riscquista la libertà per benefizio del duce di Hilano, 182 - lega del medesimo con questo duna, quali conseguenze partorisse, 183 - sue prosperità nel ricuperare il regno di Napoli, 184 - assedie Napoli, e per l'aiuto de Genovesi è forzato a levarlo, 186 — prende Salergo. Acquista molto nella morte di Caldora, capitano di Renato d'Angiò, 187 - per tradimento d'un prete prende l'isola di Capri, 189-acquista Napoli coll' espulsione di Renato d'Angiò, 190 — tribunal supremo da esso quivi eretto. Come lo preferisse a tutti gli altri suoi regni, 228 — suo general parlamento e capitoli sviluppati, 23t dichiara successore de' suoi regni Ferdinando, suo figliuol naturale, legittimato, 235 - abbandona le parti dell'antipapa Felice quinto, e si rivolge al vero papa Eugenio quarto, 237 - trattato di pace con papa Eugenio, e articoli di quello, 240 — è investito da questo papa del regno di Napoli, 242 — errore del Baronio rispetto a ciò, sviluppato e corretto, ivi — bolle di questo papa in di lui favore, 244 — suo grande amere per le lettere e per le scienze, 254 — Greci sapienti da esso accolti depo l'eccidio di Costantinopoli, ivi — istituisce il tribunale del S. C. di Santa Chiara in Napoli, 256 — eminenza a cui innaizollo quest'inchto monarca, 259 — stato delle province del regno sott' esso, 296 — come accresce le baronie d'esso regno, 328 — perchè i posteri di ciò lo biasimassero, 319 — sua grave malattia come fatta peggiore dal duca di Viana, che ei voleva lontano, 324 — suo leggio, sua morte, 325 — suo testamento illustrato, da un lungo passo di sent'Antonino, 330 — sue leggi esposte e sviluppate, 332.

ALFORSU, duca di Calabria Sue nozze con Ippolita Sfor-2a di Milano: X. 5 - suo carattere condele e evero sviluppato, 110 - suoi discorsi centro i baruni quai mali partorissero, 112 - come questi pensasero con una congiura a liberarsene, 113 - sue precipitose risoluzioni contro i primi bollori della congiura, 116 iuvade lo Stato della Chiesa e assedia Roma, 122 tragedia omibile fatta de' congiurati, qual nera fama acquistasse a costui e al padre suo. 128 - dopo la morte del padre Ferdinando primo, incoronato in Napoli è detto Alfonso secondo, 205 - come Carlo ottavo, re di Francia, gli muova guerra, 206 - manifesto del re Carlo con cui giustifica la sua impresa, 213 -dubbi di papa Alessandro espesti, 214 - per l'avvicinamento del re Carlo, come s'atterrisca e abbandoni il regno al figliuolo Ferdinando, 216 - sua vilissima luga da Napoli, e suo ricovero in Sicilia, 217 suo ritiro, sua vita religiosa e penitente, sua santa morte. 218.

Alpi Cozie. Qual provincia antica romana; I, 83 - come e quando donate e confermate da' re d'Italie alla

chiesa romena; 11, 330.

Altanura. Come la chiesa di questa città di Puglia fosse esense da ogni Ordinario; VIII, 115 — vicende della medesima per le intraprese di varii vescovi, 116 — come e quando dichiarata cappella reale, ivi — dichiarata città da papa lunocenzo ottavo, con qual fine, 117.

ALVAREZ di Toledo (don Antonio, duca d'Alba); XIII, 71 — primo vicerè di Napoli sotto Filippo quarto, ivi — disordini orribili ne' quali trova il regno, e flagelli di fame e di pestilenza, 73 — spedizioni di eserciti fatte da questo bravo ministro in tempi essai critici, 74 — assalti turcheschi lo travagliano vie più, 75 — tremuoti che sott' esso desolarono il regno, ivi — come questo grand'uomo non si sgomentasse e riperasse a tutto, 76 — come, malgrado tante sventure, abbellisse la città con opere regie e magnitiche, ivi — come intempestivamente gli fosse dato il successore, ivi — donativo del regno fatto al re e ad esso, 79 — come fosse pianta la sua partenza da' popoli, ibi.

AMALASUNTA, regina de' Goti. Sua corrispondenza con Giustiniano, imperatore; II, 114 — come lo movesse ad impadronirsi d'Italia, 116 — come imprigionata da Teodato, tanto da essa beneficato, ivi — sua infelice e tragica morte, ivi — come vendicata da Giustiniano.

imperatore, 118.

Amalfi. Sua celebrità in Oriente per la navigazione; IV, 107 — suo gran commercio con i Greci, con gli Arabi, con gli Africani, ec., 108 — come gli Amalfitani fondassero i primi nella Palestina l'ordine Gerosolimitano, ivi — come da papa Giovanni decimoquinto fatta metropoli, ivi — torbidi come e perchè ivi nati sotto i Normanni; 216 — assediata da Boemondo, ivi — come distolgono costui dall'assedio le Crocinte, 217—famosa per l'invenzione della bussola trovata da un suo cittadino; V, 46 — quanto crescesse la sua celebrità per le Pandette di Giustiniano, imperatore, ivi trovate, 47 — quanto celebri i suoi cittadini per la navigazione, 49 — lor grande commercio coll'Oriente e colla Grecia, ivi.

Amalfitana tavola. Che sosse; 149 - con qual metodo

vi s'apprendesse la nautica, 150.

Amalfitani invasi da Sicardo, principe di Benevento. E triste conseguenze di ciò; III, 234 — come nella loro città trovate le Pandette; 326; V e 46 — loro rialzamento dopo i Carlovingi; III, 340 — congiurano contro Guaimario quarto, principe di Salerno; IV, 204, 276.

Amali. Stirpe illustre de' Goti, II, 8.

Amato, monaco Cassinese. Autorità di sua istoria. Sue opere; IV, 118.

Ammiragli antichi di Sicilia e di Napoli noverati; V,

141 - leggi dell'ammiralità sviluppate, 149.

Ammiraglio (grande). Come introdotto da Ruggiero primo ne' suoi regni di Sicilia, ec.; V, 138 — qual luogo occupasse fra gli uffizi della corona, 142 — sua immensa giurisdizione, ivi — antichità di quest'uffizio, 139 — noto a' Greci ed agli imperatori d'Oriente, 140 — qual giurisdizione ritenga al presente, 142 — Giorgio Antiocheno, primo ammiraglio creato da Ruggiero primo, 143.

Ammiraglio di Castiglia (don Giovanni Alfonso Enriquez), vicerè di Napoli, sotto Filippo quarto; XIII, 139—stato miserabile in cui trova il regno, ivi — timori per una nuova guerra del Turco, 140— sue istanze alla corte di Madrid non udite, 142— sua dimissione, sue prammatiche, 143—quanto gli debba il regno rispetto alle brigbe ecclesiastiche da esso dileguate nel suo cortissimo governo, 144.

ANACLETO, antipapa. Investe del regno di Sicilia il re Ruggiero primo; V, 23 — quali principati entrassero in questa investitura, 24 — muore restando in piedi lo

scisme. 66.

Anania Giovann'Antonio. Come costui scuoprisse il primo l'eretica infezione in Calabria; XI, 227 — famoso libro del fratelle di lui, de Natura Daemonum, ivi. — sua lettera al cardinale Alessandrino, poi papa Pio quinto, 228 — suo grande zelo e sudori per estirpar l'eresia de' Lombardi di Calabria, ivi.

ANASTASIO quarto. Come eletto papa, sua morte; V, 201,

203.

Andronico, tiranno. Investe in Costantinopoli i Latini, e ne sa orrida strage, V, 361— spedizione contr' esso di Guglielmo secondo, re di Sicilia, 362— come deposte da' Greci e barbaramente trucidato, 363.

ANDREA d' Isernia, guelfo, perchè perpetuamente detrattore di Federigo secondo; VI, 265 — insigne giurisconsulto sotto il re Roberto e la regina Giovanna; VIII, 245 — suoi grandi impieghi nel regno di Napoli, 246 - istoria della sua violenta morte, 252 - sue opera e commentari. 254 — sua compilazione de' riti della regia camera nel regno di Giovanna prima, ivi - suo metodo perche biasimato dall'Alvarotto e dal Loffredo . 255.

Andana di Capua. Quando fiorisse. Sue virtir e valere;

VI, 1994

ANDREA da Barletta. Sua esponizione delle costituzioni del regno di Napoli : VI . 263 - il primo commentatore delle medesime, 264.

ANDREE di Bari, famoso giurisconsulto papoletano setto il regno di Carlo secondo d'Angiò; VIII, 155 - com-

pilatore delle consuetudini di Bari, ivi.

ANDREA d'Ungheria, re di Napoli. Sua vita oziosa e inetta : VIII. 203 — come e per cui opera strozzato e zittato de mua finestre, 206 - perchè il costui corpo restasse più giorui insepolto', 207 - fiero processo di ciò anche per commissione di papa Clemente sesto,

ANGIOIN. Qual mutazione introdotta intorno a' beni ecclesiastici al tempo loro; 1, 343 - copia di scrittori che tinttai ono de' loro fatti; VII, 233-Carlo d'Angiò. primo re di questa casa, come pobilitasse la città di Napoli, 234 - numerosissimi registri di questi re, esistenti. 235 - letterati che fiorirono ne' loro tempi. 236 - memorie l'accieteci di questi re dal Petrarca e del Becerceio, ivi - come accrescessero e pobilitassero l'ordine de' cavalieri introdotto da Ruggiero primo, noi manno, 280 - in qual occasione Carlo secondo creasse trecento cavalieri, 282 — altri ordini di cavalieri successivamente creati da essi, 286 - quanto preginta sott' essi la milizia, 200 - capitoli e leggi di questi re enunciate e sviluppate, 385.

Anglicana chiesa. Suo esture contro il senso comune: 1.

138.

ANIANO, successor di san Marco, nel vescovado d'Alessandria : I. 143.

Anna Compena. Principesso più famosa per la sua erudizione, che pel suo grado; IV, 120 - come detta Cesaressa, ivi — sua istoria, divisa in quindici libri, ivi autorità di questa istoria, ivi — ende odiasse Roberto Guiscardo, ivi - opere di costei da chi pubblicate.

ARNIO, re. Testimonio di Virgilio di costui riferito: I. 131. ANSELMO, vescovo di Luces. Sua collezione de' canoni: VI. 60 - come e per quali ragioni la medesima non sia sua. 6t.

Antiochia, prima cattedra di san Pietro. Capo d' Oriente. Suo esarcato; I, 148, 182, 282, 200.

ANTISTIO Labeone. Qual fazione di legali sostenesse sotto

il regno d'Augusto: I. 96.

ANTONINO Pie, imperatore. Sua beniguità verso le province romane; I, 45 - sua politica rispetto alle medesime, 48 - si servi dell'opera di Voluzio Meziano e d'Ulpio Marcello, 91 - sua insigne costituzione del

Codice Gregoriano esposta, 279.

Apostoli. Poco badarono a stabilire la polizia ecclesiastica; 1, 140 - antorità e potere dato loro da Gesù Cristo, 141 - riconobbero per loro capo san Pietro, ivi - prime province in cui stabilirono la fede, ivi - vescovi d'alcune città, quali d'essi, 143 - quali città non avessero vescovo, 146.

Apricena. Terra del regno di Napoli, come e in quali occasioni edificata de Federigo secondo; VI, 205.

AQUILA Giulio, giurisconsulto, in quali tempi fiorisse; ĭ, g5.

Aquitania. Onal provincia antica romana; I, 47 - come, quaedo e perche s'oscurarono ivi le leggi romane; II. 12 - perchè decadute le teodosiane, 15.

Arabi. Come non professassero sempre ignoranza, benchè Maomettani; IV, 382 - loro uomini insigni e loro grandi studi dopo l'ottavo secolo, ivi - quali studi coltivassero ne' paesi che occupavane, ivi - come s' invogliassero agli studi e libri greci, richiesti dal califo Almamone, 384 — perchè coltivassero le matematiche e la medicina, ivi --- loro assiduo studio sopra Aristotile, Ippocrate e Galeno, 384 -- come studiassero la medicina, ivi -- come aumentassero lo studio della chimica, ivi - loro studi della magia e astrologia , 385 - loro libri fatti tradurre in latino da Carlo Magno, 386 - come i cristiani latini apprendessero da loro ciò che essi avevano appreso da' Greci, ivi --

come e perchè i loro libri inviluppati coll'errore, ivi — i primi che gli studiassero, furono i cherici e i monaci, ivi — frequenti occasioni de' provinciali napoletani di conversar con essi, di che cagione, 387 — loro scuola salernitana come stabilitasi, 388 — come e perchè Galeno nella medicina, e Aristotile seguissero nella filosofia, 308.

ARAGONA (don Pasquale, cardinale d'). Suo governo del regno di Napoli; XIII, 223—come trovi piena d'etroci abusi la capitale, e riparo che vi prende, 224—banditi protetti da' baroni come infestassero il regno, ivi—come l'inquietassero i fallimenti dolosi de' mercadenti, ivi—morte di Filippo quarto, e suoi tristi effetti, 225—come creato arcivescovo di Toledo dalla regina reggente, 226—sostituziose del costui fratello

in questo governo, ivi.

ARAGONA (Pietro Antonio d' ). Come fatto vicere di Napoli; XIII, 226, 273 - suo arrivo ed ingresso pomposo in Napoli , 227 — ributta le pretensioni di papa Alessandro settimo per il baliato del regno, 273 - pretensioni della Francia pel ducato del Brabante, 275 - quanto gli giovasse la profonda dottrina di Francesco d'Andrea, 278, 279 - sue disposizioni contro i Franzesi, 282 — suoi provvedimenti dopo la presa di Candia, 285 — sue risoluzioni per l'uccisione del vicerè di Sardegna, 287 - come riparasse agl' infestamenti de' banditi, 290 — imputazioni date a questo ministro, 202 - vantaggi rilevanti da esso procurati al regno, 293 - va a Roma a render obbedienza al nuovo papa Clemente decimo, 204 — lascia suo luogotenente il marchese di Villafranca, ivi - insigni memorie da esso lasciate nel regno, 206 - sue premmatiche enunciate, 299.

ARCA, bellissimo giovane ercade. Con qual fine impri-

gionato dall' imperatore Domiziano; I, 116.

ARCADIO Carisio Aurelio, giurisconsulto, in che tempi fiorisse; I, 94 — lodato, 100.

ARCESILAO. Suo famoso detto riferito, I, 126.

Arcivescovo. Come titolo di dignità e non di potestà; I, 287 — Ne' tre primi secoli della Chiesa non si trova memoria di questo nome, 288 — come dato questo

specioso nome da' patria chi di Costantinopoli ad alcuni vescovi del regno di Napoli; II, 3c3 — non senza sdegno de' romani pontefici, ivi — come i Greci l'in-

troducessero, e per qual fine; III, 257.

ARCOS ( don Rodrigo Ponz de Leon, duca d' ). Sua destinazione al viceregnato di Napoli: XIII. 143 - saggia riflessione dell'autore; X, 147 - Stato inselice in cui trova il regno, e soccorsi che dee ritrarne suo malgrado, 140 - guerra mossa da' Franzesi, e perchè, ivi - hattaglia data loro dagli Spagnuoli. Vittoria di questi colla morte dell'ammiraglio di Francia, 152 - ripforzi da esso mandati. Liberazione d'Orbitello, 153 ritorno de' Franzesi, che prendono Portolongone, 154 - come questa perdita contristasse il duca, 155 -- suoi provvedimenti. Caso fortuito che pregiudica l'armata da esso spedita, ivi - rivoluzioni orribili seguite sott'esso, esposte, 157 - come vi riparasse da uomo sommo, 163 — come onorasse Massuiello, capo di quella di Napoli, e conseguenza di ciò, 167 - come per la venuta di don Giovanni d'Austria deponesse il governo del regno, 179.

ARDUNO, capitano de' Normanni. Come concepisse il disegno di occupar la Puglia e la Calabria; IV, 162 — sua dissimulazione con Maniace de' torti ricevuti, 164 — suo secreto sbarco in Calabria, e guasto dato al paese, 165 — sua gita in Aversa a sollecitar Rainulfo, ivi — aiuti di Rainulfo, e suo assedio di Melfi, ivi — la

prende con buona parte della Puglia, ivi.

ARECHI secondo, duca di Benevento; II, 242 — come eletto tale, e sua lunga durata, 243 — come in cinquant' anni che vi domino, stendesse i confini di quel

ducato , 244.

ARECHI, ultimo duca di Benevento, che mutollo in principato; II, 301 — come si fece ungere da' vescovi, ed assunse la clamide, lo scettro, ec., ivi — sua alienazione da' Franzesi; III, 180 — come denominossi principe, nome non mai più inteso in quelle parti, ivi — testimonianza dell'anonimo Salernitano, riferita; 181 — puerilità di questo scrittore derise, 182 — come assumesse le insegne regali, ivi — suo costume seguito dai principi suoi successori, 182 — sue guerre co' Na-

poletani e co' Franzesi, ivi — come s'opponesse al re Carlo, 184 — fortificato Benevento, si ritira in Salerno, e fortemente lo fortifica, ivi — manda a Carlo due suoi figliuoli per ostaggi, 185 — altre puerilità dell'anonimo Salernitano derise, ivi — ottiene la pace dal re Carlo, 186 — erroneità del Mazzella confutata, 187 — autoi mancamenti di fede al re Carlo, e sua lega con Costantino, imperator d'Oriente, ivi — nominato patrizio dall'imperatore, 188 — sua morte, e desolazione de' Longobardi beneventani, ivi — leggi che ancora ci restano di costui, 180.

ARGIRO, figlio di Mello, come eletto lor duca da' Normanni; IV, 170 — assedia Maniace in Taranto, 171 — diviso da' Normanni è creato principe di Bari, duca

di Puglia e patrizio dall'imperator greco, 177.
Arianismo. Suoi tristi effetti sviluppati; I, 254.

ARIOVALDO, re de' Longobardi. Come assunto al trono; II, 255 — fazioni insorte sotto esso, ivi — Ariano perfidissimo, ivi — sua morte senza successione, 256.

Anterno nono, re longobardo. Suo regno e sua morte; II, 276, 277 — sua restituzione delle Alpi Cozie alla Chiesa romana, 336.

ARSTEO. Fratria dedicatagli da' Napoletoni antichi; I, 60.
ARSTOTILE. Perchè anteposto agli altri filosofi nella scuola di Salerno; IV, 307.

Armenia. Quando fatte provincia remana; I , 53.

Annoldo di Brescia. Perchè dichiarato eretico nel concilio Laterapense: 111, 224.

ARROLFO, re di Germani». Sue venuta in Italia; III, 333 — entra in Rome, ne scaccia papa Sergio, e du Formoso è coronato imperatore, 334. — Stelano sesto, papa, annulla l'elezione d'Arnolfo, ivi.

ARTEMIO. Celebre sotto Valentiniano, imperatore; 1, 218 — leggi ad esso inditizzate, quali, ivi.

ARTEMISIA. Quale dea de Greci: I. 60.

Aruspici. Come proibiti in Roma in privato da Costantino Magno, imperatore; I, 247.

Asceti. Che debba intendersi per questo termine; I, 306.
Asia. Qual diocesi d'Oriente nel quarto secolo; I, 291
— sue province, ivi — onde noverata fra le autocela-

le, 292 — qual provincia romana antica, 46 — muta-

zione di quella fatta da Cesare, 47 — da Adriano, imperatore, 83.

Asili. Come appartenesse agl'imperatori il dichiarar le

chiese per asili, II, 179.

Asparno. Primo vescovo di Napoli, ordinatovi da san Pietro; 1, 72.

Assiri. Loro Impero paragonato con quello de' Romani;

Assiria. Quando fatta provincia romana; I, 53.

Astalium facere delle leggi longobarde, che importi; II,

ASTERIO, vescovo d'Amasea. Sua relazione riferita, 255.
ASTOLFO, re de' Longobardi. Suo carattere, suo valore;
III, 57 — ambasciata di papa Stefano terzo al medesimo, 58 — ratificazione della pace per quarant'anni da esso fatta con questo papa, ivi — aua mira d'occupare l'esarcato di Ravenna, 59 — sua impresa sopra Eutichio esarca, ivi — sua occupazione di tutto lo esarcato, ivi — sue mire d'invadere il ducato di Roma, 6t — rotta ogni fede, move l'armi verso Roma, 62 — sforsi inutili del pontefice per distornelo, ivi — vinto e disfatto dal re Pipino, 68 — torna ad assediar Roma, partito Pipino, ivi — di auovo vinto da Pipino, è rinserrato in Pavia, 69 — si rende al re Pipino, 72 — sue leggi enunciate, 78 — sua funesta morte senza prole, 70.

Astorga (don Antonie Alvarez, marchese d'). Vicerè di Napoli nella minorità del re Carlo secondo; XIII, 299 — stato infelice in cui trova il regno, e disordini di quello, ivi — come venisse travagliato da' Turchi, 303 — rivoluzioni di Messina, e grozzi soccorzi spediti a tal fine dal medesimo colà, 304, 305 — come angustiato per la guerra dichiarata al re di Francia, 304 — istoria della ribellione di Messina, e parta avuta dall'Astorga nel sedarla a forza d'armi, 309 — estremai espedienti per ricovrar Messina, 317, 318 — intempettivamente levato dal governo, e perchè, 320.

ATALARIGO, re d'Italia. Sua istoria esposta; II, 84 — suo impeguo per l'accademia romana, I, 110 — come favorisse la Chiese romana nella cognizione delle cause; II, 186 — suoi stabilimenti a favore del clere romano,

ivi.

ATANANICO, primo re de' Westrogoti; I, 223.

ATAULFO, re de' Westrogoti. Suo carattere; II, 10 -

sua sentenza intorno alle leggi romane, II.

Atenco, di Roma. Sua istituzione; I, 114 — suo autore Adriano, imperatore, ivi — quali facoltà vi s' insegnassero, 115 — Ampliazione fatta del medesimo da Alessandro Severo, ivi — concorso di molte nazioni al medesimo, ivi — degli stessi Greci, 116 — encomi dagli scrittori fatti a questo studio, 117.

Ateniesi. Come non imitati da' Romani rispetto alle con-

quiste; I, 36.

ATENULFO, conte di Capua. Suoi sforzi per occupare il ducato di Benevento; III, 344 — sua lega con Attanasio, vescovo e duca di Napoli. 346 — con quali sorprese divenuto principe di Benevento, ivi — come da esso non cominciassero i principi di Capua, 347 — errore d'alcuni scrittori intorno a ciò, sviluppato, ivi — associazione del suo figliuolo Landolfo a questo principato, ivi — suoi tentativi per reprimere i Saraceni. 349 — suo ricorso a Leone, imperator d'Oriente, ivi — sende lontano Landolfo, associa al principato l'altro figliuolo, ivi — sua morte seguita in Capua, 351.

ATTANASIO, vescovo di Napoli, come imprigioni il duca suo fratello per far cosa grata e papa Giovanni ottavo; III, 293 — gli fa cavare gli occhi, e l'effre in Roma al papa, ivi — con esempio non più udito si fa crear duca, sendo già vescovo, ivi — fa lega co' Saraceni, ed è scomunicato da papa Giovanni, ivi — suo empio cerattere, e come fosse cagione d'immensi mali in

quelle province,.301.

ATTEIO Capitone. Qual fazione legale sostenesse sotto Augusto: I, 96.

Auditorio de' vescovi, come introdotto; I, 328 - qual di-

ritto derivasse in loro dal medesimo, ivi.

Augusto. Suo nuovo stabilimento rispetto alle colonie; I, 42'— sua mutazione rispetto alle città federate, 44 — condizione dell' Imperio romano sott' esso, 51 — sua divisione dell' Italia, ivi — suo amore per i Napuletani, 71 — suoi benefizi a' medesimi, ivi — quali province separasse dall' Italia, 82 — suo stabilimento rispetto agl' interpreti delle leggi, 90 — come desse forza a' codicilli, 91.

Augustolo. Come dichiarate imperatore; II, 38 — sue esilio per opera d'Odoacre, 39 — come in esse estinto l'impero romano d'Occidente, ivi.

Austria (casa d'). Origine di questa augustissima casa;

VII, 148.

Austria (don Giovanni d') siglio naturale di Filippo quarto, re di Spagna; XIII, 170 - come assume, stando in piedi la ribellione di Masaniello, il governo del regno di Napoli, 179 - sua imprudente condotta nel voler toglier l'armi al popolo colla forza, 171- eccessi abbominevoli ne' quali dà la plebe napoletana furiosa, ivi - come questa assumesse il nome di repub. blica, 173 -- come invitasse il duca di Guisa per porsi sott'esso, ivi -- come costui, introdottosi in Napoli, si facesse duca della repubblica, 174 - armata di Fraucia a qual effetto venuta, 175 — confusione nata nella plebe, quali effetti producesse, 176 - ampia plenipotenza data dal re per l'accomodamento, 177 - editto di don Giovanni, quali rei effetti producesse, ivi - motivi onde il duca di Guisa non facesse progressi, e che il regno restasse al re cattolico, 179 - come spiacesse la costui sostituzione nel vicereame alla corte di Madrid, che gli dà il successore, 181.

AUTARI terzo, re d'Italia sotto i Longobardi; II, 212—
come costoro dovessero ad esso la durata di duecentodue anni del regno loro in Italia, ivi — progressi di
costui nella milizia e nella prudeuza civile, 214, 219 —
sua pace con Childeberto, re di Francia, 220 — sua
gloriosa vittoria sopra i Franzesi, 221 — onde cominciasse le sue conquiste, 223 — testimonio dell'Ariosto

riportato, 224.

1

ij

ø

Autentico codice, quale; II, 106 — onde così detto, ivi.

Aversa. Fondazione di questa città; IV, 141 — come ne
fossero investiti i Normanni, 150 — altri suoi conti, dopo la morte di Rainulfo, noverati, 179.

Avicenna. Come i suoi libri fossero i primi studiati da'

nostri; IV, 386.

Avvocati romani, quando scaduti dalla loro somma autorità; I, 255 — come divenuti mercenarii, 256 — riodotti in milizia dagl'imperatori, ivi — come divenissero conti, 257.

Avvocati napoletani. Loro splendore e autorità sotto i re di Spagna Filippo terso e quarto; XI, 106.

## $\mathbf{B}$

Barlaamo, monaco Basiliano, di Calabria. Sue contese con Palamos in fatto di teologia; VIII, 239 — sua dimora in Costantinopoli. Sue dottrine ivi condamnate in un concilio, ivi — si ritira in Occidente, e aderisce al rito latino, ivi — è fatto vescovo in Calabria. Esposizione delle sue opere, 240.

Baldo, giurisconsulto, per quali motivi emulo del famo-

so Andrea d'Isernia; VII, 250, 254.

BALTI. Quali principi de' Westrogoti; II, 8.

BARBATO, sento. Suoi etti quei lumi somministrino per l'istoria di que' tempi; II, 273 — sue imprese a pro della vera fede, ivi e 282—sue istanze al duca Romualdo esposte, 311.

Baresi. Come questi popoli si premunissero, scoperto il

disegno de' Normanni; IV, 262.

BARBAROSSA, corsaro famoso, riceve da Selimano il comando d'ottauta galere; XI, 123 - disegni di costni d'assaltar la Sicilia e la Calabria, prima di far l'impresa di Tunisi, ivi - sue imprese in Sicilia e in Calabria. Suo corseggiamento a vista di Napoli, e suo sbarco nell'isola di Procida, ivi - tentativo di costui per prendere la famosa donna Giulia Gonzaga andato a vuoto, 124 — donativo de' Napoletani a Cesare per reprimere quest' empio, ivi - s'avanza nello Stato ecclesiastico, e da il sacco a Terracina, ivi -- lascia questi Stati, e sa vela all'impresa di Tunisi, ini - prende Tunisi, ne caccia Muleassen, e pone nel regno Barosso, 125 - disposizioni di Carlo quinto per prender Tunisi a Solimano, ivi - vinto e disfetto dall'armata di Carlo quinto, 127 — muova spedizione di costui pel regno di Napoli, 150 - come giunto in Otranto, e trovatovi intoppo, si ritirasse, 153.

Bari. Città della Puglia, come un tempo illustre; I, So — innalzamento del ducato di Bari nel decimo secolo; IV, 44 — sede de' Catapani, quando in essa fis-

sate, 46 - quendo appertenesse al patriarca d'Oriente, 93 - come fatta metropoli, 94 - quali vescovi si sottrassero alla medesima, 97 - come si ribellasse all'imperator d'Oriente, 128 -- come coll'aiuto de' Normanui un lor cittadino disferesse l'esercito greco, 120 -venuta in Bari del nuovo Catapano sotto il greco imperatore Costantino Duca : IV, 243 - i Normanni l'assediano. Si rende a Roberto, ivi - concilio ivi tenuto sotto papa Urbano secondo, 341 - come un tempe metropoli; V, 91 - favola d'incoronarsi ivi i re, oude nata, ga - allusioni a ciò del Bargeo nella Siriade e del Tasso pella Gerusalemme conquistata, ivi - altri favolosi recconti dilucidati . ivi - sontuoso tempio fabbricatovi dal re Ruggiero a San Niccolò, 201 - come divenisse si celebre questo santuntio soche per tutto l'Oriente, 202 - Beri direccate da' fondamenti da Guglielmo primo, re di Sicilia, e per quali ragioni, 231 — consuetudini di questa città come capo della Puglia; VIII, 153 - lore compilezione ordinata da Carlo primo d'Angiò, 154 - loro famusi compilatori, 155.

Barletta, città della Puglia. Sua origine, e suo stato sotto il regno di Rachi; III, 51 — quale sotto il re Maufredi, 52 — errore del Villani e dell'Ammirato rispetto a ciò, onde nato, ivi — come e perchè abbia arcivescovo; IV, 99 — perchè s' intitoli arcivescovo Nazareno, ivi.

Baronie e titoli del regno di Napoli; IX, 318 — quando e come accresciuti dal re Alfonso primo, ivi — l'aver questo re conceduto a' baroni il mero e misto impero, di qual pregindizio riuscisse da poi, 319.

Baroni del regno di Napoli. Giurisdizione in loro tra-

sluss, di quenti meli origine; II, 58; IX, 319.

BARONIO, cardinale, impugnato e convinto di falsità; IV, 355 — sua ira in fatti e in iscritto contro i re d'Aragona, ivi — sue offese al re di Spegna, 336 — editto di que' monarchi contro il libro di questo cardinale, 337 — opera del famoso Dupin contro il libro del Baronio, 338.

BARTOLO, ginrisconsulto. Sue prerogetive per decreto regio, ec.; I, 264.

BARTOLOMEO, santo. Sue sacre ossa ove si trovano; IV,

42, 43 — opinioni degli autori ventilate, ivi.

BARTOLOMEO da Capua, sovrano giurisconsulto, grande protonotario del regno di Napoli sotto Carlo secondo d'Angiò; VIII, 52 — suo prudentissimo consiglio per la conclusione della pace della Francia co' re d'Aragona, quanti buoni effetti partorisse, 53 — sue opere enunciate, 243 — Sua Glossa delle costituzioni nel regno di Napoli; VI, 264.

BARTOLOMEO Camerario, insigne giurisconsulto sotto Carlo quinto; XI, 289 — sua opera intitolata Repetizione, lodata, ivi — come eminente nella materia feu-

dale, e altre sue opere, ivi — onori compartitigli da Carlo quinto, ivi — come, venuto in odio al vicere Toledo, si ricovri in Francia, 290 — il Toledo lo dichiara ribelle, e gli confisca tutti i beni, ivi — in questa dimora come confutasse da gran teologo le opere dell'eresiarca Calvino, ivi — sue opere teologiche esposte, ivi — portatosi in Roma, vi conseguisce onori e cariche, ivi — sua morte in Roma ed altre sue opere, 201.

Basilicata. Descrizione di questa provincia del regno di Napoli; VI, 368 — onde prendesse questo nome, ivi — come noverata fra le province da Federigo secondo

imperatore, 36q.

Basilici. Quali collezioni legali; III, 313 — che cosa debbansi promettere da essi i nostri giurisconsulti, 315 — da chi e quando compilati in greco, 319 — quali basilici detti priori, ivi — quali detti posteriori, e da chi compilati, 320 — studio e lavori degl'interpreti greci sopr'essi, ivi — opinioni intorno a ciò ventilate, 321 — l'ecloga de' basilici sviluppata, 323 — quistioni ventilate intorno a' medesimi, 324 — loro uso nell'ultima Calabria, perchè, 327.

Basilio santo. Suo ordine quando divenuto celebre e numeroso; 11, 170 — in quali province del regno di Napoli si stabilisse, e quando, 171 — perchè i suoi monasteri più numerosi qui che altrove, 330.

Basiliche antiche. Sotto qual giurisdizione fossero ne' primi secoli; VIII, 107 — come questa fosse variata nei

tempi di Carlo Magno, ivi.

Buttesimo di Costantino Magno, ventilato; I, 236 — non accaduto in Roma per le mani di san Silvestro papa, 237 — autori greci e latini che ciò confermano, enunciati, ivi — rinnovato in Nicomedia non mai, ivi.

Battesimo. Come preso in età avanzata sotto gl'imperatori; 1, 239 — allusione di Torquato Tasso a tal costume, 241 — motivi del preuderlo così tardi, esposti, ivi — errore di tal costume, e suoi rei effetti riconosciuti, ivi.

Baucio, ovvero Del Balso. Ramo goto che dominò nel regno di Napoli; II, 20 -- testimonio del Grozio in-

torno a ciò, 21.

BENAVENTE (don Giovanni Alfonso Pimentel d'Errera, conte di ): XIII, 17 - creato vicerè di Napoli da Filippo terzo, ivi - sua severa riforma de' tribunali, ivi - come facesse estrarre dalle chiese i delinquenti, 18 - contese avute da esso con gli ecclesiastici per l'immunità, 20 - bolla di papa Gregorio decimoquarto quali effetti producesse nel regno, ivi - strane pretensioni de' canonisti rispetto all'immunità, 23 - riflessione dell'autore, 24 — sconcerti nati in Napoli per motivo di quella bolla, e valida opposizione del ministro, ivi - ministri mandati in Roma a papa Clemente decimo pel fatto dell' immunità, 26 - scritture dei ministri regii sopra tal materia sviluppate, ivi - richiamato alla corte, per quali motivi, 27 - monumenti di sua giustizia e magnificenza da esso lasciati in Napoli, 28 - sue cinquanta prammatiche enunciate 29.

BENEDETTO santo. Riforme del suo ordine enunciate; IV, 405 — come queste nascessero pel rilasciamento in esso cagionato dalle ricchezze, ivi — suo ritiro. Come

in breve fondasse il suo ordine; Il , 170.

BENEDETTO decimosecondo. Ree qualità di questo papa; VIII, 278 — orrida iscrizione del suo sepolero riferita, ivi.

BENEDETTO, levita. Suo errore per l'editto di Chinde-

svindo; 11, 22.

Benevento. Sua antica celebrità; 1, 80 — perchè detta città della Campania, 82 — sotto qual provincia si comprendesse a' tempi di Costantino Magno, 186 suo ducato e suo primo duca; 11, 222 — capo e metropoli del Sappio, 223 — conquistata da Autari, e da esso ridotta in forma di ducato, 224 - Zotone, suo primo duca. Diversità d'opinioni intorne a ciò ventilate, ivi - favole di Costantino Porfirogenito intorno a ciò confutate. 228 - primo dominio di questo ducato de' Longubardi sotto Zotone, 220 - sua estensione maggiore in que' tempi di quella del presente regno di Napoli, 251 - come divenuta capo e metropoli di più province, 233 - motivi politici dell'instituzione di questo ducato, come di quelli del Friuli e di Speleti, 235 - esso non fu mai indipendente, ma soggetto al re de' Longobardi, 247 - suo stato sotto Aione e Radoeldo, suoi duchi, 265 - ampiezza di sua diocesi sotto san Barbato, 288 - come poi diviso in più contec. 200 - altri suoi duchi enunciati, 300 - onde in esso il gran numero di monaci benedettini, 328 - come in tempi più berhari mantenesse qualche lume di letteratura: III. 156 - filosofi suoi sotto Lodovico imperatore, ivi - Beneventani antistites a' tempi di Carlo Magno, quali, 157 - suoi contadi o castaldati, iri lor divisione, 150 - Beneventani, perchè detti da pap. Adriano nefandissimi, 170 - polizia ecclesiastica delle chiese e monasteri suoi nel tempo del suo principato, 244 - quele al tempo di Carlo Magno, imperatore, ivi - come acquistasse le sante ossa di san Bartolomeo, apostelo, 251 - divisione di queste principato, e origine di quel di Salerno, 268 - patti accordati in questa divisione, 273 - nuova polizia introdotta, di qua' mali cagione, 270 - come i Beneventani imprigionassero Lodovico, imperatore, 283 - come questo principato ritolto a' Greci, 344 - ricorso de' Salerpitani al duca di Spoleto per ajutare i Beneventani, ivi - venuta di Guido a Benevento, e cacciata di Giorgio, patricio, ivi - cessione di questo ducato come frastornata da' Beneventani, ivi - esilio di molti pobili ricovratisi in Capue, 345 - magnificamente ivi trattati dal conte Atenulfo, ivi - come costui di conte di Capua divenisse principe di Benevento, 347 — invalzata a metropoli da papa Giovanni decimoterzo; IV, 19 - sconvolgimenti e disordini de' suoi principi, 41 - sua decadenza sotto Ottone terzo, imperatore, 64 — grandezza e privilegi de' suoi arcivescovi ampiamente esposta, 81 — perchè ritengano il
nome di Sipontini, 85 — i suoi cittadini chiudono le
porte della città all'imperatore Errico secondo, e gli
resistono, 189 — scomunicati da papa Clemente socondo, ivi — suoi territori donati a Normatta dall'imperatore Errico secondo, ivi — come cade setto il dominio de' papi sotto Leone nono, 208 — come e quando questo ducato passasse a' Normanni, 281 — come venuto in mano della Sede apostolica nel pontificato di Gregorio settimo, 286 — assediata dall'armi
di Guglielmo primo sotto il papa Adriano quarto, si difende bravemente; V, 218 — è cinta del re Guglielmo,
e pace di questo col papa, ivi e 252.

Benefizi ecclesiastici. Comeregolatane la collazione nel decimoterzo secolo; VII, 169 — come questo nome di
benefizio ecclesiastico fosse inudito ne' primi secoli della Chiesa, ivi — ove si trovi la prima volta enunciato,
170 — come i pontefici romani trovassero mezzo di tirarne a Roma le collazioni, 171 — riserve e rassegnazioni come e perchè inventate da' papi, 172 — pensiuni, coadintorie. regressi, ec. 173 — quali invenzioni
per impinguar regressi, ec. 173 — quali invenzioni
per impinguar nema. Che cosa lossero le commende
de' benefizi, ivi — abusi nati e inutili lamenti per la
riforma, 174 — regionamento del Pallavicino in difesa
delle papali pretensioni riferito, 175.

Benevolo, cancelliere di Giustina, imperatrice. Suo rifiuto, e perchè; I, 240 — più sviluppato, 272.

Beni temporali della Chiesa ne' primi tre secoli, quali; I, 172 — loro vendita fino a quando durasse, 173 — quando e come si tominciasse a posseder dalle chiese, 334 — detto memorabile di Scipione Ammirato intorno a ciò, ivi — onde ne crescesse in essa Chiesa l'acquisto, 338 — abusi introdottivi, ivi — declamazioni di sant' Ambrogio rispetto a ciò, ivi — di san Girolamo, 339 — proibitone affatto l'acquisto alle chiese da Federico secondo, imperatore, 342—come e quando s'acquistasse in copia esorbitante dalle chiese; II, 192 — con quali arti accresciuti el sommo da' papi nell'undecimo secolo; IV, 415 — Teodosio Magno, imperatore, e i suoi successori come vi contribuissero;

II, 192-monesteri e santuari. Nuovi fonti d'acquisti, ivi — divisione de' frutti di questi beni, come non sempre costante, 195 — oltremodò accresciuti a' tempi di san

Gregorio Magno, 34t

BERENGARIO primo. Sue invesione dell'Italia: III. 330fattosi incoronare dall'arcivescovo di Milano. 331-vinto da Guido, duca di Spoleto, ivi - sua fuga d' Italia, ivi - morto papa Stefano, fomente lo scisma, e ricorre al re di Germania, 332 - suoi vani sforzi contro Guido, imperatore: ivi — suo ricorso ed Arnolfo, re di Germania, contro l'imperatore Guido, 333 - sua vittoria contr'esso, ivi - lega contr'esso de' principi italiani, e sua fuga, 334 - col soccorso d'Arnolfo diviene re d'Italia, ivi - deposto, e Lamberto fatto re d'Italia, ivi — ucciso Lamberto, torna in iscena, 535 - come contrastato da Lodovico di Provenza, 336 lo vince, e gli fa cavar gli occhi, ivi - finalmente coronato imperatore da papa Giovanni decimo, ivi - sua aspra guerra con Rodolfo, re di Borgogna, ivi - come ucciso in Verona, ivi.

Benenganio secondo. Assedia Adelaide in Pavia, e l'imprigiona; IV, 6 — atterrito da Ottone, imperatore, e perseguitato dal duca di Lorena, va in Germania, e gli giura fedeltà, 7 — tornato in Italia, rompe la fede, e congiura contro l'imperatore Ottone, ivi — stretto da Ottone si dà alla fuga, 8 — privato del regno d'I-

talia da un concilio di Milano, ivi.

Berito. Sua scuola quando istituita; I, 120 — descrizione di questa città, ivi — celebre in Oriente, quanto Roma in Occidente, ivi — perchè chiamata città delle leggi , 121 — testimonio di san Gregorio Taumaturgo riportato, ivi — sua fama sotto gl' imperatori Costanzo e Costante, ivi — elogio della stessa del geografo antico, ivi — sua fama sotto l'imperatore Valente, 122.

BERNARDO santo. Sue mediazioni per pacificar Ruggiero primo, re di Sicilia, e troncar lo scisma, da principio inutili; V, 64 — morto Anacleto, come per suo efficace mezzo terminasse lo scisma, 65 — come detto da' Romani padre della loro patria, ivi — fugge gli onori, s'invola a Roma, e torna al suo ritiro di Chiaravalle, 67. BERNARDO, di Pavia. Sua collezione de' canoni, detta Po-

puletum; VI, 61 -- come non mai fatta pubblica in istampa, ivi.

BERNARDO Circa, compilatore della prima collezione delle Decretali; VII, 154.

Biagio da Morcone. Suoi studi e suo valore nelle materie legali; VIII, 257 — dignità da esso ottenute nel regno di Carlo secondo d'Angiò, ivi — elenco delle molte sue opere criticamento esposto, 258.

Boemi. Come questi eretici interamente distrutti ne' suoi regni da Filippo secondo, re di Spagna; XI, 226—come alcuni di costoro si ricovrassero in Calabria, ivi — come puniti dal vicerè duca d'Alcalà, 220.

BOEMONDO, figlio di Roberto Guiscardo; IV, 302 — sue gloriose imprese in Oriente nell'assenza del padre, 303 — sua malattia e sno passaggio in Italia, ivi — come s'accinge all' impresa delle crociste, 317 — sua morte in Puglia, 347.

BOEZIO. Come fatto uccidere da Teodorico; II, 87 — costui di religione platonica, 83.

Bologna in Italia. Sua antica scuola esposta; V, 53—
come Irnerio di filosofo diventasse sommo giurista, ivi
— discrepanza degli autori rispetto a' hibri di Giustiniano che vi si spiegavano, ivi — non istituita da Loctario, imperatore, 55 — errore del Lindembrogio, confutato dal Coringio, ivi — favorita da Lotario, imperatore, nel cui tempo fioriva più che innanzi, 56 — discepoli dell'Irnerio come illustrassero questo studio, ed altri aucora, ivi — celebrità di sua accademia nel duodecimo secolo; VI, 65.

Bolognesi. Loro compiuta vittoria contro Enzio, re di Sardegna; VI, 340 — come quindi cresciuta la loro grandezza, ivi.

BONIFAZIO ottavo. Scaltrezza e artifizio di questo papa per usurpare la cognizione delle cause; I, 328 — simoniaca elezione di costui brigata da Carlo secondo d'Angiò; VIII, 57 — sua incoronazione in Roma, e suo carattere; 58 — intíma al re Jacopo di Sicilia che lasci il regno, ivi — sua mediazione per la pace, 59 — articoli della medesima sviluppati, 60 — riceve ambasciadori da don Federigo d'Aragona pel regno di Sicilia, 63 — accoglie benignamente don Federigo, ma

dispera di ridurlo alla pace, ivi - smanie di costui per l'incoronazione di Federigo in re di Sicilie, 66 - suoi straordinari benefisi al re Jacopo d'Aragona a che tendessere, 68 — con qual pompa celebrasse lo sposalizio del duca di Calabria colla sorella del re Jacopo d'Aragona, 71 - congeda i due re, imponendo lore l' impresa di Sicilia contre Federige d'Aragena, iri come non vi su papa più persuaso di costui d'essere il monarca dell'universo, 73 — istituisce nel 1300 il ginbileo, eve comparisce cal mante reale, iri - investe il re d'Aragona del regno di Sardegua, 🌬 — investe di varie isole d'Africa Ruggiero di Loira. 74 - crea confaloniere e capitan generale per tutto l'universo contro gl' infedeli Jacopo, re d'Aragone, iri - manda un legato con gli alleati ad invader la Sicilia, 75 - spedisce legato a' Siciliani con altiere proposizioni di resa, 82 - come pensi a beneficare il re Carlo secondo con nnovi favori. 83 -- come il suo voler portar tropp' alto la potenza papale producesse la sua decadenza, 266primo uno dato a quella dalla sua bolla Unam Sanctam, ivi - bellissima allusione di Dante a questo papa simoniaco , ivi.

BOMFAZIO DODO. Come eletto papa, IX, 50 — investe del regno di Napoli Ladislao. Sue lettere a' Napoletani, perchè lo riconoscano per tale, 51 — carettere di questo papa sviluppato, ivi — conchiude le nozne di Ladislao colla sorella del re di Cipro, 71 — morte di questo papa. Sue debolezze. Miseria in che caddero i tanti

suoi nipoti arricchiti, 70.

Bongalo Matteo. Sua splendida origine, V, 254 — sua bellezza di corpo straordinaria, e suo valore, isi — come dal re Guglielmo primo spedito in Calabria per sedare i tumulti contro Maione, 256 — in qual guisa uccida lo scelerate Maione, 260 — chiamato dal re, è benignamente accolto, e onorato da tutto Palermo, 263 — calunais degli eunuchi contr'esso, di che cagione, isi — perde per tal snotto la grazia del re. Si difende, ed è assistito, 266 — unito con molti baroni congiura contro il re Guglielmo primo, isi — come s'effettua la congiura, essendo esso lontano, 268 — sue rimostranza al re, che parturissero, 276 — riceve un messo dal

re per la pace, 277 — come è poi ricevuto in grazia del re Guglielmo, ivi — per nuovi tumulti imprigionato

e bai baramente ucciso, 278.

BOASONE (duca di). Ribelle del re di Francia, XI, 41—cela verso Roma con poderoso esercito, 45— smania sua e de' suoi soldati pel sacco di Roma, 47— benchè ucciso nell' entrare in Roma, crudel sacco dato a quella città. ivi.

Boagia, cardinale, come vicerè di Napoli sotto Filippo terzo, re di Spagna; XIII, 57 — suo segreto ingresso nella città per deludere le insidie del suo antecessore, 58 — suoi ottimi provvedimenti per riparare il male fatto dal vicerè Ossuna, 59 — come per i validi maneggi dell'Ossuna a Madrid, fosse levato dal viceregno, e posto in sua vece il cardinal Zappata, 60.

Baaccioniffeano Guglielmo, onde così detto; IV, 160 sue imprese, 161 — orribile sconfitta de esso data ai Greci sotto monte Pelaso 160 — l'anno 1043 eletto

lor capo e conte di Puglia da' Normanni, 172.

Brancia Ferrante, giurisconsulto napoletano sotto Filippo quarto; XIII, 234 — come fatto consigliere. Sua insigne dottrina, 235.

BAANDOLINO Tommaso, giureconsulto napoletano insigne,

sotto Filippo quarto; XIII, 244.

Brettagna. Sue province sotto Costantino Magno, quali; I, 183.

Brindisi. Qual colouia de' Salentini; I, 55.

Britannia. Quando fatta provincia romana; 1, 53 — in quante province divisa da Adriano imperatore, 83.

Baunonz, santo, fondatore de' Certosini. Sua origine; IV, 406 — come ritirossi nella Certosa, ivi — chismato de papa Urbano secondo in Italia, ove si ritirasse, ivi — onde nascesse la sua amicizia con Ruggiero, gran conte di Sicilia, ivi.

Brusi. Loro colonie, loso città illustri; I, 55 — setto gl'imperatori, qual provincia, 214 — loro stato setto Teodorico, ce d'Italia, ivi — loro correttori; II, 68 — come questa previncia acquistasse il nome di Galabria;

III , 172.

Bulgari. Loro pacifica venuta in Italia sotto Grimosldo; II, 289 — come accolti da questo re, ivi — quando apprendessero il linguaggio italiano, 290. BULGARO, giurisconsulto; V, 243 — da Federigo imperatore fatto prefetto di Bologua, ove professava le leggi, ivi.

BURGARDO, vescovo di Vorms. Sua Collezione Canonica;
VI. 60.

BURGUNDI. Loro massimo sacerdote; I, 147.

## C

CAGACE Gian Camillo, famoso giurista napoletano sotto Filippo quarto, re di Spagna; XIII, 244 — sua insigue dottrina e sue opere. Suo carattere e suoi impiegbi, ivi.

Caccia. Per quali cogioni fosse riputata occupazione ordinaria della nobiltà; VIII, 138 — perchè proprio esercizio dell'arte militare, ivi — quanto i re di Sicilia e di Puglia di qualunque stirpe vi fossero dediti, 139.

CACAPISTO, o sia Gerardo Negro, quando fiorisse; V, 244
— compilatore delle Consuetudini feudali, ivi.

Calabria. Suo stato sotto i re d'Italia; II, 66—suoi correttori, ivi— suo stato nell'ottavo secolo; III; 167— perchè i Bruzi si dicessero poscia Calabria, 172— infestata da' Giudei sotto Onorio; IV, 192— qual rimedio v'apportasse questo imperatore, 193— disposizione delle sue chiese nel decimo secolo, 100—sua metropoli più cospicua perchè Reggio, ivi—vescovo di Rosseno come fatto metropolitano, 101—di Cosenza, 102—di Santa Severina, ivi— Calabria citra, Calabria ultra. Sua divisione antica; VI, 366— suo stato sotto gli Angioini, ivi.

Calendario romano. Sua emendazione nell'anno 1582 sviluppata; XII, 277 — anno antico de' Romani sviluppato, 278 — quali mesi fossero di giorni trentuno, ini — anno de' Romani mancante di dieci giorni da quello degli Egizi, ini — emendazione di Giulio Cesare esposta, ini — commendata da Bacone da Verulamio, 279 — Editto di Cesare mal interpretato da' sacerdoti, qual inconveniente producesse, ini — emendazione di Claudio Tolomeo, 280 — altra sotto Costantino Magno, ini — pensieri de' papi per una nuova emendazione, ini — come la

differisse il concilio di Trento, 281 — grandi disposizioni di papa Gregorio decimoterzo per questa emendazione, 282 — sovrani astronomi e matematici da questo papa impiegati, ivi — finzimente papa Gregorio pubblica l'emendazione, 283 — contese e opposizioni dell'imperator di Germania per l'accettazione, 284 — nuova emendazione de' Protestanti di Germania. Sua sorte, ivi — la Gregoriana ricevuta nel regno di Francia, 286 — ricevuta in Ispagna e nel regno di Napoli dopo lungo esame, 287 — varii fatti e favolette rispetto alla medesima esposte, 283.

Calisto secondo. Come creato papa essendovi l'antipapa Gregorio ottavo; IV, 352 — sua gita a Benevento per ottener aiuti da' Normanni, 353 — assedio di Sutrio. Presa di Gregorio. Sua prigionia. Fine dello scisma, ivi — seda le discordie, e ricompone, come può, lo Stato della Chiesa, 354 — coltiva Guglielmo doca di Puglia, ed è corrisposto, ivi — dà la conferma delle investiture a questo principe, 355 — suo concilio di Laterano. Sua pace con Errico quarto, e sua morte, ivi — scisma nato dopo la costui morte, 356.

Calisto terzo, come assunto al papato; IX, 323 — come disturbi il paventado della casa reale d'Alfonso col duca di Milano, 324 — come repugni all'investitura di Ferdinando, e pretenda devoluto il regno alla Sede apostolica; X, 8 — sua bolla, per cui dichiara Ferdinando inabile alla successione del regno, ivi — sue rotture col re Ferdinando, 9 — morte di questo papa, che cosa partorisse, II.

Camera di Santa Chiara. Origine di questo tribunale; IX, 254 — sua istituzione e motivi di questa erezione, 256 — errori d'alouni autori, e diplomi d'Alfonso primo rispetto a ciò, 262 — del luogo dei ministri, e come sorgessero le quattro Ruote napoletane, 266:

Camera Regia di Napoli. Come istituita; VIII, 223 — suoi riti esposti e sviluppati criticamente, 224 — per quali motivi convenisse al re Alfonso riordinarla; IX, 284 — sviluppamento di tutte le sue incombenze, 285 — riforma di questo tribunale sotto Ferdinando, 292 — privilegi e prerogative del medesimo fino al presente, 293. Camerario grande. Come detto in Francia tesoriero; V,

171 — sue incombenze sotto i re normanni, iri — onde in Francia s'ergesse un tribunale a cui presedeva, 172 — onde sorgesse che si diceva Camera Summaria, 174 — come ristabilite in miglior forma sotto Carlo primo d'Angiò, 175 — come perdesse le tante sue prerogati-

ve, 177.

CAMPARELLA Tommaso, frate Domenicano: XIII. 6 sua conginea ordita in Calabria, 7 — prigionia di cuetui nel Sent'Uffizio di Roma. Sua liberazione, e come confinato nel convento di Stilo, sua patria, ivi — diabolica orditura di costui per ribellarsi, ivi -- come unisca a sè frà Ponzio, che nelle prediche eccita la ribellione, 8 -- semi orribili di sedizione sparai da costoro per la Calabria, q-altri frati, fedeli ministri di costui, e loro azioni, ivi - come tirino al lor partito melti fuorusciti, e altri Calabresi, 10 - altri frati Agostiniani, Zoccolanti, ec., al numero di trecento, uniti a costui, iri-predicatori che ciò insimavano a' popoli, oltre duecento, sei - come v'entrassero alcuni vescovi e baroni del rezno. ivi - unione fatta da costoro di mille e ottocento fuorusciti, ivi - loro empie mire e sacrileghe, 11 - come scoperte, e prima risoluzione del vicere, 13 - come costui si fugge travestito, ed è fortunatamente preso, ini. -arrestato anche frà Ponsio in abito di secolare, isi imbarcati i congiurati, son condutti a Napoli in quattro galere, ivi - frå Tommaso si finge pozzo nell'esame, è condannato a perpetuo carcere, 14 — rompe la prigione, e si ricovra in Francia, ivi.

Campania nel regno di Napoli. Qual regione: 1, 52, 53 — quali le sue colonie, iri — sua descrizione. Suoi conselari sotto gl'imperatori. Sua metropoli, 193 — altri suoi

consolari enumerati: II. 50.

Campi, loro distribuzione nelle province dell'Impero re-

mano: J. 46.

Cancelliero grande. Quando stabilito da Ruggiero primo nel regno di Napeli; V, 130 — qual uffizio della corona, 152 — presso i Franzesi lo stesso che questore presso i Romani, 153 — varie opinioni intorno a tal denominazione esposte, 154 — allusioni a ciò di Torquato Tasso, 155 — primo cancellier grande in questi regni sotto Ruggiero primo, 156 — impostora di Cre-

scenzio, romano, monaco Cassinese, rispetto a Guarino. grande cancelliere, esposta, ivi — cancellieri nel regno di Ruggiero primo noverati, 157 — come questa carica si conferisse a' primi signori, ivi - sua grandezza in Francia, Sicilia e altrove, 160 - come quella del cancellier di Roma ingelosisse i papi, ivi - come abolito da papa Bonificio o tavo, ivi. Come e perche abolito nel regno di Napoli, 161 — il cancellierato rimasto a' principi di Avellino in che consista, 162 - qual fosse la sua autorità sotto Federigo secondo imperatore, 163 - Marino Freccia corretto intorno a questo punto, 164 — in quali tempi gli fossero soggetti i cappellani reali, ivi - quali

prerogative godu oggi rispetto a' dottorati, 165.

Canoni. Come competa alla Chiesa l'autorità di fargli: I. 166 — principi della ragion canonica esposti, ivi-loro prime collezioni enunciate, 3:4 - in qual tempo i canoni cominciassero, 315 — canoni apostolici, quali, ivi — Canoni del quarto secolo, quali, 318 - prima collezione, quando pubblicata, 319 - de' canoni orientali, quale, 320 — giunte alle medesime collezioni, come fatte. ivi. Quando cominciassero a regolare i gradi di parentela, le nozze, ec.; II, 179 - loro primo compilatore, 180 — quei del concilio Efesino, come confermati da Giustiniano imperatore, 182 — nuove collezioni d'essi nell'undecimo e duodecimo secolo; VI, 60 - come le precedenti fossero contaminate dalle imposture d'Isidoro Mercatore, ivi -collezione di Burcardo, vescovo di Vorms, esposta, ivi — d'Auselmo, vescovo di Lucca, ivi - altre fino a Graziano, che le oscurò tutte, 61.

Canonico dritto. Come per esso la potenza della giuriadi. zione è distinta da quella dell'ordine; IV, 334 — come però ciò non ostante confusa nelle occasioni da' papi,

ivi.

Canosa. Grandezza de' suoi vescovi nel decimo secolo; IV, 95 — quando e come innalzata in metropoli, ivi come gareggiasse pello splendore ecclesiastico con Bari, *ivi*.

CAPECE Antonio. Sua celebrità nelle leggi; XI, 288 -Creato consigliere dal re Ferdinando il Cattolico, ivisuoi insigni scolari, ivi - sua insigne opera legale, ivi. CAPECE Scipione, il più insigne giurista e letterato sotto Carlo quinto; XI, 296 — sua opera de Principiis rerum, tanto lodata dal cardinal Bembó, ivi — altre sue opere enunciate, 297 — suoi onori e sua morte, ivi.

CAPECE Galeota Fabio, giurista napoletano sotto Filippo quarto; XIII, 240 — sua insigne dottrina e sue ope-

re, 241.

CAPECLE TEO Ettore, giurista napoletano sotto i re Filippo terzo e quarto; XIII, 238 — suoi grandi impieghi, sua virtù, sue opere, 239.

Capitanata. Qual provincia del regno di Napoli; VI, 373
— come provincia anche sotto Federigo secondo impe-

retore, ivi.

Capitoli di papa Adriano. Qual sorta di collezione, e quando comparsa; III, 135 — capitoli d'Onorio quarto, papa, pel regno di Napoli dopo la morte di Carlo primo,

esposti; VIII, 18.

CAPODIFERRO Pandulfo, principe di Capua. Sue imprese e fatti; IV, 21 — come fosse poi principe di Capua, di Benevento e di Salerno, 28 — aggiudicamenti de' suoi principati a' figliuoli, 29 — sua morte, sue ricchezze e suo carattere, 38 — visione ridicola d'un solitario, qual male producesse nel popolo, ivi.

Cappellano maggiore. Suo grado in Francia; V, 164—. Come nell'assemblee de' vescovi facesse le veci del re, 165— qual giurisdizione esercitasse sotto Carlo primo d'Angio, ivi — indipendente dal gran cancelliero, ivi.

Capua, città del regoo di Napoli. Sua condizione dopo la prima guerra di Cartagine; 1, 43 — di città federata come passasse in prefettura, 44 — qual tributo dovesse pagare a' Romani, 65 — sua grandezza negli antichi tempi, 78 — dimora e fatti di San Pietro in essa, 149 — come di contca divien principato sotto Ottone imperatore; IV, 12 — suo stato miserabile sotto Ottone terzo imperatore, 60 — calamità cagionateri da' Saraceni, 61 — come e quando questo principato ecclisso gli altri tutti, 81 — come per la perfidia del suo principe Pandolfo contribuisse all'ingrandimento de' Normanni, 132 — suo assedio e sua difesa nell'undecimo secolo, 140.

Capuani. Fecondità del loro territorio; 1,65 — loro infedelià verso i Romani di qual male fosse loro cagione, nei — come per la costoro protervia nascessero immensi mali nel regno di Napoli nel decimo secolo; III, 268 — loro congiura contro Badelchiso, principe di Benevento, ivi — Loro mala fede con Lodovico secondo imperatore, 276 — nuova polizia introdotta, di che mali cagione 277 — nuova polizia introdotta, di che mali cagione 277 — capuana corte, come e perchè piantata da Federigo secondo imperatore; VI, 159 — sue incombenze e revocazioni di privilegi, 160 — perchè dagli autori biasimata, 167.

CABLO Magno. Ciò che possedesse in Italia e fuori: II. 48 - suo capitolare d'Aix la Chapelle per l'osservanza de' canoni , 182 - sua stima per il Codice Teodosiano, 260 - sua venuta in Italia, e sue imprese contro il re Desiderio; III, 90 - suo assedio di Pavia, 91 - sua andata in Roma, e sommi onori ivi ricevuti da tutti gli ordini, qu - sua conferma al papa delle donazioni di Pipino, ini - errori degli scrittori intorno a tal donazione corretti, 93 - suo ritorno sotto Pavia, e resa di questa piezza, 96 - come lasciasse intatte le leggi longobarde, 115 - quando e come divenuto re d'Italia, o de' Longobardi; III, 146 - lascia l' Italia come la trova, ivi - altre sue disposizioni rispetto ad essa, 141 — spezie di tributo de esso imposto, 148 suo ritorno in Francia col prigioniero re Desiderio, 149 - ribellione da esso di Rodgauso, duca del Friuli, 150 - scoulitte e morte di costui, ivi - sommissione a Carlo del duca di Spoleto Ildebrando, 151 - come non potesse domare il duca di Benevento, ivi - sua terza venuta in Italia contro Arechi, da lui ribellatosi, 184 — suoi devastamenti fino a Capua, 185 — ostaggi mandatigli da Arechi, principe di Benevento, iviinezie dell' anonimo Salernitano intorno a ciò derise. 186 — come accordasse la pace ad Arechi, 187 — come deluso da questo principe con tutti i pegni datigli, 188 - sua restituzione di Grimoaldo a' Beneventani . con quali patti, 100 - sua medaglia relativa a questo spiegata, 191 - sue guerre con costui, 194 - come di patrizio divenisse imperator romano, 196 - come piangesse la morte di papa Adriano, 107 - elezione di Leone terzo, comunicatagli per ambasciata, ivi -omaggi e doni di questo papa come da esso accolti, 108 - come da' Romani ricevuto per loro signore, isi - teseri mandati da esso in dono a papa Leone, ivirimanda papa Leone in Roma con magnifico seguito. 100 - sua venuta in Roma. Onori ivi ricevati, 200 inpalsato da papa Leone alla dignità di romano imperatore, 201 - incoronato imperatore da papa Leone in San Pietro, 207-sagra unzione di lui, non più per impensi usets, ivi — come e con quai titoli usasse in Italia sna sovranità, 211 -- come nulla rilevasse sopra i ducati di Benevento e di Napoli, ec., 212 - come gl'imperatori d'Oriente contrestassero a lui ed a suoi successori il titolo d'imperatore, ivi - suoi sforzi per far risorgere la giurisprudenza, 214 - leggi stabilite per l'Italia da lui, e da suoi successori svilappate, 215 - sua morte, 217 - sua profusione nel donare a' papi beni temporali, 237 — profusione di questi nel concedergli beni spirituali, ivi - come a suo talento disponesse della Sede apostolica, 238 - come stabilisse l'elezione de' papi , 230 - per tali sue intromissioni . qual fine avesse, 241 - dritti da esso dati al papa e a vescovi, 242 - disordini quindi originati, 243.

Garlo Martello, re di Francia. Come s' impossessasse de' beni degli ecclesiastici; III, 126 — come lasciasse vivere il clero e i monaci con maggiore dissolutezza, ivi.

Carlo il Calvo. Come sotto a questo re di Francia risorgessero le leggi di Giustiniano; II, 260 — come innalizato all' impero d' Occidente; III, 287 — sua venuta in Roma sotto papa Giovanni ottavo, 289 — sua incoronazione, e suoi ricchi doni alla basilica di San Pietro, ivi — come cedesse al papa la sovranità di Roma, ritenuta dagli altri imperatori, 290 — passa a Pavia, e prende la corona reole dell' arcivescovo di Milano, ivi — suo ritorno in Francia. Torna in Italia in aiuto del papa, ed è prevenuto con grossa armata da Carlomanno, 293 — ciò inteso, torna in Francia, ma muore di febbre pelle Alpi. ivi.

CARLO il Grosso. Fatto imperatore è re d'Italia; III, 304
— come non potesse purgar l'Italia da' Saraceni, mi
— sua morte, di che cagione, 305.

Carlo di Tocco, giurisconsulto, sua origine, suoi maestri; IV, 373 — come illustrasse le leggi longobarde, 374 — unisce con quelle lo studio delle Pandette, ivi — sue chiose che contengano, ed a qual fine fette, ivi.

CABLOMANNO. Previene Carlo il Calvo, scende in Italia per farsi creare imperatore e re d'Italia; 111, 295 — succede a Carlo il Calvo nel solo regno d'Italia, 296 — disordini fra i Capuani, Beneventani, ec., a' tempi di questo principe, sviluppati, ivi.

CARLO d'Angiò, conte di Provenza; VII, 80 - invitato da papa Urbano quarto alla conquista de' regni di Sicilia e di Napoli contro il re Manfredi, 91 - come indotto dalla moglie ad accettar l'invito, 94 - rifiuta le troppo gravose condizioni del papa, 95 - come il santo re Luigi, fratello di costui, è forzato ad aderirvi, ivi - morte di papa Urbano, che differisce la sua venuta in Italia, 96 — è investito dal nuovo papa Clemente quarto de regni di Sicilia e di Napoli, 99 - capitoli di tale investitura enunciati, 100 - cala in Italia, ed è in Roma creato senatore, 105 - incoronato re con bolla del papa da cinque cardinali, 106 - auo ligio omaggio al papa, e suo dono al capitolo di San Pietro, 107 - per tradimento debella il re Manfredi, che resta estinto fra la più vile milizia, 115 - orribili stragi e crudeltà del costui esercito per tutto il regno, 117 come in breve tratto divenuto re di Sicilia e di Napoli. 121 - i molti seudi da costui dati a' Franzesi come accrescessero le famiglie napoletane, 237 - come fatto formidabile e uno de' maggiori monarchi d' Europa, ivi - sue seconde nozze colla figlia dell'ultimo imperatore di Costantinopoli Balduino di Fiandra, 238 cavalieri da esso creati in Napoli in tale occasione, 230 - va in Manfredonia ad incontrare il nuovo papa Gregorio decimo, ivi -- come deluso da questo papa per l'imprese di Soria, ivi - come e perchè costui avvelenasse san Tommaso d'Aquino, 241 - allusione di Dante a questo fatto, riferita, ivi -- come, deluso da papa Gregorio, si desse a nobilitar Napoli, 242 - come si rendesse tributario il re di Tunisi, 252 - come divenuto re di Gerusalemme, 256- qual nuova nobiltà introducesse nel regno, 262 - istituzione da esso fatta in Napoli de' cavalieri armati, 263 - novero di moltissimi da esso creati successivamente, 281 - come nobilitasse i seggi napoletani, 302 - sao stabilimento de' perlamenti generali in questa città 315 sue rotture con papa Niccolò terzo, e suoi preparamenti contro l'imperator Paleologo, 317-per la congiura del Vespro siciliano perde quel regno. Vi accorre e assedia Messina, 320 - risposta sua superbissima alla lettera del re Pietro d'Aragona, 332 - va a Roma e laguersi con papa Martino querto, 335 come lasci vergognosamente l'assedio di Messina, e si ritiri in Culabria, ivi - suoi grandi sforzi per ricuperar la Sicilia riuscendo inutili, siide il re Pietro d'Aregone in Bordeos e duello, 344 - sue disposizioni prima di partire : crea il figlio vicario del regno, onde ebbe principio la vicaria, 345 — disposizioni per questo duello coll' assenso di papa Martino quarto, 358articoli di questo duello esposti, 350 - come e perche non effettuato, 362 - opinioni, fatti e millanterie d'appassionati scrittori esposte, 565 - sua rabbia e sue smanie contro i Napoletani per la prigionia del figliuolo, principe di Salerno, 377 — mentre si dispone a liberarlo, s'ammala e muore. Storie intorno a ciò. Leggi sue e capitolari, 379.

Canco serondo d'Angiò, principe di Salerno. Come funoster alla Puglia la costui prigionia; VIII. 5 - negoziati in Inghilterra e in Bearn per la saa scarcerazione, 30 - articoli per la sua liberazione esposti, 40sua liberazione. Sua gita in Francia, difficoltà inconteste per la pare col re d'Aragona, 43 - come investito de papa Niccolò querto delle Due Sicile, e guerre per tal fatto, 44 - tregus de esso accordata per due anni al re Jacopo, 46 - sua generosa ricompense a quei di Gueta per la lor valida difesa contro il re Jacopo di Sicilia, ivi - si dispone a spedire il suo primogenito Carlo Martello al possesso del regno d'Unglieria, cadutogli per eredità., 47 - per qual fine claiedesse al papa la cerimonia dell'iscoronazione pel medesimo, ivi - feste in Napoli per tal occasione. Immugità da esso denate a questa capitale, 40 - onde d'fferisca la partensa del figlio, e sua gita in Francia, 50 - ostacoli per la pace col re d'Aragona. Cardinali per tal fine venuti in Francia, 51 - pace fatta, poi rot-

. ta, e perchè, 53 - sforza l'eremita, che su poi Celestino quinto, ad accettare il papato, 57 - muove guerra a Federigo, re di Sicilia, e ne ha la peggio, 66 entra in Roma co' figli con magnifica pompa per le nozze del duca di Calabria, 71 - celebrazione delle nozze di questo suo figliuolo in Roma, ivi - acquista Ruggiero di Loria, gran capitano, e lo ricolma d'o. nori e di privilegi, 72 — nuovo fiancheggio ottenuto colla mediazione del papa per la conquista della Sicilie. 83 - pace de esso fatte col re Federigo. Articoli d'essa, 86 - come amante della pace, si dà ad ampliar Napoli, 94 - favvi edificare il Molo per agevolare il commercio, ivi - edifica il castello di Sant' E. ramo, 95 - sue sontuose fabbriche per i tribunali di giustizia. ioi - amplia l'università, e vi chiama insigni professori, 96 — magnifiche chiese e monasteri da esso edificati in Napoli, 97 - sue beneficenze ed edifizi nelle altre città del regno, 98 - sue donazioni, privilegi e decorazioni alla basilica di San Niccolò di Bari, 99 — cuccia da Lucera i Saraconi, e vi chiama ad abitire i cristiani, 111 - come per rinnovare affatto quel paese gli muta nome e lo chiama Santa Ma. ria. ivi - trasferisce la cattedrale nel cuore della città con nuovo sontuoso tempio, ivi-sue donazioni allo stesso, e fondazione del capitolo de' canonici, ivi privilegi ottenutigli da papa Benedetto decimoprimo, 112 - arricchisce il vescovado di Lucera, e dona ad esso varie terre, 113 - vi stabilisce, come aveva fatto in Bari, il rito franzese, 114 - usa la medesima libertà colle real chiese d'Altamura, 115 - splendere della sua real casa esposto . 122 - come avesse la consolazione di veder tutti i suoi figli esultati alle supreme grandezze, ivi - sue numerose figlie, sposate a' primi monarchi, 126 — altri insigni pregi della sua real corte esposti, 127 - cura sua per la compilazione delle consuctudini di Napoli, 153 - morte di questo monarca, 164 - suo testamento esposto e sviluppato, ivi. CARLO Marte'lo. Come incoronato re d'Ungheria; VII, 47 - perchè differita la sua andata al possesso di quel regno, 40 - suo spossiizio colla figlia di Ridolfo primo, imperatore, ivi -- suo ingresso uel regno d'Ungheria, ivi — sua morte immatura accaduta in Napoli, 84 — sospetti di veleno per conto del fratello Roberto per gelosia, 85 — sua magnanimità e suo adorabil carattere, ivi.

Carlo di Valois. Chiamato contro Federigo d'Aragona, re di Sicilia; VIII, 84 — sua infelice impresa contro Federigo, 86 — costretto a dar orecchio alla pace, e questa stabilita con suo disonore, ivi, 91 — come perdesse gli aiuti di papa Bonifacio ottavo e del re di Francia per l'impresa di Costantinopoli, ivi — come non potesse eseguitla, ivi.

Cablo, principe di Viana. Per qual motivo venuto a Napoli; IX, 324 — per qual gelosia alloutanato dal re Alfonso, ivi — mantenuto da papa Calisto terzo, viene in Roma, ed accelera la morte del re Alfonso, ivi — sue pretensioni pel regno di Napoli; X, 6 — come

le abbandoni e navighi in Sicilia, ivi.

CARLO ottavo, re di Francia. Come muova guerra ad Alfonso secondo, re di Napoli; X, 205 — ragioni per le quali a ciò si movesse, esposié, 206 — di chi fosse figliuolo. Errore degli scrittori, corretto, 200 - stimoli datigli per la conquista del regno di Napoli; cala in Italia, 211 - suo manifesto dato fuori, giunto a Firenze, 213 — entra in Roma col suo esercito. Augustie di papa Alessandro, 214 - prende il regno senza resistenza. Suo ingresso in Napoli, 221 - tutto il regno, a riserva d'Ischia e Gaeta, si rende ad esso, 223 - concorso di tutti i baroni a rendergli omaggio, 224 - saggia riflessione dell'autore, 225 - odio concepito da' Napoletani contro i Franzesi, 227 - fatti del tutto contrari al cattivamento de' baroni, ivi — spedizione del re cattolico conti' esso, e lega de' principi d' Italia, 229 - spavento concepito di questa lega da Carlo, 231 sue disposizioni pel regno, e sua partenza per la Francia, ivi - sanguinosa guerra fra esso ed i Veneziani, che gli sposliarono il campo e gli predarono l'equipaggio, 232 - morte di costui per quali indirette vie pregiudiziale all'Italia, 240.

CARLO, arciduca d'Austria, poi Carlo quinto, imperatore. Succede al regno di Spagna; X, 310; XI, 5 — pace col re di Francia, e capitoli di quella, 7 — come e

per quali maneggi eletto imperatore, 14 - maneggi del re di Francia contro tale elezione, 15 - eletto finalmente in Francfort imperatore, 20 - conseguenze di questa elezione, ivi - passa in Germania, e riceve in Aquisgrana la prima corona, 21 — disturbi nati in Ispagna dopo la sua partenza da quella, 22 - come papa Leone tratti segretamente di cacciarlo dal regno. di Napoli, 23 - s'unisce poi con questo papa contro il re di Francia, 26 - impresa di Milano ivi nuova guerra col re di Francia. Sua vittoria, e prigionie di quel re, 28 - capitolazione per la liberazione, e acquisto del regno di Napoli, 30 - perfidia di Francesco primo, re di Francia, contr'esso, 36 - sue rotture con papa Clemente, 38 - toglie ne' suoi Stati ogni autorità a' tribunali di Roma, ivi - lega santissima contr'esso eseguita, 30 - grandi sconvolgimenti in Lombardia e in Napoli, 42 - sua iniqua spedizione contro Rome. Sacco di quella e prigionia del papa, 47 - fa imprigionar papa Clemente ottavo, ivi - dispetto ed ire de re di Francia e d'Inghilterra contro esso per sì nera azione, 48 - suo finto disgusto per la prigionia del papa, 50 - reo carattere di questo principe, sviluppato, 51 - onde indotto a dar commissione per la libertà del papa, 53 - patti durissimi de esso proposti per tal trattato, ivi - indegnità de' suoi soldati sopra gli statichi del papa, 54 - sue perdite nel regno di Napoli, 57 - sua armata vavale intieramente disfatta dal Doria, 67 - come la fortuna se gli voltasse a favore, 60 — ricovrato il regno di Napo-li, quai supplizi dia a' baroni aderenti a' Franzesi, 72 - suoi ricatti, estorsioni, e confiscazioni de' beni de' baroni, 73 - per quali motivi conchiuda la pace con papa Clemente, 77 - enunciazione de' capitoli di quella, 78 - sua spedizione contro i Fiorentini a pro d'Alessandro de' Medici, 80 — sua pace con France-sco primo, re di Francia, 84 — sua venuta in Italia. Suo abhoccamento col papa, 85 - suoi altri grandi affari d'Italia come ultimati, ivi - articoli della pace da esse fatta co' Veneziani, 87 - sua incoronazione per mano del papa, 95 — sua partenza per l'Alema-gua, 96 — donativi da esso pretesi dal regno di Na-

poli nella estrema miseria di quello, 98 - cioque prammatiche spedite al cardinal Colonna, suo vicerè, in quel regno, 99 - sua venuta in Mantova. Suo abboccamento cul papa in Bologua, 122 - sue grandi disposizioni per togliere Tunisi a Solimano, 125 - venuta delle navi genovesi e di quelle di papa Paplo terzo per tale impresa, ivi - va in Napoli all'armata, e con trecento vele si incammo na in Africa, 126 - la generalissimo il merchese del Vesto, Investe la Goletta e la prende, ivi - prende Tunisi. Ne caccia il re Barosso. Vi colloca Mulassan, e lo sa suo tributerio, 127 — Riflessioni into no a questo fetto, poco vantaggiose alla fama di questo monarca, 128 - suo ritorno in Napoli. Suo trionfale ingresso, ed istanza de' baconi del regno, 120 - feste, spettacoli e concorso di gran personaggi in Napoli non più vedute, 135 - Per la morte di Sforza, duca di Milano, manda a prenderne il possesso, 134 - come ciò le mentasse puere guerre colla Francia, ivi -- conferma il Toledo ne suoi impieghi, e ad onta de' costui nemici, l'onora di vantage gio, 140 — sua partenza di Napoli per Roma e per la Lombardia, 141 - lega di Solimano e di Francesco primo coutr' esso, 150 - sue sorti spedizioni a Napoli per far testa a Solimano, 151 - rigirata del costui esercito da Otranto, 152 — altissime torri da esso edificate sulla marina di Puglia, 154 - bandisce i Gindei dal regno di Napoli, 158 — suo editto contro l'empia dottrina di Lutero, 176 — come pensi introdurre in Napoli il tribuvale dell' Loquisizione, 178 - come v'assentiase Paolo terzo, papa, e spo breve, 190 - s'induce a non ammettervela. Suo perdono a' Napoletani, 213 -nuova lega di Solimano cop Errigo secondo, re di Francia, conti esso nel regno di Napoli, 260 - preparativi del suo vicerè per la dilesa, 271 - come l'armata turca, sendo stata sotto Procida più giorni, si ritirasse, senza piente tentare, 272 - infastidito del mondo, rinunzia al re, suo figlio, tutti i suoi Stati, 283 rinunzia l'impero al fretello Ferdinando, già re de' Romani, 284 - si ritira in Gant. Naviga in Ispagna, e si ritira in Estremadura in un convento, ove mena vita solitaria e vi muore, 285.

CABLO di Durezzo con qual mira si porti a Roma; VIII, 353 — investito da Urbano sesto del regno di Napoli . ed unto re di Gerusalemme, ec., 354 - sollevazione nata in Napoli per tre fezioni, 361 - come i fautori di costui, entrati per la porta a mare, lo acclamassero re. ivi - come Carlo con tutto il suo esercito entrasse in Napoli, 362 - la regina Giovenna, mancando di viveri nel castello, patteggia con Carlo, 363 - egli debella l'armata del principe di Tarauto, e fa prigioniera la regina, 364 - fiera aringa di questa principessa contro di lui, 366 - la stringe con più guardie, e la mande nel castello di Muro in Besilicate, 368 - ricere il giuramento da' Napoletani, e giura omaggio alla Sede spostolics, ivi - come per consiglio del re d' Ungheria la fa crudelmente morire, ivi - suoi fatti nel principio del suo regno esposti; IX, 5 — istituisce un nuovo ordine di cavalieri, detto della Nave, 6 - onde nascessero le sue rotture con papa Urhano sesto, 8 sfida Luigi d'Angiò a duello, che lo accetta, o --- baroni che se gli ribellano dopo questo fatto, 10 - \* motivo del suo scarso esercito non si dilunga da Napoli, 12 - suci trattati con papa Urbano, 14 - sue disposizioni contro Luigi d'Angiò, 15 - liberato dalla guerra per la morte di Luigi, manda a papa Urbano solenne ambasciata in Nocera, 17 - questa mal ricevute, si rompe apertamente col papa, 18 - lo assedia in Nocera, e ne è scomunicato, ivi - istenze de' Napoletani per indurlo a pacificarsi col papa, 20 --- invitato ad accettare il regno d'Ungheria, va a Buda, 23 - sua rea dissimulazione colle reali donne d'Ungheria, 25 - con quali inique arti acelemato re d'Ungheria, 28 - incoronatovi re dell'arcivescovo di Strigonia . 31 - prodigi di reo sugurio accaduti a costui in questo giorno, ivi - sua morte tragica seguita in Buda, 33 - come per ordine di papa Urbano fosse fatto disotterrare, 34 — suo carattere sviluppato, 35.

Carlo secondo, re di Spagna, succeduto al padre. Sua minorità; XIII, 228, 272—guerra mossagli della Francia pel ducato del Brabante, 275— sua pace col Portogallo, ende nata, 283— dichiara la guerra alla Francia, ipi — pace d'Aquisgrana sviluppata, 284— maneggi de' Franzesi per far cadere la monarchia di Spagna in Filippo d'Augiò; XIV, 37 — come questo monarca fosse indotto a dichiararlo suo successore, 39, 42 — sua morte. Sua gran religione e pietà, 40 — sue leggi. Privilegi da esso conceduti al regno di Napoli, 41 — suo testamento. Ira dell' imperador Leopoldo per tali avvenimenti, 43 — proteste di questo imperatore contro il duca d'Angiò, ivi — guerre sangninose insorte per tal motivo, 45 — progressi dell'armi imperiali in Fiandra e in Italia, ivi — morte di Leopoldo. Innalzamento al trono imperiale di Giuseppe, ivi — conquista costui il regno di Napoli. Vantaggi da ciò provenuti al regno, 46 — Vicende per la costui morte esposte, 40.

CAROBERTO, re d'Ungheria. Invito fattogli dal re Roherto di Napoli per la succession del regno in un suo figlio; VIII, 191 — cala in Italia col figlio destinato alla successione, ivi — lascia il picciol figlio sposato a Giovanna, nipote del re Roberto, e torna in Ungheria,

ivi.

CARONDA. A chi desse leggi; 1, 85.

Carpio (Gaspare de Haro, marchese del). Vicerè di Napoli sotto Carlo secondo; XIV, 6—sua gran virtà, suo carattere sviluppato, ivi—come con estrema cura esaminasse i mali e disordini del regno, 7—vantaggio singolare fatto al regno per l'abolizione delle vecchie mouete. Sue prammatiche per le nuove, 9—sua intempestiva morte, di quai mali cagione, 19—suo elogio, e grandi beni da esso cagionati al regno, 6, 19.

CASSIODORO. Come fondatore del monastero Vivariese in

Calabria; II, 173.

CASTRILLO (Don Garzia, conte di). Vicerè di Napoli sotto il re Filippo quarto; XIII, 194 — motivi che indussero la corte di Madrid a spedirvelo, ivi — sue prime generosità verso il popolo, ivi — fastidi datigli dal duca di Guisa, che tenta di nuovo l'invasione del regno, 195 — come si disponga alla difesa, ivi — venuta dell'armata del duca di Guisa, e suoi primi acquisti, 196 — come dilegua i Franzesi, e taglia posta alla testa del duca, 198 — nuova guerra nel Milanese suscitata dal duca di Modena, 200 — spedizione di soccorsi da esso

fatta contro l'armi franzesi, ivi — felice esito di questa sua spedizione, 201 — pestilenza che affligge Napoli e il regno, ivi — per quali ragioni bramasse ascosa la qualità del contagio, 203 — fanatismo che rende la peste universale e desola Napoli, 204 — come in mezzo a questi mali si riaccendesse il fermento delle antiche ribellioni, 206 — disposizioni e ripari del vicerè per sì orribile flagello, 208 — spaventevole descrizione dell'eccidio di tal pestilenza, ivi — come si andasse estinguendo, 211 — come il vicerè reprimesse un editto pernicioso dell'arcivescovo cardinale Filomarino, ivi — altre molestie cagionategli da' bauditi, 213 — sua dimissione e sue prammatiche, 214.

Catapano. Qual magistrato de' Greci nella Puglia; W, 45
— sua residenza, perchè nella città di Bari, ivi — onde derivasse questo nome, 46 — sua sterminata autorità, ivi — opinioni degli autori intorno a ciò, esposte, ivi — loro catalogo tessuto da Protaspata, 47 — come nella Puglia rendessero insopportabile il loro governo, 128 — ribellione per tal motivo insorta contro i

Greci, ivi.

Cavalieri religiosi, quali; I, 312 — cavalieri laici, quali, ivi.

Cavalieri armati. Come introdotti in Napoli da Carlo primo d'Angiò: VII, 264 - come i Romani antichi armassero i cavalieri, 265 - testimonio di Dione riferito, 260 - requisiti ricercati da' re di Napoli per tale effetto, ivi - cerimonia nel crenrgli ampiamente esposta, 270 - registri de' cavalieri creati da Carlo primo, 274 - onde si facessero crear cavalieri i pilucipi e i figliuoli di monarchi, ivi -- costume franzese rispetto a ciò, imitato da' re normanni e angioini, 276 — che significasse quando un re creasse cavaliere un suo figliuolo, 270autorità de' monarchi per tal creazione sviluppata, 280 - cavalieri creati in Calabria dal re Manfredi, ivi facilità di creargli, onde nata, 283 - onde nascesse la risoluzione de' principi di crearne ordini particolari, ivi - come, per rendergli più venerabili, vi si aggiunsero cerimonie di religione, ivi - ordini prima riferiti da Polidoro Virgilio, 284, - cavalieri della Vergine Maria di Francia. Loro istituzione, ivi - second' ordine di San Michele, istituito da Luigi decimoprimo, iri — del Monte Carmelo e di Santo Spirito da Errico terzo, 285 ordini militari d'Inghilterra, 286 — ordine della Nave

istituito da Carlo terzo d'Angiò, 288.

Cavalieri di San Lazzaro. Antica origine di questo ordine; XII. 192 - innumerabili spedali costrutti per essi nel mondo cristiano, ivi - come ristabiliti da papi Innocenzio terzo e Oporio terzo, ivi — empissimi privilegi lor conceduti da' papi Gregorio nono e Innocenzio quarto, ivi — beni temporali dati loro da' principi secolari, 193 - come le ricchezze intiepidissero in loro la disciplina, ivi - abusi nell'esercitare i loro diritti, di qual pregiudizio agli Stati, 194 - come e perchè decaduti, e rialzati poi de papa Pio querte, 105 - come il duca d'Alcalà non facesse valere i lor privilegi nel regno di Napoli, 106 - come la corte di Roma tentasse di metter l'ordine sotto il re di Spagna, 198 - come ne sosse creato gran maestro il duca di Savoia, 100 - come queato sovrano unisse a quest'ordine l'altro di San Matrizio, ivi - sua fortuna in Francia, 200.

Causidici. Sotto quai leggi posti da Valentiniano e da Teo-

dosio, imperatori; I, 262.

Cedolari regii antichi. Che fossero; IX, 307 — quale autorità facciano per la storia, ivi.

CELESTINO quinto. Dal romitorio assunto al papato. Soa

rinunzia; VIII, 55.

Celibato. Pene ingiunte al celibato, come abolite da Co-

stantino Magno, imperadore; I, 248.

CELSO, padre. Perchè tanto atimato da Trajano, imperadore; I, 91 — esso e Celso, il figlinolo, lodati, 97. Cenobiti. Quali monaci fossero; I, 257.

Censo. Maestro del censo e censueli. Loro incombenze;

I, 257.

Censori romani. Loro incombenze. Onde detti Magistri Morum; I, 168.

CERBIDIO Scevola, giureconsulto, lodato; I. 92. CERERE. Suo famoso tempio in Napoli; I., 159.

Cesarea. Capo della diocesi Pontica; I, 181. — come divenuta metropoli della Palestina, 283.

CESARE. Perché odisses per sleun tempo i Napoletsni; I, 170.

Chiese. Loro governo aristocratico ne' primi secoli: I. 141 - quando divenisse misto di monarchico e aristocratico. 142 - come la Chiesa nel quinto secole non avesse giustizia contenziosa, foro e somiglianti, 322 - come queste cose non sieno di diritto divino, wi -- non abbe carceri fino a' tempi d'Eugenio primo, papa, 328 - non poteva però imporre pene di corpo afflittive, ivi -- ciò che ora possiede, rispetto a tal punto, fu per pura concessione de' principi, 329 - chiese d'Italia, come arricchite de Costantino Magno, 335 - suo editto intorno a ciò. 336 -- come col severchio arricchirle si facesse più mole che bane, 337.- abusi introdotti per tali ricchesze, deplorati da san Giovanni Grisostomo. ivi - praibizione di Vali atiniano il Vecchio alle chiese per puovi acquisti, enunciata, ivi - come ciò imitasse Carlo Magno per la Sassonia, 330 -come altri saggi principi moderni ne' lono Stati, ivi - pratica di Venezia e di Mileno lodata, 340 — quando e come principiassero ad acquistar feudi; III, 245 — loro polizia del nono secolo esposta, 246 - paralello della Chiesa greca colla latina del nono secolo, 252 - compassionevole stato della Chiesa nell'undecimo secolo, 350 - immersa in un caos d'empietà e d'erridesse, 360 espressione del Baronio di questo secolo assai tremenda, ivi - canoni per far argine a tanta empietà stahiliti, 362 - come con tutta questa decadenza i papi facessero valere colla stessa forza le arrogatesi autorità, 362 — onde le papali investiture, 364 — il dominio greco in Italia come soggettasse più chiese al patriarca di Costantinopoli; IV, 52 - chiese greche nel regno di Napoli. Loro disposizione nell'undecimo secolo, 93.

Chiavi. Potestà delle chiavi diverse della potestà della spada; 1, 322 — che importi questa potestà da Cristo data agli apostoli, ivi — autorità de' Padri intorno a

ciò riserite, 323.

Chindesvindo, re westroguto. Suo editto contro le leggi romane esposto; II, 23 — errore di Benedetto Levita rispetto a ciò, corretto, ivi — confermato da Reciswindo, suo figlio, 24.

Cilicia. In quante metropoli divisa; I, 285.

Cimeliarca. Quale uffiziale ecclesiastico fosse, e come introdotto in Occidente; II, 327 — come detto dai Greci Magnus vasorum Custos, ivi — come fosse usato prima a Napoli, poi a Roma e a Ravenna, e finalmente a tutte le chiese, ivi.

Cimiteri de' martiri, insigni, perchè; I, 157.

CIRNAMO Giovanni. Sua istoria, qual fede meriti; IV, 121
— eleganza del suo stile, ivi — da quali autori illustrato, ivi.

Città federate. Loro diritti e prerogative; I, 42 — città del regno di Napoli con prefettura romana, quali, 44 — città d'Italia. Loro varii gradi e condizioni, ivi — città greche d' Italia sotto quai leggi vivessero, 58 — Città Nuova da chi fabbricata; II, 36 — favola di Porfirogenito intorno a ciò, confutata, ivi — come per Città Nuova s'intendesse Benevento e Venezia, 97 — differenza fra le città ducali e le città comitali sotto i Longobardi, esposta, 127 — come le prime avessero arcivescovo, le seconde vescovo, 128.

Cittadini romani. Loro privilegi; 1, 37 — loro diritti, 38 — loro prerogative, ivl — quando ridotti a un nome

vano, 3g.

CLEFI secondo, re d'Italia sotto i Longobardi; II, 208

-- suo naturale fiero e crudele: brevità del suo regno,
e sua tragica morte, 200.

CLEMENTE secondo, Sassone. Come eletto sommo ponte-

fice; IV, 186.

CLEMENTE terzo. Sua oscura mascita, e come eletto papa; V, 372 — come sott'esso si facesse la lega cristiana

contro il Saladino, ivi.

CLEMENTE quarto. Come creato in Viterbo sommo postefice; VII, 96— appena incoronato continua il trattato con Carlo d'Angiò, e l' investe del regno di Sicilia,
97— capitoli di quest'investitura ampiamente estesi,
100— spedisce bolla da Perugia per l' incoronazione di
Carlo, 106— bandisce la crociata in Sicilia a pro del re
Carlo contro il re Manfredi, 109— cita Corradino alla
curia romana, indi lo scomunica, 132— per le conquiste di Corradino, bandisce contr' esso la crociata, 154
— suo reo consiglio dato a Carlo contro Corradino, e
sua morte, 142— cume nell'investitura di Carlo psi-

mo questo papa l'obbligasse co' suoi successori a rinunziare la regalfa, 169 - conseguenze di questo pas-

CLEMENTE quinto. Come assunto al papato; VIII, QI come con danno grande dell'Italia trasferisse costui la sede in Avignone, ivi - sua incoronazione in Lione, ivi - sua decisione pel regno di Napoli a favore di Roberto, duca di Calabria, 160 - sue prevenzioni nell'elezione di Errigo settimo, imperatore, 175 - come con sua bolla rivocasse la sentenza d'Errigo imperatore contro il re Roberto, 182 - morte di lui, e conseguenze della medesima, 184 - perchè rivochi la bolla di Bonisacio ottavo Unam Sanctam, 272.

CLEMENTE sesto. Laidezze imputate a questo papa: VIII. 270 - bolla che lo rendette favola del mondo, avikap. Data . ivi - eresia suscitatesi per la scelerata vita di questi papi avignonesi, 280 - vani sforzi degli scrit-. tori franzesi per difenderli, 281 - come, pretendesse la cognizione della morte data al re Andrea, 208 protegge la causa della regina Giovanna, e la dichiara innocente per sentenza, 307 - compra dalla regina Giovanna la città d'Avignone, 300 - benedice Gio-

vanna e il suo nuovo sposo Luigi, chiamandolo re, 311. CLEMENTE settimo, antipapa. Come eletto papa nella città di Fondi pello scisma d'Urbano sesto; VIII, 345 quali re e principi si dichiarassero per Urbano contro questo antipapa, 348 - onori compartitigli e obbedien. za prestategli della regine Giovanne, 349 - tumulto de' Napoletani contr'esso, onde originato, 350 - fugge da Napoli, e pianta sua sede in Avignone, 351 istituisce Roma regno, e ne investe Luig, duca d'Angio, 358 - autori che lo difendono contro Urbano sesto, 372 - costui muore di pura afflizione durante lo scisma; IX, 65.

CLEMENTE settimo, vero papa. Come assunto al papato; XI, 27 — grandi avvenimenti seguiti nel costui papato, 28 — sue rotture con Cesare, 38 — come questi tolga ne' suoi Stati ogni autorità a' tribunali pontificii, ivi — lega santissima da esso fatta, qual fosse, 39 come, assalito da' Colonnesi, si salvasse in castel Sant'Angelo, 42 - priva del cardinalato Pompeo Colonna, e chiama alla conquista del regno di Napoli Valdimonte di Francia, 43 - Lanoia invade lo State ecclesiastico, ivi - sua durezza alle proposizioni di Cesare, di quali ree conseguenze cagione, 45 - come fipalmente s'accordi con Cesare, ivi - quanto intempestivamente licenziasse le sue truppe, 46 - sacco di Roma datogli dal duca di Borbone, 47 - Clemente resta imprigionato in Sant'Angelo con tutti i cardinali, 48 patti orribilmente strani con gl'Imperiali, ivi - nnione de' re d'Inghilterra, di Francia e de' Veneziani per soccorrerlo, 49 - grandi preparativi di queste potense per liberarlo, ivi - dopo sette mesi di prigiosia, sotto quali condizioni liberato, 54 - estremità alle queli è ridatto per supplire alle orribili multe impestegli da Cesare, 55 - come solo e in abito mentito si ricovresse in Orvieto, 56 - come in pochi mesi ricovrasse tutta la sua potenza, ivi - paca fra queste papa e l'imperator Carlo conchiusa in Barcellona, 76 - incorona Carlo quinto, 95 - sua morte, 123.

CLEMENTE ottavo. Cressione di questo antipapa de des soli cardinali scismatici; IX, 165 — come creasse molti cardinali, e poi fesse costretto a sagrificare le ste pretensioni a papa Martino quinto, 166 — come messi in carcere i due cardinali che lo avevano elette, e

poi liberati, ivi.

CLEMENTE none. Come creato sommo pontefice; XIII.

284 — suoi validi siuti contro i Turchi per l'assedio di
Candia, ivi — abolisce gli ordini de' Gesuiti, de' Remiti di san Girolamo e de' canonici di san Giorgio, ivi
— come s'interessasse nella pace d'Aquisgrana, 285.

CLEMENTE decimoprimo. Sua elezione al pontificato; XIV, 36 — perchè assumesse questo nome, ivi — discordie e guerre seguite nel costui lungo papato, 37 — come angustiato per l'istanze dell'investitura del regno di Napoli fattagli da due principi, 53 — sua costanza nel negaria all'imperator Leopoldo, ivi — come pericolasse il diritto di questa investitara, e perchè, 54 — sua morte, di quai conseguenze cagione, 56.

Clementine ed Estravaganti. Loro compilazione nel decimoquarto secolo; VIII, 288 — giunta alle medesime fattavi da papa Giovanni ventesimosecondo, 289. Clero di Napoli, numeroso a' tempi di san Gregorio Magno; II, 343 — economie del vescovo di quella chiesa

Pascasio rispetto a ciò, ivi.

Clero. Sua orrida corrusione sotto papa Niccolò secondo; IV, 249 — come questo papa convocasse per correggerlo un concilio in Melli, ivi — difficoltà di sradicar dal medesimo l'uso delle concubine, 250 — abuso detestabile di Carlo secondo d'Angiò a pro di questo delitto del clero, ivi.

CLODOVBO, re di Francia, vince Alarico, re de' Goti; II,

21 - suo ingresso trionfale in Tolosa, ivi.

Codice di Giustiniano, perchè preferibile al Teodosiano;

I-, 108.

Codice. Onde derivate queste voce; II, 101 — di Giustiniano, come o curasse quello di Teodosio, 88 — autorità di queste leggi in Italia e nel regno di Napoli, 110 — come e quando decadesse, 111.

Codici. Loro compilazioni; I, 109 — quei di Gregorio e d'Ermogeniano, ivi.

Codicilli. Come e quando acquistassero forza; I, QI.

Cognomi delle famiglie nobili del regno di Napoli come conservati; IV, 32 --- come quest'uso comiuciasse nel

decimo serolo, 36.

ollaterale Consiglio di Napoli. Sua istituzione; X, 314 — mutazione rispetto a' suoi reggenti, per quai motivi, 316 — sviluppamento dell'economia del medesimo, 327 — come per esso fossero abbassati i graudi uffiziali della corona, ivi.

Collegi e comunità ecclesiastiche. Come avessero il dritto

d'acquistere; I, 335.

Collettori delle leggi delle dodici Tavole noverati e lo-

dati: 1, 101.

Collezioni canoniche del sesto secolo, sviluppate; II, 181
— di Martino, vescovo di Braga, 183 — collezione canonica di Cresconio, vescovo d' Africa, 184 — di Giovanni Scolastico, patriarca di Costantinopoli, ivi —
collezioni greche di leggi, tutte enunciate; III, 312 —
mali che cagionarono rispetto al lustro della buona giurisprudenza, ivi — quelle di Giustiniano come decadessero, ivi.

Colonie. Come formate; 1, 40 - istituite da Romolo, ivi

- comodi da esse derivati alla Repubblica, ivi - loro differenza da' municipi, 41 - loro amministrazione e governo, ivi - loro confusione co' municipi quendo nata, 45 — loro decurioni, plebe e duumviri, 55.

Comiti. Quali uffiziali presso i Goti: II. 55.

Comitive, formule, quali; II, 64 - loro sinonimi, cedole e patenti, 65 - foro espressione rispetto agli antichi Napoletani . ivi.

Comizi, Loro inefficacia sotto il principato romano; I, 103.

Compilazione giustinianea in che difettosa; 1, 92.

Comunione S. sotto ambe le specie. Come ritenuta in alcuni luoghi d'Italia nel decimo secolo; IV. 19.

Concilio di Lione sotto Innocenzio quarto; VI, 321 vi assiste alla destra del papa l'imperador greco Balduino, ivi - il papa esagera in esso le persecuzioni di Federico secondo, imperador romano, ivi - risposta coraggiosa di Taddeo di Sessa, ambasciadore di Federigo, 322 - seconda sessione sviluppata, ivi - orrore del concilio per l'intempestiva sentenza del papa contro l'imperador Federigo, 326 - come e perchè vana tale deposizione, 329.

Concilio di Trento. Come terminato con forma contraria all'espettativa de' principi; XII, 72 - sua sorte nella Germania, 73 — in Ispagna e nella Fiandra, 74 — come se gli opponessero i Francesi, 79 — con quali cautele ricevuto nel regno di Napoli, 80 - riflessioni sopra il trasmodato ampliamento della facoltà data ai vescovi sopra i laici, 82 - altri capi contrari alla liberta de' principi, sviluppati, 85 - intraprese d'alcuni vescovi del regno di Napoli, come represse, 89. Concordia del sacerdozio e dell'impero sviluppata; 1, 132.

Concubinato. Come e quando lecito presso i Romani; II, 111, 102 - onde detto semimatrimonium, e la concubina semiconjux, ivi - concilio di Toledo intorno a ciò, riferito, ivi - divieto della Chiesa rispetto a tale abuso, 103 - testimonio del Cuiscio rispetto all'uso de' Guasconi, ivi.

Confratanze de' Napoletani antichi, descritte; I, 60 come dette auche collegi, e a chi dedicate, ivi.

Confraternite di secolari. Per quali motivi non approvabili; VIII, 109.

Conoscenza delle cause ne' primi tre secoli della Chiesa, esposta; I, 167 — come ristretta negli ecclesiastici enche sotto i re d'Italia; II, 185 — come cominciasse ad

ingrandirsi per privilegio de' principi, 100.

Conservatorii regii. Per reprimere quali abusi, istituiti dal re Roberto; VIII, 198 — prescrizioni da esso fatte per reprimere la potenza ecclesiastica e feudele, 200 — ottime conseguenze di tali istituzioni, 202 — come sollevassero contr'esse fiera tempesta i prelati e i canomisti, 203.

Consolari. Prefetti, quali sotto gl'imperadori; I, 190. Consoli degl'imperadori d'Oriente e de' Saraceni, quali; 111, 83.

Consolato del Mare. Questo libro che contenga; V, 150 — come compilato, e i suoi capitoli da quali nazioni approvati, ivi — sotto qual titolo ristampato in Venezia

dal Pediezano. ivi.

Consuetudini della città di Napoli. Loro compilazione; VIII, 153 — cura che se ne prese Carlo secondo d'Augiò, 154 — sue sagge diaposizioni a tal fine, esposte, 156 — quando i dottori napoletani cominciassero a comentarle, 157 — i più insigni fra essi esposti, 159 loro varie edizioni, e imitazione delle altre città, 163.

Contadi. Quali città si dicessero contadi, e perchè; II, 321 — contado, o contea sotto i principi longobardi,

sviluppato; III, 158.

Contado di Molise. Qual provincia del regno di Napoli anche sotto Federigo secondo, imperatore; VI, 374.

Contestabile, grande. Come all'uso di Francia introdotto da Ruggiero primo nel regno di Napoli; V, 132 — nella sua origine in Francia come chiamato, ivi — sue prerogative, e allusione ad esse di Torquato Tasso, 133 — Roberto Bassavilla, conte di Conversano, primo gran contestabile sotto Ruggiero primo, 134 — come questi supremi uffiziali sotto questo re fossero comuni alla Sicilia e al regno di Napoli, 135 — come questo impiego nulla perdesse del suo aplendore sotto gli Angioini, 136.

Conti, o gastaldi sotto i Longobardi, che fossero; II, 290

- contee sottoposte a' duchi, 321.

Cornelia, legge; I, 87.

GIAMBONE, T. XIV.

CORRADO, duca di Franconia, detto il Salico; IV, 138—
come creato re di Germania e imperator romano, ivi—
ricorsi ad esso fatti contro Pandolfo, principe di Capua, 145— sua venuta in Italia, e sua dimora in Milano, 146— fa quivi imprigionare i ribelli, e l'arcivescovo loro capo ivi— passa a Roma, vi processa Pandolfo, ivi— poi è incoronato in Capua, 147— incoronato poi in Roma imperadore da papa Giovanni,
ivi— sua gita in Germania, e suo ritorno in Italia, ivi
— opinioni degli scrittori intorno a ciò ventilate, 148
— priva Pandolfo del principato di Capua, e ne ioreste Guaimario, principe di Salerno, 149— suo ritorno in Germania, e sua morte, 151— suo elogio, e sua
leggi sviluppate, 152— come egli il primo accrescesse
in iscritto le leggi feudali, ivi.

CORRADO d'Alemagna, re, figlio dell'imperador Federigo secondo; VII, 11 — come cala in Italia con grosso esercito, ivi — sua gita per mare, e suo arrivo in Siponto, 12 — sue disposizioni contro le mire di papa Innocenzio quarto, 13 — debella i conti d'Aquiuo, e prende le loro città, ivi — se gli rende Capua senza resistenza, 14 — prende Napoli d'assalto. La mette a sacco, e ne abbatte le mura, ivi — come per le sue crudeltà venisse in odio a tutti, 18 — come, insospettito del fratello Manfredi, lo spogli d'ogni autorità, 19 — come facesse avvelenare il suo picciol fratello Errigo, 21 — sua morte in età di ventisei auni, come e dove accaduta, 23 — suo testamento, in cui crea balio il marchese di Honebruch. 24.

CORRADINO d'Alemagna. Sua venuta in Italia per ricuperare i suoi regni; VII, 126 — suo manifesto quai movimenti ecciti in Sicilia e in Puglia, 130 — rotta da
esso data a' Franzesi nelle vicinanze d'Arezzo, e conseguenze di ciò, ivi — giunto in Roma, vi è accolto
con pompa, e parte pel regno di Napoli, 135 — come
da Carlo distrutto il suo esercito, e fatto prigioniero,
137 — viene decapitato: sua parlata prima di morire,
v 45 — estinta in esso la real casa di Svevia, 148.

Correttori. Qual dignità sotto gl'imperadori; I, 121 — loro incombenze, ivi — titoli onorifici deti loro degli imperadori, 218.

Correttoriali province, quali; I, 186.

Corsica, qual provincia del popolo romano; I, 52.

Cosmo de' Medici. Come acquistasse il dominio di Siena; XII, 54 — riflessioni intorno a questo Stato, ivi — trattato di Cosimo con Filippo secondo, re di Spagna, ivi — controversie per l'isola di Fanuti, come terminate, 56.

COSTANTE, imperadore, successore di Costantino M. Sue

costituzioni; 1, 199.

COSTANTINO M., imperadore, qual repubblica stabilisse: I, 179 — disposizione d'Italia sott'esso, 183 — sua traslazione dell'impero in Oriente, rovina d'Italia, 182 - suo riparo alla corruttela de' magistrati , quale , 178 - sua divisione dell'orbe romano, 181 - bene da esso fatto all' Italia coll'uccisione di Massenzio, 193 --- sue costituzioni al popolo romano, ivi --- passato in Oriente, che vi operasse, 194 - tal passaggio principio d'ogni male in Occidente, ivi - sua costituzione de divers. Rescript., come inserita da' papi nelle loro Decretali, 106 — sua donazione a san Silvestro, papa. dimostrata falsa, 230 - suo battesimo ventilato, 236 sua presidenza al concilio niceno, 238 - se mai fosse Ariano, ivi - quando abbracciasse la religione cristiana: sua costituzione a pro delle chiese, ivi - sua partenza dopo il concilio niceno, ivi - sue leggi sopra l'annona, 243 — favole rispetto al suo viaggio con san Silvestro, e rispetto alla famosa donazione, ivi - sua dimora in Napoli favelosa, 244 - altre favole dicifrate rispetto a Napoli, 245 - suoi editti al popolo romano, 247 - suo rigore rispetto a' rapitori delle vergini. 248 — come cagionasse maggiori discordie fra i padri della Chiesa, ivi - onde la sua varia fama fra i Cristiani e i Gentili. 251.

COSTANTINO Copronimo, imperatore d'Oriente, suo reo carattere; III, 39 — il più orrido mostro della terra: sua empietà contro le sagre immagini, 40 — sua ambasciata a Pipino, re di Francia, 69 — concilio fatto

sott'esso contro le sagre immagini, 81.

COSTANTINO Monomaco. Come assunto all'Impero d'Oriente; IV, 167 — sua spedizione infelice in Puglia contro Maniace, 171 — sua morte, e conseguenze di quella, 229.

COSTANTINO Africano. Come più che ogni altro rendesse

famosa la scuola salernitana; IV, 300.

COSTANZA, postuma del re Ruggiero primo. Sua istoria; V. 365 - chiesta da Federigo imperatore pel figlinolo : sue nosse col medesimo, ivi — de alcuni creduta già monaca. Predizione dell'abate Giovacchino Calabrese rispetto ad essa, ivi -- come esponga il fatto sant'Antonino, arcivescovo di Firenze, 366 - errore d'alcuni scrittori rispetto a ciò, scoperto e corretto, ivi - coronata imperatrice insieme col marito Errigo da papa Celestino terzo, 250 - come partorisse in Jesi il famoso Federigo Ruggiero, 275 - favole che si narrano iatorno a questo fatto, dimostrativamente distrutte, 276 - come per le esecrabili crudeltà del marito se gli ribellasse, 281 - uccisione atroce fatta de' Tedeschi, e pericolo dello stesso Errigo imperatore, ivi - sospetti d'aver fatto avveleuere il marito, 285 - sue istanze al papa, e risposte di quello dopo la morte del marito, 285 - sua restituzione alla Sede apostolica di parte della Toscana, 286 - ottiene la sepoltura al marito, 287 — bandisce i Tedeschi dalla Sicilia e dalla Puglia, 288 — chiede l'investiture a papa Innocenzio per sè e pel figlio Federigo, 200 - investitura ottenuta, esposta dal Baronio e qui riferita, 201 - sua morte, ed estinzione in essa della stirpe normanua, 292 - see testamento. Conseguenze di quello rispetto a' papi, 203.

COSTANZO, imperatore. Sua spedizione in Italia contro i Longobardi; II, 280 — sciocchezze d'alcuni autori intorno a ciò derise: sua invasione dell' Italia, ivi — assedia Benevento. Leva l'assedio; rotta del suo esercito al fiume Calore, 282 — suoi latrocini in Roma,

sua tragica morte in Siracusa, 285.

Costituzioni novelle di diciasette imperatori, dopo Basilio; III, 3:4 — onde oscurassero la giurisprudenza giustinianea, ivi — come non ci pervenissero che dopo più secoli, 3:5 — qual vigore avessero in Italia nel decimo secolo; IV, 53 — costituzioni ecclesiastiche degl'imperatori onde originate; I, 249.

Costituzioni del regno di Napoli enunciate; VI, 250 — onde nascesse la loro confusione, 251 — quanto que-

ste debbano a Federigo secondo, imperatore, ivi — costituzioni di questo monarca sviluppate, 253 — loro uso e autorità durante il regno degli Svevi, 262 — loro più dotto glossatore Marino di Caramanico, 263 altri comentatori d'esse esposti, 264 — molte d'esse come rivocate per i capitoli de're angioini, 265.

Costituzioni de' principi enunciate; I, 102 — quando avesser forza di leggi, ed entrassero in luogo di quelle, 105. Costituzioni apostoliche felsamente attribuite a san Clemente; I, 316 — di niuna autorità nelle materie di re-

ligione, e perchè, ivi - loro età, ivi.

Cosiumi. Lor corruttela non rimediabile per le sole leggi, e perchè; I, 127 — sentimento di Bacone da Verula-

mio rispetto a ciò, ivi.

Cristiana religione. În qua' tempi cominciasse a disseminarsi; I, 128 — quali potenze nel mondo ci fece conoscere, 129 — perchè in ciò diversa da tutte le religioni, ini.

Cristiani, di qua' delitti falsamente accagionati da' Pagani; I, 154— quali stimati fossero in que' principi, ivi. Crociate. Loro origine sotto Urbano secondo, papa; 1V, 316.

Crotonesi, come soggiogati da' Longobardi; II, 244.

CUIACIO, lodato. Come egli solo facesse più di tutti i giu-

reconsulti sopra i libri de' feudi; V, 400.

Cuma, come distrutta; VI, 107 — come i ladroni che vi si ricovravano, infestassero tutto il paese, i-i — contrasto degli Aversani come rispinto da' Napoletani, to8 — trasferiti in Napoli i santi mertiri che vi giacevano, 110 — trionfo de' Napoletani per queste sante reliquie,

## D

Dacia. Sua divisione; I, 183.

Damaso, vescovo di Rome, de chi giudicato nel quarto secolo; I, 326.

Damiata. Come resa de' cristisni el Saladino; VI, 174
— conseguenze di questa resa, ivi.

DANTE Alighieri. Come debba pregiarsi la sua opera della Monarchia; VIII, 266. DATO, capitano de' Normauni. Come s'acconta con papa Renedetto ottavo; 1V, 131 — si pone a difesa del Garigliano, ini — como tradito, condotto in Bari e fatto morire da parricida, 132.

DAVIDDE. Suo esempio rispetto a' sacerdoti; 1, 154.

Decime. Come regolate e alterate nell'undecimo secolo; 1V, 415 — come a queste aggiunsero i papi le primizie, 416.

Decretale. Quando ebbe origine; V. 122 — come stabibilisse la papale romana monarchia, isi.

Decreti del principe. Loro natura; I, 106.

Decretali da Siricio papa fino a papa Ormisda, da chi aggiunte al corpo canonico; II, 181 — quali si chiamas-

sero lettere decretali, ivi.

Decretali. Messe fuori de papa Gregorio nono; VII, 153 - a qual fine tendenti. Come distruggessere l'antice dritto de' canoni, ivi-che cosa si lossero ne' primi tempi, 154 - qual vigore acquistassero sotto Carlo Magno, ivi - prime loro compilazione da chi fatta, 155onde dette stravaganti, ivi - loro compilatori enumerati, ivi - loro pubblica autorità sotto Innocenzio ter-20 papa, 156 - qual parte v'avessero i monaci per faile valere, 159-altri papi che le accrebbero dopo Gregorio nono, 160 - Clementine sviluppate, 161 - come emendate e ridotte secondo le antiche collezioni de pentefici da papa Gregorio decimoterzo; XII, 343 — muova collezione di Pietro Mattei, lionese, per privata satorità, ivi - settimo libro delle medesime ideato da papa Gregorio decimoterzo, 344 — perfezionato de papa Clemente ottavo, ivi.

Decretisti di fazione guelle, onde sorgessero; VI, 63 -

onde si opponessero a' Ghibellini, ivi.

Decreto di Graziano. Sua emendazione; XII, 342 — come principiata per privata autorità da due giureconsulti franzesi, ivi — come vi ponessero le mani i papi Pio questo e san Pio quinto, ivi — perfezionata da papa Gregorio decimolerzo, nato a grandi intraprese, 343.

Decretum. Sviluppemento di questo termine, I, 95.

Decurioni. Loro incombenze; 1, 40.

DE CUATE Giovanni Andrea, insigne ginreconsulto napoletano; XI, 294 — da Carlo quinto fatto consigliere, 295 — pericolo sommo da esso corso in Napoli per esser creduto aderente al Sant' Uffizio, ivi — singolari elogi fatti di lui da varii scrittori, 206.

Defetarii. Quali consuetudini feudali s'intendessero per questa voce; V, 385 — oude potessero esser compo-

sti nuovi defetarii, ivi.

DE LUCA, cardinale. Suo biasimo delle leggi romane; I, 126.

DE PENNA Luca, gran giureconsulto sotto la regina Giovanna prima di Napoli; VIII, 256 — come avuto in pregio da questa sovrana, e sua grande autorità nelle materie legali, ivi — suoi copiosissimi commentari sul Codice, ivi.

DE PONTE Marcantonio, giurisconsulto sotto Filippo

quarto: XIII. 237.

DESIDERIO, ultimo re de' Longobardi; III, 85 - come di duca di Toscana fosse fatto re, 86 - sdegno di Rachi, già monaco, per ciò, ivi — donuzioni di città da Desiderio fatte al papa, perchè non lesciesse uscir Rachi dal chiostro, 87 - sospetti di Stefano quarto papa contro Desiderio, ivi - sua rottura con questo papa, ivi - crudele vendetta di Desiderio con i legati del papa, ivi - malgrado le minacce del papa dà due sue figlie per mogli a' figliuoli del re Pipino, 88 - come dichiereto nullo il matrimonio, e sdegni di Desiderio per ciò, 80 - morte di Stefano quarto, e creazione d'Adriano primo, di che cagione, ivi - inutilità de' suoi tentativi per le sue mire con questo papa, go - sue ostilità contro il papa, ivi - disfatto da' Franzesi, e ridotto in Pavia, 91 - sua resa a discrezione di Carlo, re di Francia, 96 — condotto in Francia colla famiglia, e aepolto nell'oblivione, ivi.

DESIDERIO, abate di Monte Casino. Qual parte avesse nel

iisorgimento delle lettere; IV, 381,

Digesti. Lo stesso che Pandette; II, 91 — Digesto vecchio, quale. Inforziato e Digesto nuovo, quali, 94.

Diocesi. Quali province comprendessero a' tempi di Costantino Magno; 1, 281 — autorità d'Ottato Milevitano intorno a ciò, ivi — diocesi d'Orieute. Sua economia, 282 — enumerazione delle sue province, 283 — suo esarca, o patriarca, quale, 248. DIOCLEZIANO, imperatore. Suo editto in lode delle leggi romane; I, 35 — stima di costui per i giureconsulti,

02.

Diopoldo, capitano de' Tedeschi in Puglia; VI, 78 sue crudeltà nelle terre di Monte Casino, 80, 94 - come per soccorsi venuti a quell'abate se ne dilegua, 82 - è fatto prigione, e liberato, 83 - rotto e messo in fuga da Gualtieri, conte di Brenna, 95 - messo insieme grosso esercito, passa in Puglia contro il conte Gualtieri, 100 - come, per le sue iniquità fetto prigione di nuovo, ricovri la sue libertà, 101 - come tenesse in terrore le province di Puglia, 103 - assedia Gualtieri, che colpito de una freccia, perde un occhio, 104 - come vergognosamente esceiato dall'assedio, ivi -- sorprende e se prigione il conte di Brenne, ivi - come e per quai mezzi acquistesse la grazia di papa Innocenzio. 105 - giunto in Palermo è tradito da quell'arcivescovo: sua fuga e suo ritorno in Puglia 106 - fa strage orrenda de' Napolitani, ivi.

Diritto di libertà de' Romani, quale; I, 37.

Disputatio Fori. Che s'intendesse presso i Romani per

questa espressione; I, 89.

DOMENICO, santo. Sua origine; VI, 138 — come il suo ordine fosse proficuo per abbatter l'eresie, 139 — suo grande zelo contro gli Albigesi, 141 — sua grande perrorszione intorno a ciò nel concilio Lateranense sotto papa Innoceuzio terso, ivi.

DOMIZIANO. Suo odio per i Cristiani; I, 155.

Donazione di Costantino Magno a san Silvestro, papa, dimostrata falsa; 1, 230 — leggi che dimostrano tal falsità, enunciate, 234 — fatti favolosi rispetto a tal donazione riferiti e scoperti, 243.

Donnonso Sergio, viceprotonotario del regno di Napoli sotto la regina Giovanna; VIII, 250 — antichità della costui famiglia, 257 — sua dottrina e sue opere, ivi.

Daogone. Come creato conte di Puglia da' suoi Normanui; IV, 180 — altra migrazione di Normanui in questo tempo, sotto abito di pellegrini, 181 — sue disposizioni per dilatere i suoi domini, 182 — sua sommissione ad Errigo secondo, imperatore: è da esso confermato nel dominio di Puglia, 187 — come assassinato

a tradimento per commissione dell'imperatore d'Oriente, 191.

Druidi della Gallia. Loro disciplina; I, 147.

Duca. Quando s' introducesse questo nome fra i baroni del regno; VIII, 311—come fino al regno della regina Giovanna prima il loro titolo fosse cente, ivi—come fino a quei tempi i titoli di duca e di principe si dessero a' soli reali, ivi.

Ducato napoletano al tempo de' Longobardi, e suoi duchi; II, 247 — il solo esente dalla costoro dominazione, 250 — ne' suoi principi assai esteso sotto il dominio greco, 247 — come il duca di Napoli si dicesse anche dux Campaniae, 248 — come si diminuisse per le guerre co' Beneventani, 247 — aforzi di Gregorio Magno per difenderlo da' medesimi, 250 — istorie di varii suoi duchi esposte, 251 — come in tempi si calamitosi per gl'imperatori d' Oriente si mantenesse fedele a' medesimi; 111, 357.

Duchi. In Italia, come introdotti da' Longobardi; II, 204, 205 — loro totale subordinazione a' re longobardi,

200.

Duello. Presso i Longobardi, onde e come introdotto;
111, 105 — come per lungo tempo praticato nelle cause civili e accuse criminali anche fra i cristiani, ivi — sentimento del re Luitprando intorno ad esso, riferito, 106 — come tolto dalla religione cristiana, ma non le radici, ivi — come vietato da varii principi, ivi.

DURS Giovanni, altrimenti Scoto, Dottor sottile. Autore della setta scolastica degli Scotisti; VIII, 238 — in qual tempo fiorisse, e progressi di sua teologia, ivi — onde nascesse la divisione fra la sua scuola e quella de' To-

misti, ivi.

Duumviri, quali; 1, 41.

E

Ebrea nazione. Non paragonabile colla romana; 1, 88 — sua legale disciplina, quale, ivi — sua economia ecclesiastica sviluppata, 147.

Ecclesiastica milizia. Come niuno vi si potesse ascrivere

senza permissione del principe secolare; II, 165 — economia degl'imperatori d'Oriente e d'Occidente su que-

sto punto, 166.

Ecclesiastici. Quando s'arrogassero l'autorità di dare al fuoco i libri degli eretici; II, 190 — san Leone, papa, fece bruciare il primo i libri dei Manichei, ivi — come divenuti insolenti al tempo di Roberto primo, re di Napoli; VII, 195 — rimedi di questo principe contro essi, 196 — ordini di varii principi contro le loro soverchierie, 202 — archivi di Napoli pieni di processi fabbricati cuatr'essi, 208.

Beloga de' basilici, sviluppata; III, 180 — impressione della modesima, e traduzione latina fatta da Louncla-

vio, quando, 181.

Ecloghe. Quali compilazioni legali, III, 170.

Edite. Iucombenze di questo magistrato romano; I, 40.
Editto di Diocleziano e Massimiano, imperatori, rispetto

alle leggi romane, riferito; I, 35.

Rditto perpetuo, onde formato e da chi; 1, 87 — ampiamente sviluppato, 110 — editti de' magistrati romani.
Loro autorità, 87 — editti di Costantino Magno al prefetto pretorio d'Italia, 198 — editti di principi, come e quando ebbero forza di leggi, 105 — loro natura, 106.

Eleso. Come paragonata a Capua; 1, 269 — capo di tutta l'Asia, 374.

Egitto. Qual diocesi nel quarto secolo; I, 290 - Alessan-

dria, suo capo, ivi.

Elemosine. Loro uso ed economia ne' primi secoli della

Chiesa; 1, 173.

Elettori dell' Imperio. Loro istituzione; IV, 66 — incertezza dell'autore di questo collegio, e del tempo in cui fu istituito, 67 — sviluppamento di questo fatto, isi — opinioni ventilate dal Panvinio, 69 — opinione più probabile dell'autore, 70 — Bellarmino intorno a ciò confutato, 71 — approvazione di tale istituzione di Gregorio quinto, papa, 72 — gli elettori onde riconoscamo la loro autorità, isi — come e perche non eseguita nell'elezione d' Errigo, duca di Baviera, 74.

Elesione de' vescovi a' tempi di san Gregorio Magno, sviluppata; 11, 313 — intrusione degl'imperatori d'Oriente e d'altri principi in ciò riprovata, 318 — antico uso cristiano, rispetto a ciò, lodato, ivi — elezione de' ministri ne' primi secoli della Chiesa, quale; I, 170 — elezione de' p-pi, arcivescovi, vescovi, ec. nell'ottavo secolo, aviluppata; III, 124 — disordini orribili intorno ad essa esposti, ivi — principi secolari, come rimediassero, e conseguenze di ciò, 125 — elezione de' vescovi e degli abati, come e quando arrogatasi da' papi; VI, 66 — strepitosi fatti di papa Innocenzio terzo a ciò conducenti, 69 — rimostranze di Federigo Ruggiero per le infrazioni di questo papa agli antichi patti, 72 — disordini nati rispetto ad esse ne' regui di Sicilia e di Napoli nel duodecimo secolò, esposti, ivi.

EMANUELE Commeno, imperatore d'Oriente; V, 222 — spedisce a papa Adriano quarto armi e moneta contro il re Guglielmo primo, 225, 227 — la costui armata disfatta alle riviere del Peloponueso, 238 — fa la pace col

re Guglielmo, ivi.

Emilia. Qual provincia romana; 1, 82, 85 — poi detta la Romagna; 111, 72.

Enchiridit. Queli compilezioni di giurisprudenze; III,

313.

Epistole imperatorie. Qual sorta di leggi fossero; I, 106. Epistole de sommi poatefici esaminate; I, 317 — come per la massima parte apocrife, ivi.

Epitomatici libri. Dove si trovino le loro reliquie; I,

110.

Epitome o sinopsi. Quali compilazioni legali; 111, 313.

Eraclea. Contrasto fra essa e Napoli per la cittadinanza romana; I, 64 — capo della Tracia, 182.

ERCOLE. Ginnasio napoletano ad esso dedicato; I, 159. Erculense regione. Qual antico quartiere di Napoli; VII, 297 — così nominato da san Gregorio nelle sue Epistole, ivi — onde oggi detto il quartiere di Forcella, ivi

— qual seggio di Napoli sia presentemente, ivi.

Eresie che infestarono la Chiesa a' tempi d'Arcadio e Onorio, imperatori; II, 145 — come si punissero al tempo
degli apostoli; VI, 132 — economia di tali punisioni
sino all'ottavo secolo, 133 — come vi hadassero gl'imperatori, e loro costituzioni intorno a ciò, ivi — eresie da
Gostantino Magno fino a Valentiniano terzo, esposte,
138 — come fossero combattute dalle fondazioni di san
Domenico e di san Francesco, 139.

Eretici della primitiva Chiesa, come trattati; I, 167.

ERMOGENIANO. In quali tempi fiorisse; I, 94.

Ermogeniano Codice, sviluppato; I, 109— epoche d'Ermogeniano e di Gregorio, se diverse o la stessa, ivi— per qual motivo compilasse le leggi imperatorie, 111.

ERRIGO ottavo d'Inghilterra. Suo scisma notato; I., 158.
ERRIGO primo, imperatore. Sua venuta in Italia; IV, 134
— distribuzione del costui esercito, ivi — punisco il
perfido principe di Capua, e vi sostituisce un altro, ivi
— confida a' Normanni il disegno di scacciar d'Italia i
Greci, 135— sue disposizioni per tal effetto, ivi — sua

morte, e sua singolare castità, e suo elogio, 138 — come eleggesse, prima di morire, Corrado il Salico, col-

l'assenso de' principi dell'Imperio, ivi-

ERRIGO secondo, imperatore. Sua venuta in Italia, ed a qual fine; III, 182 — entra in Roma l'anno 1047, 184 — opinioni de' cronografi intorno a questo fatto ventilate, 186 — sue risoluzioni sopra i supposti papi Benedetto, Silvestro e Gregorio, ivi — elezione di papa Clemente secondo, sassone, come accaduta, ivi — come Errigo eletto da' Romani per loro patrizio, 186 — suo viaggio e dimora in Capua, ivi — rinunzia di questo principato nelle sue mani, 187 — investe i Normani della Puglia, della Calabria e di parte del principato beneventano, ivi — come permuta Bamberga con Benevento a pro del papa, 207.

Enrico terzo, imperatore. Sue rotture col papa, onde nate; IV, 266 — cala in Italia con formidabile esercito contro i Normanni, 269 — suoi litigi con papa Gregorio settimo, 288 — motivi de' medesimi, esposti, iri — raduna un concilio, e stoltamente depone papa Gregorio, 289 — viene scomunicato col suo concilio, e privato dal papa del regno di Germania, ivi — avvilimenti tigli dal papa, e privazione dell' Impero, 290 — sua vittoria sopra Rodolfo, duca di Svevia, ivi — depone di nuovo papa Gregorio, ed eleggo Clemente terzo, 291—

sua morte, 345.

Enrico quarto. Succeduto al padre nell'impero, eredita il colui odio contro i papi; IV, 345 — suo rancore con Pascale secondo e suoi successori, ivi — costringe il papa a incoronarlo, 346 — creato papa Gelasio, cala in

Italia e fa proposte al papa, che son rigettate, 350 — esacerbamenti fra esso e questo papa, 351 — crea un antipapa che si fa chiamate Gregorio ottavo, ivi — sua morte, 356.

Errigo Aristippo, arcidiacono di Catania, familiare di Guglielmo primo, re di Sicilia; V, 262 — sua insigne letteratura, ivi — come creato grande ammiraglio del reguo, ivi — sue perquisizioni contro Maione, ivi.

Earigo, re d'Inghilterra. Sua spedizione contro il Saladino; V, 361 — a ciò indotto dal sommo pontefice Lucio terzo, ivi — s' uniscono ad esso il re di Francia a il re

di Sicilie , 362.

ERRIGO sesto, re d'Alemagna. Morto il padre, spedisce ambasciata a papa Clemente; VI, 17 - cala in Italia. Muore papa Clemente, ed è creato papa Celestino terzo, 18 - incoronato imperatore con Costanza, sua moglie, ivi - malgrado le rimostranze di papa Celestino, invade il regno di Sicilia. 10 — sue imprese nel regno di Napoli, ivi - va alla visita del santuario di Monte Casino, ivi - resistenza de' Napoletani sotto il conte della Cerra, 20 - manda l'imperatrice a Salerno, già suo, e assedia Napoli, 21 - come abbandonasse questo assedio, ivi - passa in Lombardia per portarsi in Alemagna, 22 - l'imperatrice sua moglie è fatta prigioniera da Tancredi, 23-sua spedizione contro Guglielmo terzo, re di Sicilia, 20 -- se gli rende Napoli, 30dà orrido sacco a Salerno, e l'estermina co' suoi cittadini. ivi - soggioga tutta la Puglia, ivi - spedisce in Puglia l'abate di Monte Casino, 31 - se gli rende la Calabria, e s' impadronisce di tutta la Sicilia, ivi - sua frode colla regina. Suo ingresso in Palermo, 32 — si vede a' piedi l'infelice re Guglielmo, che gli cede la corona, ivi — sue detestabili crudeltà col re, coi vescovi e con altri signori, 33 — sue empietà per fino co' morti, e dispregio de' buoni consigli di papa Celestino, 34 - annulla tutti gli atti del re Tancredi, ivi - Costanza, sua moglie, partorisce un maschio in Jesi, che fu detto Federigo Ruggiero, 33 - favola del Cranzio rispetto a ciò, sviluppata, 37 - passa in Alemagna col re prigioniero, e con tutti i tesori de' passati re di Sicilia, 38 - suo legato vescovo di Vormazia mandato in Italia, 39 — sua nuova spedizione in Italia, e sue esecrabili crudeltà contro i Normanni, 40 — ribellione della moglie, imperatrice, ed effetti di quella. 41 — come s'accomodi colla medesima, ivi — manda la sua armata in Oriente, e mette a tributo enorme quell'imperatore, 42 — questa prende terra in Accountella Palestina, ivi — morte di questo mostro di crudeltà, quando e dove accaduta, 44 — sospetti di veleno dalla parte della moglie Costanza, ivi — suo reo carattere sviluppato, 45 — come morisse scomunicato e in contumacia della Chiesa, ivi — come dopo le soddisfazioni avute dal papa per parte dell'imperatrice Costanza, vien sepolto il suo cadavere in Palermo, 47.

ERRIGO, re d'Alemagna. Come si ribella al padre Federigo secondo, imperatore; VI. 273 — sospetti che ciò accadesse per opera di papa Gregorio nono, ivi — veri motivi di tal ribellione esposti, 274 — vinto del padre, è dal medesimo condotto prigione in Vormazia, 276 — vien deposto, ed è creato re de' Romani il di lui fratel-

lo Corrado, 277.

Enargo settimo. Come creato imperatore; VIII, 175—
primo imperatore della casa di Lucemburgo, ivi — prevenzioni di Clemente quinto, papa, per difesa de' suoi
Stati, ivi — fa lega con Federigo, re di Sicilia, e lo dichiara suo ammiraglio, 176 — come lo coltivino i Genovesi. E come divenuto formidabile a totta Italia, ivi
— fa citare il re Roherto, 177 — bandisce questo re
come contumace, e lo condanna ad essere decapitato,
ivi — sua morte seguita in Buouconvento, quali conseguenze portasse, 178 — sospetti che fosse avvelenato
per opera de' Fiorentini nel santissimo Viatico, 179 —
opinioni di varii scrittori intorno a questi fatti riferite
criticamente, ivi.

ERRIGO secondo, re di Francia. Sun odio contro Carlo quinto. Sua lega con Solimano per l'impresa del regno

di Napoli; XI, 269.

Eruli. Loro imprese sotto Odoacre secondo; II, 39. Esarca. Sua vera natura esposta: II, 142.

Esarcato di Ravenna. Suo principio sotto Giustino secondo, che mandò in Italia Longino per primo esarca; 11, 140 — sua fine sotto Astolfo, re de' Longobardi, e papa Stefano terzo, dopo aver durato centottantatre anni; 111, 59 — sua estensione e sue città, 73.

Esarchi ecclesiastici. Quali; I, 290 — perchè così nominati, ivi — quali d'essi fossero detti patriarchi, ivi.

Esenzione introdotta per i monaci da papa Zaccaria; III, 139 — riclami di san Bernardo a Eugenio terzo, rispetto a ciò, 142 — come per politica di Stato s'estendesse agli stessi Mendicanti, 143.

Eso, fiume. Qual confine del romano impero; I, 51.

ETELULFO, re d'Inghilterra. Come si portasse in Roma a farsi confermere il regno da papa Leone quarto; V, 10 — come rendesse i suoi regni tributari alla Sede apostolica, ivi — costui esempio seguito da altri sovrani, 11.

Etolia. Qual provincia del popolo romano; 1, 52.

EVANICO, re de' Goti. Perchè le sue leggi dette Teodoriciane; II, 12 — testimonio del Grozio intorno ad esso, riferito, 15.

EUGENIO terzo, discepolo di san Bernardo. Come eletto papa; V, 195 — come soccorra i fedeli di Soria malgrado le inquietudini cagionategli da' Romani, ivi — sua morte dopo d'aver pacificati i Romani, 201.

EUGENIO quarto. Come assunto al sommo pontificato: IX, 166 — come e perchè si désse a perseguitare i Colonnesi, ivi — si unisce colla regina Giovanna seconda per deprimergli, 167 — sue pretensioni pel regno di Napoli, dopo la costei morte, 177 — sua bolla per ciò data da Firenze, e opposizione de' Napoletani, 178 — soccorsi da esso mandati alla regina Isabella contro il re Alfonso, 184 — nuovo scisma insorto nel suo pontificato, 237 — sua bolla di legazione al re Alfonso, e pace con esso, 239 — articoli di questo trattato esposti, 240 — investe il re Alfonso del regno di Napoli, 242 — errore del Baronio intorno a ciò sviluppato e corretto, ivi — altre sue bolle in favore di questo re esposte, 244 — morte di questo papa, di quai tumulti origine in Roma, 250.

EUNODIO santo. Ordinato vescovo da san Pietro in Antio-

chia nella sua partenza per Roma; I, 148.

Europa. Perchè dagli Asiani e da altre nazioni detta il regno delle Femmine; VI, 10.

EUTICHIO, eunuco, esarca di Ravenna. Di qual empio fatto incaricato da Leone Issurico; III, 24 — scoperto e scomunicato da papa Gregorio secondo, ivi — come finalmente si perdesse d'animo nell'eseguire il suo rea disegno, 25 — come ricornolliato con papa Gregorio, 29 — come assalito da Astolfo, re de' Longobardi, rendesse la piazza, 60 — suo ritorno in Grecia, ivi.

Exequatur regio. Che cosa sia, e che importa nel regno di Napoli; XII, 130 - come nel regno di Napoli non s'accettino bolle o altri decreti de' papi senza esso exequatur. 131 - come, abominato da san Pio quinto, e per che cosa qualificato, ivi - tentativi de' suoi successori e de' prelati del regno per sottrarsene, ivi - ragioni mendicate degli scrittori ecclesiastici per appoggiare le romane pretensioni, ivi - origine favolosa data da' preti a questo regio dritto, 132 - onde veramente nascesse, e come diverso dall'assenso regio, 133 come e perchè vaglia perfino ne' giubbilei e nelle indulgenze, 137 - perchè questo placito regio non competa ad ogni tribunale, 138 - come comune a molti altri principi , 139 — uso stesso in Francia, in Fiandra e in Napoli sotto tutte le diverse schiatte de re, ivi re angioini che ne fecero uso, ed esempi di ciò, 1 60 re aragonesi che lo praticarono, ed esempi di ciò, s 43 - ciò che accadesse nel pontificato di papa Alessandro sesto, 145 — con quanta forza fatto osservare sotto il re Ferdinando il Cattolico, 147 — gagliardi esempi dati da' vicerè di questo monarca in Napoli, ini -lettera di questo re intorno a ciò ampiamente svilappata, 150 - re austriaci che lo mantennero in vigore. 255 — esempi sotto i vicerè Toledo e cardinale Paceco, 156 — esempi sotto il gran vicerè, duca d'Alcali, 158 — Prammatica di queste grand'uomo intorno a ciò stampata, 150 - opposizioni fortissime del papa Pio quinto, come represse, 160 — fiera guerra contro il supremo dritto di questo placito, mossa da papa Gregorio decimoterzo, e con quali armi, 167 - come se gli opponesse il vicerè, duca d'Ossuna, 168 - come l'altro vicere, duca di Miranda, 169 - istoria d'an breve di Clemente ottavo non accettato, ivi - sostenato validamente sotto Filippo terzo e quarto, e Carle secondo, 164.

EZZELINO. Lasciato suo capitano da Federigo secondo, imperatore; VI, 281 — prende Pavia, Trevigi e altri luoghi di Lombardia e della Marca, 282 — riceve dall'imperatore una sua figliuola per moglie, 286.

## F

Fabbrica di san Pietro. Origine di questo tribunale; XI, 303 — idea vasta concepita ed eseguita da papa Giulio secondo per l'erezione di questo massimo tempio, ivi — ove ed a chi si rivolgesse per accumulare l'oro immenso che vi voleva, 304 — tribunale istituite in Rema a tale effetto, ivi — bolla da usso per ciò fatta, come ampliata da' papi che veusero da poi, ivi — testativi di papa Leone decimo per introdurre nel regno di Napoli i commissari di questo tribunale, ivi — con quali clausole glie ne fosse dato il regio exequatur, ivi — come riformato dal vicerè di Toledo e dal duca d'Alba, 205 — disordini ed estorsioni de' commessari di tal tribunale, 306 — come fosse stadicato dal regno di Napoli, 300.

FABIANO, sento, vescovo di Roma. Sua singolare elezione;

1, 171.

Fedeli. Fino a qual tempo durasse la vendita de loro beni: 1. 173.

Federate città, quali; I, 42 - loro dritti e prerogati-

GIAMBONE, T. XIV.

ve, ivi.

FEDENIGO primo, imperatore. Come nemico implacabile de' Normanni; V, 220 — suo altiero carattere dipinto, ivi — sue millanterie fuor di tempo, di che cagione, ivi — come riputasse usurpatore Guglielmo primo, re di Sicilia, 221 — fa perciò lega contr'esso col greeo imperatore Emanuele Compeno, 222 — si lega auche co' Pisani, ivi — giunto in Roma, con qual pompa accolto da papa Adriano quarto, 226 — motivo che lo richiama in Alemagna contro il desiderio di questo papa, ivi — suoi sdegni con papa Adriano, quarto, e sua calata in Italia, 230 — sue stranissime pretensioni, 242 — stabilimenti e leggi feudali nella sua dieta di Roncaglia, 245 — cessano finalmente i costui sdegni

contro papa Adriano, e si pacificano, 247 - s'affatica colla Francia, perchè non assista papa Alessandro terso, 281 - suo inganno al re di Francia e al papa, 282 - come frastornato da Errigo, re d'Inghilterra. ivi passa col suo antipapa Vittore in Alemagna, ivi - cala in Italia con poderoso esercito; V, 309 - disfa i Romani, entra in Roma, e prende San Pietro, ivi - colloca in Vaticano l'antipapa Guidone, e vi si fa incoronare, 310 - il contagio entrato nel suo esercito lo forza a tornare in Alemagna, 311 - come tenti staccar Guglielmo secondo, re di Sicilia, dall'amicizia di papa Alessandro, 318 - suo scienno pel rifiuto di questo re. e sua spedizione per la Puglia, 310 - rotta del suo esercito nel Milanese, e suo rischio mortale, ivi - come pensi seriamente alla pace con papa Alessandro, 322 — spedizione de' suoi ambasciadori al papa in Anagni, ivi - come si porti a Chiozza, e conseguenze di ciò, 328 - spa venuta in Venezia, ove dal papa è assoluto dalle censure, 332 - pace stabilità con papa Alessandro terzo, e suo ritorno in Alemagua, 355 sua grande spedizione contro il Saladino, 374 - sue vittorie e sconfitte date a' Turchi: resa e sacco dato a Iconio, 38o — come per essersi fuor di tempo bagnato in un fiume gli cagionasse la morte, 391 — sua boria. Sue virtu. Suo valore e suo carattere sviluppati, 382 - sue leggi esposte, 401.

FEDERICO secondo, imperatore. Suo divieto alle chiese d'ulteriori acquisti; I, 342 — sua costituzione intorno a ciò sviluppata, ivi — spogli da esso fatti sopra gli Ospitalieri e i Templari, ivi — sue savie leggi intorno a' medici; V, 117 — sua costituzione de nova militia, erroneamente attribuita a Ruggiero primo, re di Sicilia, ivi — Federigo secondo imperatore. Come egi non desse autorità e forza al libro de' Feudi; V, 594 — come creato imperatore in età di sedici anni; VI, 125 — suo viaggio di Sicilia in Alemagna a' conforti del papa, 126 — giunto appena in Alemigua riceve grossi soccossi: universal favore de' Tedeschi a suo pro, 127 — incoronato imperatore per mano degli arcivescovi di Magonza e di Treveri, 128 — come s'unisca in lega al medesimo Filippo, re di Francia, ivi

- creato Onorio terzo papa, qual cruda istanza da costui ricevesse, 148 - sua umile risposta a questo papa. e sue generose offerte, 149 - quanto cara gli facesse pagar questo papa la ceremonia dell'incoronazione, 150 -incoronato in Roma coll'imperatrice, previi i giuramenti pretesi da papa Onorio, 152 - sue costituzioni augustali da esso pubblicate in Roma per gratificare il papa. 153 - come con tanta diminuzione de' suoi dritti imperiali non potesse cattivarsi questo strano papa, 155 - sua dissimulazione, e suo passaggio in Terra di Lavoro, 158 - passa in Capua, e vi pianta un nuovo tribunale, detto la Corte Capuana. 150 - come ve lo stabilisse a' conforti d'Andrea Bopello, ivi - gravi incombenze di questa corte, ivi errori d'autori che la credettero da esso piantata in Napoli . 160 - fa demolire le rocche e fortezze de' baroni, ivi - umilia i baroni di Puglia. Passa in Calabria, e vi fa grandi giustizie, 161 - sue lagnanze con papa Onorio, perche costui riceva i suoi nemici, 162 - lagnanze contr'esso di questo papa, e semi delle future discordie, ivi - risposte di Federigo elle costui pretensioni, 163 - parlamento di Federigo in Melfi, quando tenuto, 164 - contesa degli autori rispetto a questo parlamento, ivi - sua taglia sopra gli ecclesiastici imposta in Sicilia, per qual santo fine, 165 nunizione da esso data al grand'ammiraglio per la mala spedizione contro il soldano, ivi - suo abboccamento con papa Oporio, e suo interino accomodamento, 166 - suo ritorpo in Sicilia, e morte dell' imperatrice Costanza, sua moglie, 167 - s'unisce in esso alla corona di Sicilia quella di Gerusalemme, e come, 168 nuovi sponsali di Federigo per i maneggi del gran maestro dell'ordine Teutonico, 174 - come e perchè vi s'interessnese papa Onorio, 175 - come per tali nozze passassero in lui le ragioni del re Giovanni di Brenne, 178 - sposa solennemente in Brindisi Jole. figlia di questo re, 179 - come abbellisse Napoli, 180 - debella i Saraceni in Sicilia. Gli pianta in Lucera. Confequence di tale trasmigrazione, 181 - suo ristabilimento dell'accademia napoletana, 182 - stabilisce in Napoli la sua Gran corte. Conseguenze di questo

fatto, 189 - come per accheter papa Onorio esentasse i preti e i frati dalla taglia, 200 - manda al papa sua ambasciata per le cose di Terra Santa, 202 - nuovi disgusti fra esso e questo papa, come nati, 204 - torna il pontefice a solleritarlo per la spedizione di Terra Santa, 205 - a qual fine passa in Lomberdia, e suoi fatti quivi, ivi-morto papa Onorio terzo, riceve splendide lettere del nuovo nontefice Gregorio nono, 212 ave disposizioni per l'impresa di Terra Santa, ivi sua infermità che lo frasiorna dal viaggio per Terra Santa, 214 - come precipitosamente scomunicate da papa. Gregorio nono, 215 -- come e perchè non meritino fede certi autori che contr'esso scrissero, isibeuchè questo monsica si giustifichi, lo adegnato papa rinnova contr'esso le censure, 216 - giustifica la sua innocenza co' cardinali e con tutti i principi della cristianità, 217 — suoi soccorsi mandati in Soria, e sue disposizioni per portarvisi, 218 - morte della sua seconda moglie Jole di parto, 220 - sue disposizioni prima di partire per Terra Sonta, ivi - sue gloriese imprese in Soria in tempo che il papa gli depreda i suoi Stati, 228 - preziosi doni mandatigli dal soldano. senza venire ad accordo, 220 - deluso da costui, sue risoluzioni, ivi - come è costretto ad accordarsi col soldano per soccorrere i suoi Stati d'Italia, invasi da papa Gregorio, 231 — capitoli di questa pace, esposti, 232 — incoronato in Gerusalemme re di quel luogo in presenza del soldano, 235 — esposizione di Giovanni Vito Durano rispetto a questo fatto, ivi — riedifica le mura di Gerusalemme, 237 - torna a' suoi Stati, e giunto iu Brindisi spedisce ambasciata al papa, isi ricupera molti luoghi di Puglia, e passa a Napoli per soccorsi. 238 — disfa l'esercito papalino, restituisce le terre di Monte Casino, e tratta la pace col papa, 242 - maneggi e disturbi per questa pace. 244 - conclusione della medesima, è suoi articoli, 245 - conseguenze della medesima, 246 - sua leggi per i regoi di Napoli e di Sicilia, 250 - suoi sospetti del papa; perciò fortifica tutto il regno, 270 — ricupera Gaeta, e la fortifica con trenta torri, 271 — per opera di papa Gregorio se gli ribella il figlio Errigo, re d'Alemagna, 275 - vs in Alemagna contro il figlio. Lo conduce prigione in Vormazia. Sue terze nozze con Isabella d'Inghilterra, 276 - depone Errigo, e crea il secondogenito Corrado, re de' Romani, 277 - sua grande spedizione in Italia. Suo parlamento in Parma, 270 torna in Alemagna, e vendica la ribellione del duca d'Austria, 281 - tremenda battaglia di Corte Nuova. Sua compiuta vittoria. Disfacimento totale de' Milanesi: prigionia di Pietro Tiepolo, 283 - ciò che operasse dopo tal vittoria, 284 - torus in Italia con grosso esercito. Sue nuove conquiste. Sua dieta in Pavia. 286 — come rigetti le umiliazioni de' Milanesi, ivi distrugge B. escia e Alessandria, 287 - nuovi disturbi fra esso e papa Gregorio, 280 - perchè scomunicato in Rome da questo papa, 200 - come ricevesse una tel novelle, 291 - gran perorazione di Pietro delle Vigue in sua d fesa contro questo papa, 202 -- sue lettere a' cardinali e principi rispetto a ciò, 204 - suoi ripari contro i raggiri del papa per difendere i suoi regni, 205 - aperta guerra col medesimo, e spoi alleati, 207 - errore del Corio rispetto alla congiura contr'esso, corretto, 208 - esercito de' Crocesiquati con quanta atrocità da esso trattato, 301 - come s' opponga al concilio generale convocato contr' esso. 302 -come in questo tempo avesse in piedi sei potenti eserciti. 303 — perche cacci tutti i frati dal regno, e distrugga la città di Benevento, 304 - vittoria pavale per opera del figlio Enzin: prigionia di tre legati e di molti vescovi, con quattromila Genovesi, 306 - sue strane imprese pello Stato della Chiesa, 308 - morte di papa Gregorio. Manda i due cardinali prigioni al conclave, con giuramento di tornare in suo potere da poi, 300 - morte della terza sua muglie imperatrice. 310 esorta amichevolmente i cardinali all'elezione del papa. 313 - sua ira contro i cardinali, contro i loro heni e chiese per tal ritardo . 314 - elezione d'Innocenzio quatto come intesa du Federigo, 315 - rigetta le intim zioni di questo papa. Fa impiccare tutti i frati spediti dal papa a' principi contro di sè, 316 - suoi inu. tili sforzi contro papa Innocenzio, e triste nuove della propria deposizione, 517 - come e perche ricusi di venire al concilio di Lione, 3v5 — privato dal papa dell' Impero, che dica e che operi, 326 — suoi aforzi per riconciliarsi col papa, 327 — mediazione del re di Francia rigettata dal papa, che effetti producesse, 328 — sua deposizione come riputata nulla, 329 — ordusa a tutti i suoi sudditi di negar obbedienza al papa, 330 — come questo papa gl'insidiasse la vita, 333 — vendetta presa de' congiuratigli contro da questo papa, 336 — guerre di Federigo e del suo figlio Enzio, esposte, 337 — mentre tenta liberare il figlio dalle mani de' Bolognesi, s'ammala in Ferentino e vi muore, 341 — cocome creduto avvelenato dal suo figlio hastardo Manfredi, principe di Taranto, 342 — suoi fatti e sua apologia, 343 — sua prole. Suo testamento, 381, 368.

FEDERIGO d'Aragona. Luogotenente del fratello re Jacopo in Sicilia: VIII, 63 - suoi sforzi per ottener quel regno per la rinunzia del fratello. Sua gita a Roma. Sue ritorno in Sicilia, ivi — come scordatosi delle offerte di papa Bonifacio ottavo, si lasci acclamare re di Sicilia. 66 -sue imprese contro il re Carlo secondo, 67 - suoi preparativi per sostener la guerra che gli vien minacciata, 72 - cita Ruggiero di Loria. Lo dichiara ribelle, e lo priva delle terre da costui possedute in Sicilia, ivi — sue fortificazioni per opporsi all'armata nemica, 75 — prospero evento di questa guerra, ivi - sue disposizioni per la nuova guerra. Suo grande azzardo, 78 - parte da Messina. Investe l'armata nemica. È disfatto, e con poche galee si ritira in Massina, 70 - sentendo partito il fratello, suoi nuovi disegni per resistere a' suoi nemici, 81 - come forzi i nemici a sei mesi di tregua, 82 tremendi apparecchi di guerra contr'esso, 83 -- come colla sola destrezza e prudenza vincesse senza combattere, 85 — come si cominciasse a parlare di pace, 86 articoli della medesima esposti, ivi - suo dispiacere che il regno di Puglia fosse toccato al re Roberto, 176 motivo onde si scuopra suo nemico. Sua ambasciata all'imperatore Errigo, ivi — sa lega con esso, ed è dichiarato suo grand'ammiraglio, ivi - effetti di questa lega sviluppati, 177 - stretto dall'armata del re Roberto, fa tregua col medesimo per la morte di Clemente quiuto, 183 - morte di questo re, e successione del suo figlio Pietro al regno di Sicilia, 192.

FEDERIGO d'Aragona, acclamato re di Napoli dopo la morte di Ferdinando secondo; X, 237 - suo amore per le lettere. Come più caro a' popoli che il defunto re, ivi - suoi portamenti per cattivarsi i baroni disgustati dal re Ferdinando secondo, ivi - femosa moneta da esso fatta battere per tale effetto, 238 - è investito del regno in guisa speciale da papa Alessandro sesto, ivi — di quali ree conseguenze fosse a lui e al regno la morte di Carlo ottavo, 241 - sue angustie per le disposizioni di Luigi decimosecondo, 245 — trattato contr'esso di Ferdinando, re di Spagna, e di Luigi decimosecondo, re di Francia, 246 come tradito da questi principi sotto pretesto di religione, 249 - investiture di papa Alessandro sesto contr'esso al re di Francia e al re di Spagna, 252 — terre che se gli ribellano. Invasione del re di Francia, 255 spogliato del regno, si mette nelle mani del re di Francia, 256 - suoi regni divisi fra i Franzesi e gli Spagnuoli, 258 — sua morte. Fine del regno aragonese in Napoli, 276 - come la sua progenie non fosse meno infelice di lui, 277.

Fenicia. Sue metropoli nel quarto secolo, quali; I, 285 -

Berito, come divenuta metropoli, ivi.

FERDINANDO primo, re di Napoli. Come scampasse dall'insidie del duca di Sessa; VII, 290 - come rigetta magnanimamente il consiglio di farlo morire, ivi - ordine di cavalieri dell'Armellino col motto: Malo mori, quam foedari, da esso istituito in tal occasione, ivi - successione di lui al regno di Napoli dichiarata dal padre suo Alfonso: IX, 234 -- suo reo carattere sviluppato, 249 - suo matrimonio con Isabella di Chiaromonte, 250 - suo primo figlio Alfonso, che fu poi il tremendo re Alfonso, 254 - succede al padre pel regno. Turbolenze tosto insorte; X, 5 - come acclamato re da tutto Napoli, 6 — sue risposte alle bolle di papa Calisto terzo, q -- con quali patti riceva l'investitura da papa Pio secondo, 12 - sua coronazione in Barletta, 14 - come s'intitolasse. Sue beneficenze in questo giorno, 15 - come e con qual fine accordasse le audaci richieste del principe di Taranto, 16 - come, malgrado ciò, costui invitasse il re Giovanni alla conquista del regno. Repulsa di questo re, 17 - s' invita contr' esso il duca di Calabria Giovanni d'Angiò, 19 - crudel guerra, ne' primi saoi anni descritta dal Pontano, 21 - come per l'invasione di Giovanni d'Angiò le sue cose si riducessero a mal partito, 22 — come lo sollevasse l'aiuto del duca di Milano. 23 — come ricovrasse gran paese perduto, 25 — gli aiuti di papa Pio secondo gli ricovrano Terra di Lavoro. ivi - empio saccheggio dato da costui al santuario del monte Gargano, ivi - soccorso sopragiuntogli d'Albania di Scanderberg, quanto gli giovasse, 26 - per mezso del suo figlio, duca di Calabria, ricupera questa provincia, 27 - morte del principe di Taranto forse per insidie di questo re, 28 - sua mala fede col principe di Rossano, e partenza di Giovanni d'Augiò, 20 - sposa il figlio Alfonso colla figlipola del duca di Milano, e la figliuola Eleonora con Ercole d'Este, marchese di Perrare, 32 - snosa l'altra figlia Beatrice col re d'Ungheria Mattia, 53 -- come funestato dalla morte della regina, del papa Pio secondo e del duca di Milano, 34 sue brighe col nuovo papa Paolo secondo, come sedate, 35 - sua amicizia con papa Sisto querto, sua parentela con esso, 37 - si rimarita con Giovanna d'Aragona, 38 - pacificato il reguo, lo riordina con puove leggi, ec., 40 - sua magnanima azione rispetto al tradimento del principe di Rossano, ivi - ordine di cavalieri in tal occasione da esso istituito, 41 - introduce pel regno puove arti, 43 — come egli il primo introducesse in Napoli la stampa, 47 - riforina i tribunali e l'università degli studi, 82 - amplia e nobilita la città di Napoli, 85 - riassetta e dà migliore economia alle province del regno, 88 - sua impresa contro i Fiorentini, 92 - come questa andasse a vuoto, 93 — invaso il suo regno dal Turco, abbandoua l'impresa della Toscana, 102 - come la morte di Maometto secondo lo liberasse da questa briga, 103 — fermento contr'esso de' baroni, onde nato, 110 — sue rotture col nuovo papa lunocenzio ottavo, 112 - congiura de' haroni contr'esso, per qual motivo, 113 - manda in Salerno il figlio Federigo per conchiudere la pace cui haroni, 118 - costoro offrono il regno a Federigo. Suo generoso rifiuto, ivi - imprigionano questo principe, e alzano bandiera papale, 120 — perchè Ferdinando muova guerra a papa Innocenzio, ivi — pace fra esso e questo papa, e loro amistà da poi, 123 — giuatizia severissima de' congiurati, 126 — con fama di crudele, disfatti i nemici, ed arricchitosi delle loro spoglie, regna tranquillamente, 134 — morte di Lorenzo de' Medici e di papa Innocenzio ottavo, come mutassero le cose d'Italia e del costui regno, 155 — preparativi della Francia contr'esso, e sua morte, 156 — sua morte, di quali calamità origine, ivi — sue leggi, e stato della giurisprudenza sott'esso, 168 — giureconsulti di que' tempi, e loro opere, 175.

FERDIMANDO secondo d'Aragona. Come cedessegli il regno il padre Alfonso secondo; 1X, 216 — richiamato in Napoli per la fuga del padre, 220 — come tradito e abbandonato dal ano esercito, ivi — ana fuga in Ischia, 221 — come tutto il regno, a riserva d'Ischia e Gaeta, si rende a Carlo, 223 — saggia riflessione dell'autore, 225 — lascia Ischia, e si ricovra in Sicilia, 227 — suo ricorso al re Cattolico, ehe accetta l'invito, 228 — spedizione di questo monarca sotto Cousalvo Ernandez, detto il Gran Capitano, 229 — partito il re Carlo, torna, chiamato. a ricovrare il perduto regno, 233 — suo ingresso in Napuli con estremo giubilo di tutti i ceti, ivi — disfatti i Franzesi, s'accasa colla zia Giovanna, sorella del re di Spagna, per dispensa apostolica, 235 — sua immatura morte, e buona fama di sè lasciata, 236.

FERDIMANDO. re di Spagna. Suoi tradimenti a Federigo, re di Napoli, per involargli il regno; X, 250, — conquista il regno di Napoli. Sue guerre colla Francia esposite, 259 — come, superati tutti gli ostacoli, s' impadronisca delle Due Sicilic, 268, 280 — come il regno sotto il costui dominio fosse libero da invasioni estere, 284 — morte della regina Elisahetta, di quali conseguenze, ivi — pace strepitosa fatta da questo re colla Francia, 287 — sua venuta in Napoli, per quali motivi 295 — per quali cagioni indotto a tornare in Ispagna, 298 — come delusi i popoli per la sua venuta in Italia, e sua partenza da Napoli, 300, 302 — fatti di questo re dopo il suo ritorno in Ispagna, 304 — sua morte, suo elogio tratto dal Guicciardino, 307.

FERNANDEZ (don Pietro, conte di Lemos). Vicere di Na-

poli sotto Filippo terro; XIII, 29 — desolazione da esso trovata nell'economia del regno, ivi — suoi prudentissimi provvedimenti per riparare a questo disordine, 30 — sua severa giustizia. Suo amor grande alle lettere, ivi — magnifico edifizio da esso innalzato per l'università, ivi — trasferisce in questo con solemne pompa lo studio, 31 — savissime leggida esso fatte per l'ottimo metodo delle cattedre, 34 — letterati che quivi fiorirono, come da esso animati, 36 — grandi edifizi, de' quali decorò Napoli, evumerati, 40 — richiamato a

Madrid. Sue quaranta prammatiche, 41.

Feudi. Loro origine in Italia, sviluppata, II, 215 - come varie nazioni gl'introducessero nel tempo istesso, 217da qual nazione introdotti nel regno di Napoli, 218 come le loro leggi, usi e accrescimenti debbansi a' Longobardi, ivi - quando e come cominciassero ad acquistarsi della Chiesa e da' monasteri; III, 244 - condanna d'Arnaldo di Brescia per aver sostenuto non po-. tersi i feudi acquistare dalla Chiesa , ivi — a quale eccesso ciò arrivasse, spezialmente nella Germania, 245 - mutazione in essi introdotta da' Franzesi . 206 feudi Oblati. Loro origine e natura, 363 — ondo nel regno di Napoli tanta divisione di feudi; IV, 20 - come dal nome di questi ne venissero i cognomi delle famiglie napoletane, 31 - i seudi, non conosciuti da' Greci, 51 - come i gastaldati non fossero veri feudi, 52 - leggi di Corrado il Salico nella compilazione de' Feudi, quali, 152 - errore del Holineo, del Cragio, dell' Ornio e del Pellegrino intorno a ciò, scoperto e corretto, 156 - loro leggi ritenute da' Normanni. 362 - sott'essi come non s'introducesse ne' feudi alcuna mutazione, 363 - leggi di Lotario sopra i fendi, in quale occasione stabilite; V, 30 - errore d'alcuni autori intorno a queste, sviluppato e corretto, 3: -Costituzione di Lotario sopra i medesimi, 107 - leggi feudali particolari del regno di Napoli, 123 - che cosa importi Ragion feudale comune, ivi - come acquistasse forza e autorità nel regno di Napoli, 124 - Jus comune seudale, come diverso del Jus particolare seudale di questo regno, ivi - come Ruggiero primo, re di Sicilia, agginngesse nuove leggi fendali, 125 - per-

chè in Francia succedano a' feudi i soli primogeniti. 127 - stessa legge introdotta nel regno di Napoli dal re Ruggiero primo, ivi - costituzione di Federigo primo, imperadore, nel quinto libro de Feudi; iri — feudali libri. Come costituiscano la decima collazione, 383 — quando ne fosse fatta la compilazione, ivi - avanti Corrado il Salico non esservi stata legge scritta intorno a' feudi, 384 - come in diverse città d'Italia i feudi variamente si regolassero, ivi - Consuetudini particolari intorno a' medesimi in Sicilia e in Puglia, ivi - Defeteri, nome d'elcuni libri che conte. nevano le Consuetudini feudali del regno, 385 - costituzioni di Corrado il Salico aggiunte a' Feudi, 386 — da quali autori fossero compilati questi libri, ivi opinioni degli autori intorno a ciò ventilate, 387 - uso ed autorità di questi libri nelle province che ora compongono il regnu di Napoli, 388 - quando questa compilazione fosse nota a' giurisconsulti napoletani , 389ciò che scrive Odofredo rispetto a questi libri, 391 errore de' giurisconsulti papoletani intorno a ciò, scoperto e corretto, 302 - dotta osservazione dell'autore, 394 - detto di Roffredo beneventano, come debba intendersi, 305 - come e quando acquistassero forza nei regno di Napoli, 306 - autori che gl'illustrarono, enunciati, 397 - quei che ne secero Somme, ivi - quei che ne composero i Commentari, ivi - come tutti superasse il gran giurista Cuiacio, 400 - feudatari. Come ricevessero e da chi la giurisdizione del mero e misto impero; IX, 319 - di qual male ciò fosse cagione in progresso di tempo, 320 - giurisdizione criminale da essi acquistata sotto il regno degli Arago. mesi, 321.

Fiere del regno di Sicilia e di Napoli; VI, 380 — come ed a qual fine istituite da Federigo secondo, impersdo-

re, 38 1.

File. Fra i Greci, qual distribuzione; 1, 50.

 Filingiera. Qual prammatica del regno di Napoli sotto la regina Giovanna seconda, e sua famosa compilazione; IX. 202.

Filippino Codice. Sua compilezione; XII. 318 -- come fatta per privata autorità dal reggente Carlo Tappia, 319.

Finitivo, eunuco. Come acquistasse l'amore di Ruggiero primo, re di Sicilia; IV, 144 — fatto ammiraglio, sue imprese, sua grandezza, ivi — sua empietà, fede saracena, e suoi segreti doni al sepolero di Maometto, 145 — scoperto, è fatto bruciare vivo dal re Ruggiero, ivi.

Filippo, re di Francia. Come invade il regno d'Aragona per darlo al figlio di Carlo di Valois; VIII, 6 — sue prime imprese in quel regno, 7 — rompe Pietro re di Aragona, che, ferito, muore dopo d'essersi ritirate in Villafranca, ivi.

FILIPPO, principe di Spagna, o sia Filippo secondo. Come acquistasse il regno d'Inghilterra; XI, 282 - sposa la regina Maria, figliuola d'Errigo ottavo, 285 - l'imperator padre sun gli cede i regni di Napoli e di Sicilia, e il ducato di Milano, ivi - suo reale ingresso in Loatira, 284 - manda il marchese di Pescara a prendere il possesso del regno di Napoli, ivi - da Carlo imperadore, suo padre, gli son rinunziati tutti i suoi regni e titoli, ivi -- come tenesse diverso sentiero da quello di Carlo quinto, suo padre, nel governo de' suoi Stati; XII, 5 - come non vi sia re di cui sia stato tanto scritto, izi investito de papa Giulio terzo de' reani di Napoli e di Sicilia, cedutigli dal padre, 7 - sconvolgimenti insorti nel regno di Napoli dopo fetto papa Paolo quarto, q - per opporsi alle macchine di questo papa, spedisce a Napoli il famoso duca d'Alba, 15 - privato da questo papa del regno di Napoli, che lo davolve alla Sede apostolica, 18 - lega di gnesto papa contr'esso, sviluppata, izi - fa prevenire la guerra, e invede le State della Chiesa, 26 - riflessione saggia dell' sutore, 27 - mette in consulta ciò che possa farsi contro il papa, 28 - progressi delle sue «rmi, e tregua di quaranta giorni ottenuta dal cardinale Caraffa, 31 - forti provvedimenti del suo vicerè couno il papa, 34 - non la perdona alle campane di Benevento, 38 - arde la guerra, e l'esercito della lega ricovra lo Stato papale, 30 - come gli giovassero le discordie insorte fra i capi della lega, 40 - progressi di Marcantonio Colenna, che s'avvicina fino a Roma, 42 - sua famosa vittoria di San Quintino sopra i Franzesi, 43 - come per la mediazione de Veneziani

desiste di far guerra al papa, 44 - partenza de' Franzesi da Roma. Restituzione de' suoi Stati al papa, e capitoli dell'accomodamento sviluppati, 46 - ree conseguenze della lega col Turco piombate sul regno di Napoli per colpa di questo papa, malgrado la pace, 40 investe dello Stato di Siena Cosimo de' Medici, duca di Toscana, 54 - come ereditusse il ducato di Bari e 'I principato di Rossano per la morte della regina Bona di Polonia, 56 - morte di Maria d'Inghilterra, sua moglie, 66 - sua pace col re di Francia: sposa la costui figlia, e si ritira in Ispagna, donde niù non parti, 68 ta giurar suo erede da' Castigliani Carlo, suo figliuolo, 60 - sua destinazione del famoso duca d'Alculà per vicere di Napoli, 70 - sua destrezza nell'accettazione del concilio di Trento, 76 - come si opponesse alla holla di san Pio in Coena Domini, 103 - sua forte lettera al duca d'Alcalà rispetto ad essa, 107 - sue pratiche in Roma contro questa bolla, 110 - sdegno di questo monarca per l'infrazione delle promesse, l'ispetto a riò, della corte di Roma, 123 - legazioni de cardinali Alessandrino e Giustiniano a questo monarca. 208 - motivo che ebbe sen Pio di spedire il cardinal Giustiniano al re Filippo secondo, ivi - come terminasse la legazione del Giustiniano, 200 - come più onorevole fosse l'altra dell'Alessandrino, ivi - articoli di questa scaltra legazione enunciati, 210 - sue lettere al vicerè cardinale di Granvela rispetto a' suddetti articoli, 216 - consulte di questo ministro spedite in risposta al re, ivi - come indotto da papa Pio quinto a mender ministri a Roma. E scopo di queste corte con tale istanza, ivi - sue nozze colla regina Anna, sua nipote, quanto e per quali cagioni biasimate dal mondo, 229 - qual reo esempio ciò fosse per l'avvenire, nou sulo ne' sovrani, ma eziandio ne' nobili e ne' privati, 230 - estremità alle quali è ridotto per supplire alle immense spese, ivi - sua spedizione del Portogallo. Presa di Lisbona, ec., 271 - quando cominciasse a stabilire un tempo fisso per i vicere di Napoli, 289 - sue disposizioni vicino a morte, e sua pace col re di Francia Errigo quarto, 307 - sua morte preceduta da molti atti di cristiana pietà, 308 - suo abito di corpo, sue virtà, sua scaltretza e sua varia fortuna, ivi — suo testamento sviluppato, ivi — sepolto con poca pompa, come aveva ordinato, 315 — sontuosi funerali fattigli in Napoli 516.

FILIPPO terao, re di Spagna. Sua lettera agli Eletti di Napoli nel principio del suo regno; XII, 315 — succede al padre in età di venti anni. Prende l'investitura
del regno di Napoli da papa Clemente ottavo; XIII,
5 — suo carattere, sua inattività alle cose del regno, e
suoi vicerè, 6 — immatura morte di questo monarca,
107 — sua progenie, sue virtù morali, ec., ivi.

FILIPPO quarto, re di Spagna. Succede al padre in età di sedici anni; XIII, 70 - come anch' esso si ponesse nelle mani de' favoriti , ivi - misero stato del regno di Napoli nel suo luughissimo regno, 71 - disgusti ricevuti da papa Urbano ottavo, come vendicati, 87 - perde la Catalogna, che si dà a' Franzesi, 117 - perde il regno del Portogallo, e vienvi intitolato un nuovo re, 122 - come si disfacesse del reo favorito Conte Duca, origine di tanti mali, 132 - come din il governo de' suoi Stati a don Luigi de Haro, 133 - ribellioni de' Napoletani come sedate, e come ricovrasse finalmente quel regno; XI, 182 - famosa pace de' Pirenei fra esso e la Francia, 215, 219 - pascita dell'infante don Carlo, di quanto bene ad esso cagione, 222 - morte di questo monarca; suo testamento, 228, 231 - sue leggi pel regno di Napoli, 233.

Filosofia. Come utile alla civile società; I. 85.

Fiorentini. Come pensasse il re Ladisiao a levar lore gli Stati; IX, 98 — spediscono al medesimo ambasciatori, ivi — sottile e ingegnoso partito de' medesimi contro esso, ivi.

Firenze. Capo della Toscana anche sotto gl'imperatori; 1, 101.

Flaminia e Piceno. Qual provincia romana; I. 181.

FOCA. Come divenuto imperator d'Oriente; II, 251 — ricognizione d'esso fatta in Roma de san Gregorio Magno, pontefice, ivi — sue spedizioni degli esarchi di Ravenna e de' duchi di Napoli, esposte, 252 — rescritto da esso fatto a papa Bonifacio terzo, che la Chiesa romana dovesse avere il primato di tutte le chiese, 500 — destino delle leggi giustinianee sotto costui; III, 513.

Forensi. Con quali libri fosse lor provveduto; I, 93. Fore episcopale. Come e con quali artifizi de papi cre-

sciuto in immenso nel decimoterzo secolo; VII. 178—
come i papi cercarono di estendere la giurisdizione del
foro episcopale ad un gran numero di persone, ivi—
polizia osservata intorno a ciò nel regno di Napoli, ivi
— da che nascesse ivi il drivto preteso da' vescovi di
fare i testamenti ad pias causas, 185— sviluppamento
delle cause pretese appartenere a questo foro da Clemente quarto in qua, 194—come nato, e come e quando accresciuto; VI, 60.

Foroiuliese, ducato. Il primo costituito da' Longobardi

nella provincia di Venezia; II, 203.

Francesi. Conquistate le Gallie, come trattassero i na. zionali; II, 73 - in ciò quanto più barbari de' Goti. ivi - loro costanza nella fede cattolica; III, 36 - ri-. corso n' medesimi di Gregorio secondo sotto Carlo Martello, 37 - magnifica ambasciata di quel papa a questo re, cosa affatto nuova, ivi - trattato di questo stesso papa con Carlo Martello, e sue condizioni, iviconfermato da papa Gregorio terzo, 38 — loro dominio in Italia coll' espulsione de' Longobardi, ivi — traslazione del loro regno da' Merovingi a' Carolingi, 45 - quando passato in essi il regno d'Italia. 146 estinzione della lor sublime dignità de' maestri del palazzo, come e quando accaduta; V. 129 - dopo tale estinzione, quali uffiziali fosser creati, detti della corona, ivi - gran contestabile; sua incombenza, ivi grande ammiraglio; sua incombenza, 130 — gran caucelliere; sua incombenza, ivi - gran tesoriero; sua incombenza, ivi — come tutte queste cariche introdotte da Ruggiero primo, re di Sicilia, pel regno di Napoli, 131 - qual regione i Franzesi abitassero nella declinazione dell'Impero romano; VII, 231 - come coll'esempio d'altri popoli si volgessero alla conquista delle Gallie, ivi - re e capi della prima loro schiatta, -232 — in chi finisse la seconda loro stirpe, e chi cominciasse la terza, ivi - Carlo di Provenza e d'Angio, . fratello del re di Francia Luigi nono, come divenisse re di Sicilia e di Napoli, 233 - qual nobiltà franzese fosse da costui introdotta quivi, 261 - ordini militari di cavalisri istituiti da' re di Francia, 284—strage de' Franzesi in Sicilia per la congiura del Vespro Sicilia100, 328 — rotti sotto Malta da Ruggiero di Loria, ammireglio di Pietro d'Aragona, 372 — come e perchè gli Orientali ed i Greci chimassero ogni nomo d' Occidente, francese; V, 97 — come e perchè onorati tanto da' Normanni in Sicilia, 125 — come da essi investiti di molti feudi, 126.

FRANCESCO (san) d'Assisi. Sua umile condizione; V,359-

come fondasse l'ordine de' frati Minori, ivi.

FRANCESCO primo, re di Francia. Onde mosso all'impresa di Napoli; XI, 5 - supposizioni di questo re esposte, ivi - pace fra esso e Carlo, re di Spagna, 7 suoi segreti maneggi perchè non sia eletto imperatore Carlo, re di Spagna, 12 - come aspiri esso all'Impero, e sue pratiche perciò, 14 - come e perche avesse contrario il papa, 17 - sua afflizione per l'elesione di Carlo, 20 - suo secreto accordo con papa Leone per cacciar Carlo dal regno di Napoli, 23 - ricupera il regno di Navarra, 24 - suo indugio a ratificar gli accordi con papa Leone, onde nato, ivi - perde il ducato di Milano, 26 - torna in Italia, Assedia Pavia, Suo fatto d'arme e sua prigionia, 28 - condotto prigione in Ispagna, ed a quai patti liberate, ivi - capitelazione fra esso e Cesare esposta, 30 - come giunto in Francia, rotta la fede e i giuramenti, fa nuove guerre a Carlo d'Austria, 36 - con quali mendicate proteste coprisse questa perfidia, 37 - rigetta le proposizioni di Cesare, 40, 41 - sua ira contro l'imperatore, e sua lega col re d'Inghilterra e coi Veneziani contr' esso, 49 - progressi del suo esercito e degli allesti contro Cesare, 57 - prosperità delle sue armi per mare e per terra, ivi - rinfianco dell'armata veneziane a suo pro, 68 — come di sì prospera gli si facesse contraria la fortuna, 60 - disfacimento totale del suo esercito per più ragioni, ivi - come rivolga i pensieri alla pace con Cesare, 76 - trattato della medesima a quali grandi donne appoggiato, 80 - articoli di questa pace esposti, 82 - sua lega con Solimano contro l'imperatore Carlo quinto, onde nata, 189.

FRA' ROBERTO, ungaro, precettore del re Andrea di Na-

poli; VIII, 191, 292 — come per la suprema autorità arrogatasi disgustasse tutti i reali e la nobiltà, 293 — sconvolgimenti nati per sua cagione di tutta la casa reale, ivi — suoi maneggi presso il re d'Ungheria, per indurlo a prendersi il regno di Napoli, ivi.

Fratelli cavalieri. Loro origine; I, 311 - loro ordini

enunciati, 312.

Fratrie degli antichi Napoletani che cosa fussero; 1.61.
FAECCIA Marino, insigne giurisconsulto napoletano surto
Carlo quinto; XI, 297 — sue opere enunciate, ivi —
suoi onori e sua morte, ivi.

Friuli. Qual ducato sotto i Longoberdi; II, 236.

## G

Gaeta. Suo ducato nell'ottavo secolo; III. 152 — come ceduto a papa Adriano da Carlo Magno, ivi — come e quando ricuperato da' Greci; IV. 50.

GALBA Bebio, censore. Onom futti a costui du' Napoleta-

mi ; I, 74.

GALEAZZO Caracciolo, marchese di Vico. Quanto desse da parlar di sè a tutte Europa; XI, 236 - suoi genitori. Suo matrimonio. Caro a Carlo quinto, e da esso molto impiegato, ivi - tornato in Napoli, come restasse infetto d'eresia da Pietro Martire Vermiglio, ivi - famosa lettera di Marc'Antonio Flaminio, che lo couferma nell'errore, 237 — parte di Napoli per non più tornarvi e poter professare liberamente l'eresia, ivi - va in Ginevra, s'unisce coll'apostata Rangoni, che poi diventa ministro dell'empia Riforma, 238 - ferma quivi suo domicilio, ove stringe amistà con Calvino, che gli dedica la seconda edizione de' Commentari, 239 - disgusto dell'imperatore e di tutto il suo parentado. Processi contr'esso in Rome e in Napoli, 240 - chiamato dal padre suo in Verona. Loro abboccamento, ivi - resiste in Verona agli assalti datigli dal dotto Fracestoro per ridurlo alla vera Chiesa , ivi - torna in Ginevra, e vi fonda la polizia erclesiastica per le famiglie italiane, 241 - per la creazione di Paolo quarto, suo stretto parente, il padre lo chiama di nnovo a Mantova, ove si porta, ivi - resistendo ostinatomente agli GIANKONE, T. XIV.

scongiuri paterni, dal padre è maledetto, 242 — testativi veementissimi della moglie per ridurlo, ivi — per aderire alla moglie si porta a Lesina in Dalmazia, 243 — indotto a portarsi a Vico, feudo del padre, molto poco cautamente, ivi — siorzi inutili della moglie e del padre. Sua partenza di colà per Ginevra, ivi — consulta con Calvino e con Pietro Martire pel divorzio, che gli viene accordato da tutti i protestanti, 244 — suo matrimonio con una dama frauzese, vedova, che era pur passata alla Riforma, ivi — sua moderata vita in Ginevra. Morte sua e della aeconda moglie. Loro elogi sepolerali riferiti, 245.

GALENO. Oude auteposto ad ogn'altro nella Scuola salerni-

tana; IV, 397.

Gallia narbonese. Qual provincia romana; 1, 47 — sua mutazione fatta da Augusto, ivi.

Gallia cisalpina, soggiogata de' Romani, quali effetti producesse nel romano imperio; 1, 51.

Gallia circumpadana, quale; I, 212.

Gallie, in quante province divise da Adriano imperatore; 1, 83 — loro diocesi, quali, 84 — loro polizia ecclesia-

stica dopo Costantino M., 295.

Gastaldati. Quando introdotti in Italia; III, 160 — loro natura, ivi — come i gastaldi passassero ad esser conti, 161 — loro coudizione, ivi — come poi si desse questo nome a ministri più vili, ivi — origine di tal deno-

minazione, 162.

GELASIO secondo. Come inualzato alla sede apostolica; IV, 350 — venuta d'Errigo quarto in Italia, e sue proposizioni a questo papa, ivi — va in Gaeta, e vi è consagrato, ivi — conferma le investiture a' principi normanai, 351 — esacerb menti fra esso e l'imperatore Errigo quarto, ivi — scumunica l'imperatore e l'antipapa Gregorio ottavo, ivi — abbandonato da' Normanni, va in Francia e muore, 352.

GERNARO santo, vescovo di Benevento, poi tutelare di Napoli; 11, 233 — suoi Atti, quai lumi ci somministrino

per la storia di quei tempi, ivi.

GENSERICO, re de' Vandali. Sue harbare imprese in Italia; 11, 36 — suo ritorno in Africa, ivi.

Gentilesimo. Disposizione divina per distruggerlo; I, 34. Gepidi. Come originati da' Goți; II, 197.

Gerarchia ecclesiastica. Suoi gradi; I, 144 - come debbaula stimare i principi della terra, 134 - qual fosse ne' primi tre secoli della Chiesa, 164 - sviluppamento della medesima in questo stesso tempo, 146.

Gerosolimitano concilio. Il primo d'essi, ec.; I, 165.

GENSONE Giovanni. Suo detto memorabile dell'esorbitan-

te autorità arrogatasi da' papi; IV, 400.

Gerusalemme. Quando decorata della dignità patriarcale: II, 153 - come la corona di questo regno s'unisse a quella di Sicilia sulla testa di Federigo secondo imperatore : VI. 160 — genealogia di questi re da Goffredo Buglio- ne, primo re, fino a Jole, figlia di Giovanni di Brenna, moglie di Federigo secondo, 170 - come questo regno cadesse nelle mani degli Angioini: VII, 257 - per qual cessione in loro derivasse, ivi - se il titolo che se ne arrogano i re di Napoli sia legittimo, 258.

Gesuiti. In che eminenti nella prima loro istituzione, e loro istantanei progressi, onde; XI, 3:3 - loro immense ricchezze. Loro disprezzo delle censure papali, 314 come accolti nel regno di Napoli, 3:5 - modo ingegnoso inventato da costoro per accumular tesori, e non per-

dere la devozione de' popoli, 316.

Ghibellini, Loro origine; VI, 156 - non insorti sotto Federigo secondo, ma molto prima in Alemagna, 157 come fossero sempre Imperiali, e come così detti da Gihello, città, ivi - come questo nome passasse in Italia. 158 — loro capi italiani enunciati, 159 — come i papi coltivassero queste fazioni per tener bassi gl'imperalori . ivi.

Ginnasio napoletano. Come dedicato ad Ercole: I. ivi per quali fini istituito, ivi - onori compartitigli dagl'im-

peratori, 160

GIOVACCIINO, abate calabrese, monaco Cisterciense; VI, 16-come riputato profeta, 17-da Riccardo, re d'Inghilterra, scoperto per cianciatore, ivi - suo carattere d'uomo turbo e scaltrissimo, sviluppato, ivi - infinite sue opere, di qual valore, ivi - sue brighe col Maestro delle Sentenze Pietro Lombardo, ivi - testimoni di Guglielmo di Parigi e di Dante, rispetto ad esso, 18.

GIOVANNA prima, regius di Napoli. Come lasciata erede di tutti i suoi Stati del re Roberto, suo zio: VIII, 197 - uomini illustri che sott' essa fiorirono, esposti, 255 - sua incoronazione seguita in Napoli per mano del cardinale Americo, legato di papa Clemente. 201 suoi titoli nella sua investitura, ini -- sua confusione per la tragica morte del marito, 207 - inquisizione latta da essa per rinvenir gli uccisori, e morte data a più persone, 208 - altro processo fatto formare da paua Clemente sesto anche con di lei permissione, ivi scoperti gli autori dell'assassinio, fulmina tremendo editto, 300 - sun lettera al re Lodovico d'Ungheria, e pella risposta vien creduta complice del regicidio, 301 - sue seconde nozze con Lodovico, fratello di Roberto, principe di Taranto, seoza aspettar la dispensa papale, 302 - sua saggia risoluzione di fuggirsene in Avignone per la venuta del re Lodovico, 304 - come accolta dal papa. Come difenda in concistoro la propria causa, e sia a pieni voti dichiarata innocente, 308 legato apostolico al re Lodovico per trattar la pace coa quel re. 300 - durezze che vi trova, non la sbigotioscono, ivi - ainti datile da' Provonzali, ed inviti fattile da' popoli per tornare al suo regno, ivi -- come vende a papa Clemente sento la città d'Avignone, 310 - giunta in Napoli, come accoltavi da tutti i ceti, e sua clemenza verso di loro, ivi - incoronata essa e il marito dal legato apostolico, 314 --- sue gita iu Sicilia, suo ritorno in Napoli, e torbidi insorti, 316 - come andasse a finire l'impresa di Sicilia . 318 - come sedate le turbolenze del regno di Napoli, 322 -- come morti quesi tutti i rampolli della casa reale, 327 - sue terze mozze coll'infante di Maiorica Jacquo d'Aragona; 320 - come in breve resta pur vedova, e sua lunga vedovaeza, 530 — sua prudenza e virtù somma nel governo, isi come liberi il regno dell'invasione d'Ambrogio Viscoste, debellandulo, 331 - sus gita in Provenza e sus visita a papa Urbano quinto, ivi — to nata, accasa Carlo, duca di Durazzo, colla nipote di lei Margherita, 332 — guerre intestine come du essa sedate, ini — come punisca il ribelle duca d'Andria, 333 - come costui coll'aitto di papa Gregorio decimoprimo, sno parente, torpasse ad infestarla, 334 - come si dilegui di bel movo, 335 - sue quarte nozze con Ottone, duca

di Brunsvich, 337 - disgusto di Margherita di Durazso per queste nozze della regina, 338 - maneggi di papa Urbano sesto per privarla del regno, da essa sonperti, e suoi provvedimenti, 343 - obhedienza da essa prestata a Clemente settimo contro Urbano, 348 -come sedasse il tumulto di Napoli per tal motivo insorto, 349 - come reprimesse altra guerra de' nobili, 352 - acomunicata e privata d'ogui suo Stato da pana Urbano sesto, 353 - suo funesto ripiego per resistere a Carlo di Durazzo, 357 - per quali motivi giungesse ad alienare da sè gli animi de' propri sudditi, 359 - sua prigionia. Sua forte perorazione contro Carlo di Durazzo a' suoi Provenzali, 366 - come da costui viene strette con più guardie, e poi spedite nel castello di Muro in Basilicate, 367 - come fatta finalmente morire di morte violenta dal perfidissimo re Carlo, 368 - suo grande elogio, e suo carattere aviluppato, 360 — sua forte apologia contro i difetti imputatile da

alcuni appassionati scrittori, 371.

GIOVANNA seconda, regina di Napoli. Pronostici del costei reo governo; IX, 100 - prime stoltezze di questa impudica femmina, ivi - conclusione del costei matrimonio con Jacopo della Marcia de' resli di Francia, 111 - quai titoli gli accordasse, 112 - come colle sue indegne azioni oscurasse la fama del regio sangue. 114 - viene a Napoli il suo marito, e vi è salutato re, 116 - giustizia che sa costui del favorito della regina, 117 - come deprima questa infamissima adultera, ivi mala condotta di questo re per tutti i rispetti; 118 tumulto del popolo in di lei favore, e trasporto d'essa in altra abitazione, ivi e 121 - capitoli d'accordo fra essa e il marito stabiliti da' vobili di Napoli, 122 -ordina la sua corte, e conseguenze di ciò, 123 - intrigbi e disordini della sua corte, esposti, ivi - nuovo suo favorito, che ree conseguenze producesse nel regno, 174 - come la costui prudenza la sostentasse, 126-guerre intestine e creazione di venti deputati per rimediaivi, 129 - come è costretta da Sforza a capitolazione, 130-come si condauni in esilio il costei favorito Sergiauni, ivi - restituisce a pana Martino quiuto le plazze della Chiesa occupate da Ladislao, 131 -

come per opera di Sergianni questo papa coronasse la regina Giovanna seconda, e le desse l'investitura del regno, 155 - tumulto de' nobili che vogliono incoronato anche il re, 135 — come vengano accordati il re e la regina, ivi - come costui, infastidito, fugge in Fraucia e si fa monaco, 136 — l'insolenza del gran siniscalco quali torbidi eccitasse nel regno, 137 - venuta di Luigi terzo d'Angiò alla conquista del regno, 138 ambasciata di costei al papa contro Luigi, 142 - risposta del papa inconcludente, ivi - ambasciata al re Alfonso d'Aragona in nome della regina, e invito a lui fatto di adottarlo, venendo ad aiutarla, 143 - re Alfonso accetta il partito, e manda Raimondo Periglios colle sue galee in aiuto della regina, 144 - venuta del re Alfonso in Napoli, e ratifica dell'adozione di lui fatta della regina, i 48 - re Alfonso ricupera molti lueghi del regno occupati alla regina dal re Luigi, ivi sua rottura col re Alfonso, che partorisse, 151 - come si sottrae da Napoli, e coll'aiuto di Sforza va a Nola, 155 - ripudia l'adozione del re Alfonso, e adotta re Luigi terzo d'Angiò, 156 - fa tornare con Luigi tutti gli Augioini, ivi - come favorita da papa Martino quinto pel ricovramento di Napoli, 159 - ricovra Napoli, e favorisce il re Luigi, 161 - istoria del trucidamento del suo gran favorito Sergianni, e conseguenze di questo fatto, 160 - sua morte, e sua umile sepoltura da essa ordinata, 175 — suo testamento sviluppato, e adozione di Renato d'Angiò, fratello del re Luigi terzo, 176.

GIOVANNI ottavo, romano pontefice. Come accogliesse Carlo il Calvo, III, 289 — incorona Carlo imperatore, ivi — autorità maggiore di quella de' suoi predecessori arrogatasi da questo papa, ivi — come in persona venisse a Napoli alla testa dell'armata contro i Sarsecesi, 292 — scomunica Sergio, duca di Napoli, e fa decapitare ventidue nobili napolitani, ivi — morto Sergio, favorisce il traditore vescovo, fratello del duca, 293 — come poi per le sue iniquità lo scomunicasse, e con esso tutto Napoli, ivi — suo ricorso a Carlo il Calvo, 294 — sorpreso dal duca di Spoleto, che pretende la corona imperiale, fugge in Fraucia, 303 — ivi soc-

corso da Lodovico terzo, lo dichiara imperatore Augusto, ivi.

GIOVANNI di Milano, famoso professore di medicina nella scuola di Salerno; IV, 393 — autore della famosa Compilazione in versi leonini, dedicata al re d'Inghilterra, ivi — motivi che l'indussero a consagnarla a questo monarca, ivi.

GIOVANNI di Procida, medico famoso salernitano: IV. 202 - lo stesso Giovanni, nobile di Salerno e medico, autore della famosa congiura del Vespro Siciliano, ivi - errore degli scrittori nel fargli due diversi, ivi - sua grande affezione alla casa di Svevia; VII, 319 - altre sue grandi doti e sapere, ivi - come sommamente caro a' re Federigo secondo e Manfredi, ivi - per quali motivi si ricovrasse in Aragona, 520 - con qual festa accolto della regina Costanza, ivi - feudi donatigli da quella sovrana, ivi - come in ricompensa mediti di porre il re aragonese ne' domini di Sicilia e di Puglia, 321 - sua gita in Sicilia in abito mentito, a qual fine, ivi — va a tentare il papa in Roma in abito religioso a favore di Pietro d'Aragona, 322 - sua gita sotto l'abito stesso a Costantinopoli pel medesimo fine, ivi -ritorna in Aragona. Assicura il re Pietro della riuscita dell'impresa, e determina il re alla medesima, 323 per la morte di papa Niccolò terzo ritorna in Costantinopoli, e per qual fine, 325 — come per la costui destrezza per ben due anni non si scuoprisse in Palermo la congiura contro i Franzesi, ivi - sue strette pratiche per tutte le città della Sicilia per tener vivi i congiurati, 326 - sua prudenza nel soccorrere i Messinesi, ridotti alle strette dal re Carlo primo d'Angiò. 330 - sua morte in Roma nel pontificato di Bonifazio ottavo; VIII. 72.

GIOVANNI ventesimoterzo. Come eletto papa, nello scisma de' tre papi, in Pisa; IX, 90 — suo primo disegno di cacciar Ladislao dal regno di Napoli, 91 — fa la pace col re Ladislao, e si dispone per andare al concilio, 96.

GIOVANNI d'Angiò, duca di Calabria. Invitato all'impresa del regno di Napoli, l'accetta; X, 19 — sua venuta per invadere il regno, 20 — sua grandi imprese e conquiste nel regno; 22 — mala riuscita delle sue armi, e sua partenza da questo regno, 29 — suo adorabil carattere, 30 — invitato da' Catalani ribellatisi al reloro,

gode quegli Stati fino alla sua morte, 31.

GIOVANNI d'Austria, generalissimo della famosa Lega contro il Turco; XII, 236— giunge coll' armata in Napoli, ivi — s'uniscono ad essa le galere di Sicilia e di Napoli, ivi — s'uniscono ad essa le galere di Sicilia e di Napoli, 237 — giunge a Messina, e vi trova la flotta veneziana e papalina, ivi — tremenda battaglia fra la flotta della Lega e quella del Turco, con pienissima vittoria de' cristiani, 238 — entra trionfante in Messina, ivi — come la sua impresa di Tunisi pregiudicasse alla Lega, 240 — prende Tunisi e vi dà il sacro, ivi — vi fabbrica nuova fortezza. Vi fa vicerè Maometto, figlio d'Assano, e fa prigione Amida per le sue sceleratezza, 241 — prende Biserta. Torna in Sicilia, indi in Napoli, ove fa porre Amida e i suoi figliuoli in castel Sant' Eramo, ivi — suoi terribbili incontri in Napoli col vicerè Mendeza. 252.

Gisulpo primo, duca di Benevento, longobardo, devastatore della Campagna romana sotto papa Giovanni quin-

to: 11. 300.

GISULFO secondo, duca di Benevento, longobardo, come arricchisse il monastero di Monte Casino: 11.310 -

sua gran pietà, e sua morte, ivi.

Giudici. Regolamento di Valentiniano terzo, imperatore, intorno ad essi; I, 95 — errore degli scrittori intorno ad essi, scoperto e corretto, ivi — loro imperizia sotto l'imperador Valentiniano, 99 — norma prescritta da questo imperatore sovr' essi, ivi — giudici maggiori, quali s'intendessero; e minori, quali, 91 — lor sistema osservato sotto i Normanni; IV, 129.

Giulia Legge, sviluppata; I. 45.

GIULIA di Marco, snora del terz'evdine. Suoi errori e laidezze; IX, 412 — suo processo come ventilato dal tribunale dell'Inquisizione, 415 — sua sentenza. Saa abiura e perpetua carcerazione, 416.

GIULIANO, imperatore, l'apostata. Sue leggi a Mamerino, prefetto pretorio, e ad Imerio, vicario di Roma, I. 201 — consolari della Campania sott'esso, quali, isi — iscrizione di Lupo, uno d'essi, riportata, 202 — altra di Postumio Lampadio, riferita, ivi — ne istituzioni, contrarie a quelle di Costantino, 303 — suo odia e tentativi contro la religione cristiana, ivi — sua morte prematura, 304.

Giulio secondo. Sua assuraione al papato; X, 272 — come riuscisse il più fiero nemico che mai avesse la Fran-

cia, ivi.

Giuramento. Quando e come i papi a'arrogassero la facoltà di sciogliere da' giuramenti; III, 284 — come se

l'arrogassero in seguito anche i vescovi, ivi.

Giurisconsulti, e loro libri, esposti; I, 87 — loro dignità a' tempi d'Adriano imperatore, 91 — qualificazione de' medesimi di Manilio, riferita, 92 — fino a quando durasse il loro buono stile, 95 — loro fazioni quando insorte, 96 — loro sette enunciate, ivi — se fino a' tempi di Costantino fossero Gentili, 111.

Giurisprudenza romana rinnovata da Adriano, imperatore; I, 81, 110 — sua dignità e onore, 87 — colmo
di sua grandezza, in quali tempi, 91 — sua nuova forma sotto Costantino, 246 — perchè da Giuliano chiamato Novatore, 252 — sua mutazione sotto la religione
cristiana, 254 — suo sistema, come mutato sotto la religione cristiana, 250 — stato della giurisprudenza in

Italia nel regno degli Aragonesi; X, 168.

Giurisprudenza napoletana. Suo stato sotto il regno degli Aragonesi: X, 160 - giurisconsulti che fiorirono in quel tempo nel regno. 175 - suo stato sotto Carlo quinto, e suni vicere; XI, 286 - suo stato nel secolo decimosesto; XII, 320 - scienza feudale come in questi tempi illustrata, 321 - dottrina delle regalie poco nota agli antichi , come ampliata da' giuriscousulti napoleteni, 322 - nuovi uffiziali introdotti, ivi - fedecommessi, quali alterazioni ricevessero in Napoli, 323 emfiteusi, censi e cambii quanto illustrati in quel secolo. 324 - nuova materia delle rinunzie come sviluppata . 326 - onde multiplicassero i tribunali e gli avvocati, 327 - stato della medesima sotto i re di Spagna Filippo terzo e Filippo quarto; X, 202 - giurisconsulti che fiorirono in questo decorso di tempo, ivi - suo atato nella fine del secolo decimosettimo fino a' nostri tempi; X1, 95.

GIUSTINIANO, imperatore. Sua abolizione del Jus Onirio tium; 1, 40 - come assunto all'Imperio d'Oriente: 11. 86 - onde sopranominato il Grande, ivi - suo primo Codice delle leggi, esposto, 87 - suo editto intorno al medesimo, riferito, 88 - leggi di cinquantaquattro imperatori in esso contenute, 89 - sua impresa delle Pandette, e sue Istituzioni, ivi - suo secondo Codice di Ripetita Prelezione, esposto, 96 — sue decisioni enunciale. 07 - suo rigore nel non ammettere fuori di questo Codice altre costituzioni, 100 - autorità data a questo secondo Codice, 102 - riprensione ingiusta fatta a Ginstiniano per questo secondo Codice, ivi - sue Nuvelle Costituzioni, 103 - suoi tredici Editti, 106 - autorità de' suoi Codici in Italia, 110 - sua spedizione contro Teodato, re d'Italia, sviluppata, 112 - famosi capitani de' suoi tempi, riferiti, 113 - come cadesse nelle sue mani l'Italia, 118 — sua prammatica per l'Italia, aviluppata, 138 - sua morte, e conseguenze della medesima, 139 - perchè le sue leggi si sostenessero nel ducato di Roma per opera de' papi, 259 - perchè le sue leggi andassero in oblio in Occidente, 166 - perchè decadessero anche in Oriente, 170 - collezioni posteriori, perchè oscurassero le sue, ivi - onde decadesse sutto l'imperator Foca la loro autorità, 173.

GIUSTINO primo, imperatore. Succede nell'Imperio ad Anastasio; II, 85 — associa all'imperio Giustiniano, suo mipote, 86 — non sapendo scrivere, qual istromento in-

ventasse per sottoscrivere i diplomi; III, 246.

Giustino secondo, imperatore. Sua sunpidezza e suoi primi errori; II, 141 — come disordinata l'Italia da Lon-

gino, suo primo esarca, ivi.

Giustizia. Sua amministrazione non compete agli ecclesiastici; I, 322 — data da Dio a' soli principi secolari, 323 — nel quarto e quinto secolo la Chiesa ne su priva, 324 — legge che proverebbe il contrario, dimostrata supposta e apocrifa, 326 — risposte dimostrative del Dupin alle obbiezioni degli ecclesiastici, 327 — come la chiesa non la potesse esercitare nemmeno sopra i suoi preti, ivi — costituzione apocrifa intorno a ciò distrutta, 329 — novella di Valentiniano terzo imperatore intorno a ciò riferita, 332 — legge di Teodosio a ciò spettante, esposta, ivi — altra Novella di Valentiniano sopra di ciò, 333 — fino a' tempi di Giustiniano sempre presso ai

magistrati laici, ivi.

Giustiziero granda. Introdotto secondo l'uso di Francia da Ruggiero primo, re di Sicilia, ec.; V, 130 — quale autorità avesse sotto Guglielmo primo e sotto Federigo secondo imperatore, 165 — sue prerogative auche ai di uostri, 166 — riflessione dell'autore rispetto alla divisione delle province del regno, ec., 167 — Errigo Ollia, primo gran giustiziero sotto Ruggiero primo, 169 — altri giustizieri de' tempi seguenti, enunciati, ivi — leggi di Federico secondo e de' re angioini intorno all'ufficio del gran giustiziero, ivi.

GIZERICO, re de Vandali. Sue imprese su l'Aquitania e le

Spagne; I, 225.

GOFFREDO (monaco) Malaterra. Sua autorità nell'istoria; IV, 118 — per ordine di chi scrivesse la Storia normanna, ivi — come la sua istoria fosse ritrovata, ivi.

Goti. Quali Romani si dessero al costoro dominio; I, 49 - dopo la lor incursione in Italia, qual fosse il destino delle leggi delle dodici Tavole, 100 - loro origine e progressi; II, 6 - Grozio rispetto ad essi lodato, ivi - Goti orientali, e Goti occidentali, quali, ivi — origine del loro nome sviluppata, 7 — loro stato sotto l'imperatore Onorio, ivi - istoria del loro priucipe Teodorico, 9 per qual motivo i Romani provinciali eleggessero la loro servitù sott'essi, 13 — testimonio di Salviano intorno a ciò, riferito, ivi - testimonio d'Orosio, riferito, 14 quali regioni dominassero sotto Clodoveo, 21 — loro Codice sotto Chindeswindo e Reciswindo, e loro successori, 23 - come da essi discendessero i re di Spagna, 27 - pace stabilita fra essi e i Romani, 34 - dilatamento del regno loro, 35 - loro imprese sotto Teodorico ostrogoto, ivi - quando forzati da Ginstiniano imperatore ad evacuar l'Italia, 45 - dipendenza de' loro re agl'imperatori d'Oriente, dimostrata, 48 - loro comiti, quali, 55 - loro uffiziali enumerati, 58 - sott' essi come i Codici romani sussistessero nel loro vigore, 72 - onde infetti d'arianesimo, 76 -- loro insigne pietà, 77 -- loro vanto presso Belisario, giustissimo, 79 - loro cose come rovinate in Italia, 112 - loro legati a Belisario, 121

—loro misera sorte dopo la morte di Totila, 129 — inutilità della loro ambasceria a' Franzesi, 132 — loro evacuazione d'Italia, 134.

Governatori. L'uso di mandargli alle città doversi a' Goti,

e mon " Romani; I, 55.

GRARVELA (Perenotto rardinale di). Vicerè di Napoli dopo il duca d'Alcalà; XII, 231 — genealogia di questo grand'uomo, ivi — stato del regno e degli altri domini di Spagna sott' esso, 232 — suoi fatti prima di questo impiego; suo carattere e sue virtù, ivi — singolar sua prudenza in congiunture assai malagevoli, 235 — come accogliesse Giovanni d'Austria, generalissimo della lega contro il Turco, 236 — quante cose concorressero a render travaglioso il suo governo, 239 — come lo travagliasse la corte di Roma colle sue ingiunte intraprese, 245 — sua chiamata in Ispagna ad impieghi più emineati. 248.

GRAZIANO, canoniste. Come smembrasse una legge di Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, per favorire la giurisdisione ecclesiastica; I, 326 — come nella sua compilazione facesse lo stesso in altre leggi, ivi — sua Collezione canonica; VI, 61 — come oscurò l'altre tutte, e fu insegnata nelle scuole, ivi — chi fosse, quando fiorisse e che professasse, 62 — come la compilasse in Bologna sotto papa Eugenio terzo, ivi — suo titolo e sua divisione, ivi — sua forza ed autorità, 63 — come se ne valessero i pontefici romani, ivi — henchè piena d'errori, ec., come fosse da tutti coltivata, ivi — onde Graziano fosse detto per antonomassa il Maestro, ivi — glossatori della sua opera noverati, 64.

Greci. Non paragonabili co' Romani, e perchè; I, 88—
loro imperio in Italia, perchè andasse in decadenza per
la ruova polizia introdottavi da Giustino secondo; II.
143—Greci scismatici. Loro favale intorno all'istoria di
Gregorio secondo papa e Leone Isaurico, confutate; III,
51—come e perchè avidamente abbracciate da' moderni novatori, 33—come in ciò segulti erroneamente dagli scrittori addetti alla Chiesa. 34—Greci, loro risorgimento in Italia, 338—ciacquistano maggior vigore
nella Puglia e nella Calabria; IV, 44—loro fortificazioni e sagge disposizioni per conservacyisi, 45—scon-

fittoOttone secondo, loro potenza fino n' Normanni, esposta, 48 - non conoscendo i feudi, sott' essi non si videro ne ducati ne contee, 51 — loro contese con i pontefici romani, 52 - onde pur oggi rimangano in Italia vestigi del rito greco, 53 - lor governo fatto insoficibile a' Pugliesi, 128 - come disfatti da questi coll'aiuto di alcuni Normanni, 120 — disegni d'Errigo, imperator d' Occidente, per cacciargli d'Italia, 134. 136 - decadenza del loro Imperio, e uccisione da essi fatta de' propri loro sovrani, 158 — loro ingiustizia contro i Normenui, 160 - loro spedizione sotto Ducliano contro i Normanmi in Puglia, 167 - rotti e disfutti presso il fiume Olivento da' Normanni. 168 - vinti di nuovo da' medesimi presso Cappe, ivi - rotti per la terza volta al fiume Ofapto in forma decisiva, ivi - nuova scontitta della loro armata sotto Annone, 160 — greca Chiesa, perchè apertamente si dividesse dalla Chiesa latina; IV, 400.

Grecia tutte, consultate de' Romani per la forme delle loro leggi; I, 85 — Grecia Magna, anticamente que-

le, ivi.

Gregoriano, Codice citato; I, 35 - suo sviluppamento, 100.

GREGORIO, giurisconsulto. Per qual motivo compilasse il

suo Codice; I, 111.
Gazgonio Magno, san (papa). Come si opponesse alle in-

traprese del patriarca di Costantinopoli; II, 304 - sua santità e sua forsa nel conservare e dilatere i suoi dri:ti, ivi --- in che imitato da' suoi successori, 306 --- perchè dedicasse le sue opere alla regina Teodolinda, 308 - patrimoni della Chiesa romana, sott'esso, quali, 334. GEEGORIO secondo, papa. Suoi sforzi per illuminate Lune Isaurico rispetto alla costui empia impresa sopra le sacre immagini; III, 14 - come insidiato nella vita da costui, 16 - sua scomunica contro l'esarca di Ravenna, 19 - sue lettere apostoliche intorno a ciò, che producessero, ivi — suoi nuovi tentativi per far ravvedere Leone Issurico, affatto inutili, 30 - come i Romani, disfattisi dell'imperatore, eleggessero per loro capo questo pontelice, 31 — errori e felsità degli scrittori greci intorno a ciò, scoperte e corrette, ivi - verità de' fatti, esposta dagli scrittori franzesi, e approvata, ivi - errore degli scrittori latini, confutata, 35 — come non sott'esso, ma in tempi più moderni i papi divenissero signori di Roma, 35 — suoi ricorsi in Francia per protezione, 37 — morte di questo gran papa, dopo aver ottenuta la protezione della Francia, 38.

GREGORIO terzo, papa. Sua bella lettera a Leone Isaurico riportata; II, 191 — come sott'esso i Franzesi cominciassero a por mano nelle cose d'Italia; III, 38 — nel costui pontificato si stabilirono i papi nel ducato roma-

no e pell'esarcato di Ravenna, ivi.

GREGORIO settimo, il già famoso Ildebrando, come fatto papa; IV, 275 — onde scomunichi i principi normanni Roberto e Riccardo, 282 — si pacifica con essi e gli assolve, 285 - come sott'essi passi il ducato di Benevento alla Santa Sede, 286 - litigi fra esso e l'imperatore Errigo, 288 - motivi de' medesimi, ivi - come deposto dall'imperatore, 280 - aduna un concilio in Roma. Scomunica il concilio che lo depose, e priva Brrigo del regno di Germania, ivi - suo abboccamento coll'imperatore Errigo, dopo averlo altamente avvilito, ivi — torna in Roma, rinnova la scomunica contro Errigo, e crea imperatore il duca di Svevia, 200 - deposto da Errigo, e da colui creato antipapa Clemente ter-20, 201 - come si ritiri in castel Saut'Angelo, ivi come liberatone da Roberto Guiscardo, e condotto in Laterano, 208 - uon fidandosi de' Romani, segue Roberto, e fa sua residenza in Salerno, 299 - investitura data a Roberto, esposta, 300 — sua morte come deplorabile per la Santa Sede, 300 — suo carattere sviluppato, ivi.

GREGORIO ottavo. Come eletto papa; V, 371 — sua san-

tità. Suo breve seggio e sua morte, 372.

GREGORIO, prete. Sua Collezione de' canoni detta Policarpus; VI, 61 — come non mai fatta pubblica colle stampe, ivi.

GAZGORIO nono, papa. Suo Decretale, quai conseguenze inducesse; VIII, 67 — come quindi si fondasse la romana monarchia, ivi — come eletto papa, e sue lettere di sua elezione a tutti i principi, 211 — lettera all'imperator Federigo ampiamente enunciata, ivi — sua precipitata censura contro Federigo, imperatore, 215

- con tutte le sue discolpe torna a scomunicarlo. 216 - volendo reiterar tale scomunica, se gli muove contro il populo romano, lo strapazza e lo forza a fuggirsi in Perugia, 210 - indegnità di questo papa contro l'imperatore Federigo, 222 - come dal vicario di Federigo invasa la Marca d'Ancona, 223 - spedizione di questo papa contro la Puglia, 224 - felici eventi di questa spedizione, ivi - iniquità de' frati Minori contro Federigo a pro del papa, 226 - sua impresa sopra gli Stati di questo principe, di qual rea conseguenza per la cristianità, 231 - sue declamazioni contro la pace di questo monarca col soldano, 234 - come amentito da' vescovi e principi di Germania e d'Italia, ivi - come e perche mal riceva l'ambasciata di Federigo. 238 - maneggi per la pace con Federigo, 242 - conclusione di questa pace, e articoli della medesima, 246 - conseguenze di questa pace, 247 - nuovi sospetti di Federigo, e motivi datigliene da questo papa, 268 - come irriti Federigo, che cala in Italia con grande armata, 270 - come più apertamente si scuopra suo nemico, 282 — ree conseguenze di ciò, 283 — ricorso di questo papa a Jacopo, re d'Aragona, contro Cesare, 286 - nuovi disturbi fra esso e l'imperator Federigo, 200 - perchè scomunichi di nuovo l'imperatore, 201 - notifica a tutti i principi cristiani l'orribile cen-Bura, 292 - come frapponga i frati per inquietare il monarca, 295 - si collega con chi può, e rompe in guerra aperta con esso, 207 - come pubblichi contro l'imperatore la crociata, 301 - concilio generale intimato contr' esso, 302 - morte di questo papa di puro affunno, 308.

GREGORIO decimo. Come dopo tre auni di sede vacante creato papa in Viterbo; VII, 237 — tosto fatto papa medita l'impresa di Soría, 239 — va a Lione a celebrare un concilio per tale effetto, 240 — quivi riceve l'imperator d'Oriente e il patriarca, i quali grande-

mente accarezza, ivi.

Gargorio undecimo. Come costui trasferisse in Roma da Avignone la Sede apostolica; VIII, 338 — sua morte un anno dopo accaduta, che conseguenze partorisse, ivi — tumulto de' Romani per l'elezione del nuovo papa, e difficultà d'averlo italiano, 339 - minacce di

questo popolo infuriato al conclave, ivi-

GREGORIO duodecimo. Come assunto al papato nello scisma; IX, 8: - come sfuges di venire a conferenza per fiuir lo scisma, 82 — assedio e impresa di Roma fatta dal re Ladislao in questo tempo, ivi - custui ostinazione nel non voler rinunciare il papato per dar fine allo acisma, 80.

GRIMOALDO quipto, duca di Benevento. Suo carattere; 11, 268 - come divenuto re d'Italia, 269 - sconfitta duta da esso a' Greci, 272 - come non mai ebbe guerra cu' Saraceni, 274 - quando divenne re d'Italia, e con quai modi, 277 - spedizione di Costanzo, imperatore d' Oriente sutto questo re, 280 - sue leggi e sua strana morte, 295, 297 - suo elogio, 297 - fatto cattolico, da ariano che prima era, ed ettimi effetti di ciò, ivi.

GRIMOALDO, principe di Benevento; III, 190 - patti di Carlo Magno prima di restituirlo a' Beneventani, ivi moneta di Carlo Magno d'oro relativa a ciò, dottamente spiegata, 101 — suoi mancamenti a Carlo, e sua guerra con Pipino, re d'Italia, 103 - sue nozze colla mipote dell'imperator d'Oriente, 194-ripudio di questa principessa per deludere i Franzesi irritati, ivi sue guerre co' Franzesi, 195 - sua costante forza nel

reprimergli, e sua morte senza prole, 196.

Gamoaldo secondo, principe di Benevento. Come di tesoriero di Grimosldo primo divenisse principe; III, 218 — errore del Sigonio intorno a ciò, corretto, iri - suo genio e carattere, ivi - sua pace con Carlo, re di Francia, ivi - co' Napoletani, 210 - come un nohile heneventano turbasse questa pace, ivi - sua grande impresa contro i Napoletani, 220 - pace data si medesimi, ivi - congiura contr'esso, e sua tragica morte, 221.

GROZIO Ugone. Sua dottrina rispetto al dominio del ma-

re, esposta; V, 337.

GUAIMARO terzo. principe di Salerno. Invito da esso Litto a quaranta Normauni: IV, 123, 125 - come querti quivi trovandosi, difendano il paese da' Saracesi, 125 - beneficenze di costui a' modesimi per gratitudine, ivi.

GUAIMARO quarto, principe di Salerno. Come accolga i Normanni; IV, 145 — come servasi in tutto d'essi, e per quai fini, ivi — ane-ricompense a' servigi de' Normanni, 149 — conquiste de esso fatte coll'aiuto dei medesimi, 150 — come si usurpasse il titolo di duca di Puglia e di Calabria, 151 — sua grandezza sopra tutti gli altri principi d'Italia, ivi — sua tragica morte per congiura degli Amalfitani, 204.

GUALTIERI, conte di Brenna. Sue pretensioni sopra il regno di Sicilia; VI, 87 — fondamenti di sue pretensioni sopr' esso, sviluppate, ivi — giunto a Roma con poca gente, vien quivi giudicato matto per voler con si poco numero di gente tentar l'impresa del regno, 90 — come il papa gli accordasse soccorsi, ivi — sue imprese in Terra di Lavoro contro i Tedeschi, 91 — rompe e mette in fuga il capitano Diopoldo, 94 — sue conquiste in Puglia, 95 — assediato da Diopoldo, perde un occhio per un colpo di freccia, 104 — fuga Diopoldo, che vergognosamente lascia l'assedio di Terracina; ivi — sua gloriosa morte, e conseguenze della medesima, 105.

GUARINO Canzolino. Primo gran cancelliere de' regni di Sicilia e di Napoli sotto Ruggiero primo, normanno; V, 156 — sua origine e sua fama, ini — come perseguitasse i monaci di Monte Casino, ini — visione o impostura di Crescenzio, romano, monaco, contra Gua-

rino, esposta, ivi.

Guelfi. Loro origine; VI, 156 — non nati sotto Federigo, imperatore, 157 — Fazzello convinto d'errore nel farne autore questo monarca, ivi — come nascessero e gittassero profonde radici molto prima in Alemagna, ivi — fazione sempremai papalina, ivi — come questo nome insieme colla fazione passasse in Italia, ivi — loro capi e antesignani in Italia, 158 — come i papi coltivassero queste fazioni per tener bassi gl'imperatori, 159. GUICCIABDINO. Sua autorità contro ciò che viene asserito

di papa Alessandro terzo e de' Veneziani; V, 336. Gupo, duca di Spoleto. Sua pretensione all'Impero e al regno d'Italia; 111, 330 — vince Berengario, già incoronato tale, 331 — incoronato imperatore da papa Stefano, ivi — sua conferma delle donazioni alla Chiesa,

GIANNONN, T. XIV.

ivi — privilegi da esso conceduti agli ecclesiastici e alle città, 332.— come finalmente vinto da Berengario, 333.— sua morte, ivi.

GUGLIELMO, normanno, onde disceso; IV, 113 — onde s'acquistasse il sopranome di Braccio di ferro, 159 — sue imprese contro s' Saraceni ed s'Greci, iri — sua morte, e suo elogio esposto, 178.

GUGLIELMO, altro normanno, detto il Conquistatore. Co-

me conquistasse l'Inghilterra; III, 116.

GUGLIELMO, pugliese. Suo poema fino a qual punto dell'istoria normanna arrivi; IV, 117 — più storico che poeta, ivi — come lo pubblicasse ad istanza di papa Urbano secondo, ivi.

GUGLIELMO secondo, normanno, duca di Puglia, nipote di Roberto Guiscardo. Succede al padre nel ducato di Puglia; IV, 346—chiede a papa Pascale secondo l'investitura del regno di Puglia e della Calabria, 347—è nuovamente investito de' suoi domini de papa Gelasio secondo, 351—si fa confermare le investiture da papa Calisto secondo, 354—sua morte, di quali disordini cagione, 358.

GUGLIELMO da' Vercelli. Autore della riforma di san Benedetto de' frati di Monte Vergine; IV, 408 — come caro a Ruggiero primo, re di Sicilia, per la sua santità, ivi — come questo principe arricchisse questo mona-

stero, ivi.

GUGLIELMO primo, normanno, secondo re di Sicilia; V, 212 — come il costui regno fosse pieno di turbolenze, e per quali cagioni, ivi — si fa di nuovo incoronare in Polermo, 213 — come è guadagnato da Maione di Bari, grande ammiraglio, ivi — come costui sotto mentiti sembianti tentasse d'usurpargli il regno, 215 — come s'irritasse papa Adriano quarto, 217 — sue violente risoluzioni contro questo papa, 218 — supposto morto, quali sconvolgimenti accadono in Puglia e in Terra di Lavoro, 219 — come risvegliato dal suo vizioso letargo si scuotesse per le ribellioni de' Palermitani, 228 — sue imprese, e rifiuto di papa Adriano quarto, da esso invitato alla pace, 229 — prende Brindisi, e fa impiccare per la gola i baroni ribelli vi rifugiatisi, ivi — prende Bari, e giustamente la fa diroccare da' fonda-

menti, 230 - errore intorno a ciò d'alcuni scrittori. corretto, ivi - prende Taranto e le sue adiacenze, ivi - assedia Benevento, e riceve legati da papa Adriano quarto, 231 - si pacifica con questo papa, e da esso riceve l'investitura de suoi domini, 232 - promesse di questo re a papa Adriano quarto, 254 - articoli di questa pare sviluppati, ivi - vendetta da questo re presa di Roberto, principe di Capua, 236 - sua vittoria sopra l'armata di Emanuele Comneno, imperatore d'Oriente, 237 - sua ambasciata ad Alessandro terzo cletto papa, 250 - come grandemente gli giovasse questa amicizia con papa Alessandro, 251 -- come riceva la puova della sollevazione contro Majone . 253 -onde finalmente indotto a credere la costui conginra. 264 - come s'abbandonasse a una vita oziosissima e rilasciata, e divenisse montecatto, 266 — congiura con-tr' esso, e capi della medesima, 267 — in che forma fosse effettuata la congiura, 268 - come riacquistasse la libertà, e riassumesse il governo, 272 - sua inconsolabile afflizione per la morte del figliuolo Ruggiero, accaduta per sua colpa, 274 — suo pentimento, e privilegi da esso conceduti a' Palermitani, ivi - suoi messi al Bonello per acquietarlo, 275 - perdona a' congiurati, e riceve in grazia Bonello, 276 - per nuova congiura fa morir Bonello e i pnovi eltri congiurati, 277 come impligioni e faccia acciecare Ruggiero Sanseverino, 270 - sue valorose imprese nel ricuperare la Puglia, 280 - come poi s'abbandonasse di nuovo all'ozio e alla vita molle, 281 - assalito entro la reggia stessa. e come liberato, 285 - perchè s'acquistasse presso i Siciliani il sopranome di Guglielmo il Malo, 286 - sua cristiana morte, spo testamento e suoi funerali, 287 suo carattere sviluppato, 288 - sue leggi ampiamente enunciate, 289.

GUGLIELMO secondo, re di Stcilia. Come incoronato ancorfanciullo; V, 306 — amore de' popoli verso il medesimo, coltivato per opera della madre, prudentissima regina. 307 — suoi innumerabili benefizi e perdoni enunciati, ivi — tunulti insorti nella corte, come serlati, ivi — come soccorresse papa Alessandro terso: come hurlato dal perfido Emanuel Comaeno, imperatore d'O.

riente, 314 - morte del costui fratello principe di Capua, ivi - sua spedizione contro il Saladino, e famoso tempio eretto in Monreale, 3,5 - ambasciata al medesimo dell'imperator Federigo, 318 - rifiuta la costui figliuola, e peusa ad imparentarsi col re d'Inghilterra. 320 - sua ambasciata ad Errigo secondo, re d'Ingbilterra, ivi - riceve per moglie la costui figlia, che è incoronata regina in Palermo, 321 - sua costituzione a favore de' vescovi per intercessione di Gualtieri, arcivescovo di Palermo, sviluppata, ivi - s' unisce con papa Alessandro terzo nel trattato di pace con Federigo primo, imperatore, 325 - pace fra papa Alessandro terzo e l'imperatore Federigo primo, per mezzo de costui ambasciadori seguita, 350 - tregua di quindici anni fra esso e l'imperatore Federigo primo, stabilita. 333 - sua venuta in Puglia. Sua spedizione contro Apdronico il Tiranno, 361 - non avendo prole, suoi pensieri per la successione del regno, 363 — dà in matrimonio la sua sia Costanza a Errigo di Svevia, re d'Alemagna, 364 — sua immatura morte, di che cagione, 575 - sue grandi virtu sviluppate partitamente, 376-sue leggi enunciate e sviluppate, 377.

GUGLIELMO terzo, re di Sicilia. Come succede al padre; V, 26 — spedizione dell'imperatore Errigo contr'esso, ivi — come da costui fatto prigione e barbaramente

straziato. 32.

GUNDEBEATO decimoprimo, re de' Longobardi. Come spartito il regno d'Italia fra esso e Partarite, suo fratello; II. 276 — ree conseguenze di ciò, ivi.

## T

Jacopo primo, re di Sicilia. Assunto al trono dopo la merte del padre Pietro d'Aragona; VIII, 7, 39 — sua guerra col conte d'Artois; figlio di Filippo, re di Francia, 8, 39 — suoi conforti al fratello, re d'Aragona, per liberarsi de tante guerre, 45 — sua spedizione in Calabria con poco effetto, e suo pericolo sotto Gaeta, isi—torna in Sicilia, 46 — come ricade in esso il regno d'Aragona; e rompimento della pace col re di Francia e

col papa, 54 -- molestic dategli dal re di Francia e da papa Niccolò quarto, perchè rinunzi al regno di Sicilia, 55 -- la morte di questo papa lo fa temporeggiare, ivi - intimazione di papa Bonifacio ottavo che abbandoni il regno di Sicilia, 58 - guerra intimatagli dal re di Francia, come lo muti di pensiero, 59 - mande al papa ambasciatori per la pace, ivi - conclusione della pace. Articoli della medesima, e lodi d'ogni uomo prudente di questo monarca per avervi aderito, 60 ambasciata de' Siciliani per indurlo a date in mano loro le castella e le fortezze di Sicilia, e sciogliersi dal giuramento prestatogli di fedeltà, 64 - onori e beneficenze ricevute da papa Bonifacio, e sua venuta a Roma a' piedi di questo papa, 63 - suoi sforzi per indurre il fratello Federigo a lasciar il regno di Sicilia, ivi - nuovi suoi ambasciadori a' Siciliani pel fine medesimo, 60 — si porta a Roma la regina Costanza, madre di questi due re, per tal effetto, 70 - come accogliesse la madre e la sorella, ivi - richiama tutti gli Aragonesi e Catalani di Sicilia, e si dispone colle sue armi ad unirsi con Carlo secondo contro il fratello Federico, 71 - sua infelice impresa di Sicilia e di Siracusa. Suo ritorno a Napoli; sua infermità, e sua gita verso la Spagna, 74-suo ritorno a Napoli con potente armata, e sua nuova spedizione per la Sicilia, 75 - dopo la vittoria ottenuta sopra il fratello lascia l'impresa al duca di Calabria, e parte, 80.

IACOPO di Milo, gran giurisconsulto sotto il re Roberto di Napoli; VIII, 259 — ouori ricevuti da questo monar-

ca , ivi.

IACOPO, re d'Aragona, detto il Conquistatore; VI, 286 chiamato in aiuto da papa Gregorio nono contro Federigo secondo, imperatore, accetta l'invito, ivi — perchè con tutta la promessa a questo papa, non venisse giammai, 287.

ILDBALDO. Creato da' Goti re d'Italia; II, 124 - sua cru-

deltà, sua pronta morte, ec., ivi.

Illirico. Sue diocesi; I, 18a — sua polizia ecclesiastica esteriore dopo Costantino Magno, 296 — qual diocesi ed in quante province divisa, irl.

Immagini. Suo culto, con qual forza combattuto da Leone

Isaurico, imperator d'Oriente; III, 10 — dagli altri auni auccessori, 40.

Imperatore. Il primo che avesse dal senato romano questo titolo; I, 104—a che l'estendessero quei che l'ottennero dopo Giulio Cesare, ivi — quale autorità si usurpassero poscia, 105 — iniqui e crudeli, quali, 108 — malgrado ciò, per qual ragione le loro leggi fossero giuste e prudenti, ivi.

Imperatori. Loro intensa smania di distruggere il cristianesimo; 1, 153 — fra essi i più crudeli nemici del nome cristiano, 155 — loro singolarità nella promulgazione delle leggi, 220 — da Costantino Magno fino a Valen-

tipiano terzo poverati, 220.

Imperadori d'Oriente. Come disponessero di tutto ciò che apparteneva alla Chiesa a loro talento; II, 3:1 — come imitati in ciò da' duchi di Benevento, ivi — testimonio irrefragabile del vescovo san Barbato, ivi—implacabili

nimici de' Longobardi, 340.

Imperatori d'Occidente. Stranissima lor pretensione di dar titoli di re; V, 13 — onde traessero questa lor pretensione, ivi — pretensione straordinaria di Federica primo, espoata, ivi — divisione degli autori rispetto a ciò. 14 — falsi principi di questa lor pretensione sviluppati, 15 — confutazione de' modesimi, ivi.

Imperatori germanici. Come e per qual ridicola disputa seguita in Roncaglia sotto Federigo primo, fossero sostenuti padroni di tutto il mondo; V, 241.244 — come decadessero, e l'Italia si sottraesse a' lor domini, 355 — loro costituzioni spettanti a' feudi, 401 — come e quando i unissero l'eresie, bestemmie, ec., e loro co-

stituzioni sopra ciò; V1, 133.

Imperiali potestà. Come le prerogative imperiali mon possano pregiudicare la sovranità degli altri monarchi; III, 211 — da' fatti segutti in Roma per mano di papa Leone a Carlo Magno nulla si può concludere rispetto a ciò, e perchè, 206, 209 — quando gl'imperatori ottenessero che niun papa si potesse consagrare senza il loro consenso, 238 — semplicità di loro elezione fino al decimo secolo, esposta, 289 — diete convocate quando venivano in Italia, come e dove; IV, 37 — loro ragioni e privilegi sopra la Chiesa romana, 79 — come da' loro favori verso i pontefici si rovinanse la disci-

plina della Chiesa, 80.

Imperio d'Oriente. Sua decadenza sotto l'imperator romano Argiro; IV, 158 — come in Italia più non restasse terra di lor dominio nel duodecimo secolo, 348. Impero romano. Sua disposizione sotto Costantino Ma-

gno, imperatore; I, 181.

Impero d'Occidente. Discordie de' principi di Germania dopo la morte d'Errico quarto; IV, 356.

Inghilterra. Come pagasse il tributo a' papi fiuo a Errigo ottavo: IV. 258.

Inghilterra. Ordini militari di cavalieri istituiti da quei re,

esposti; VII, 285.

Innocenzio secondo, papa. S'unisce coll'imperator Lotario, e muove guerra al re Ruggiero primo di Sicilia; V, 26 - sua gita a Pisa co' cardinali del suo partito, ivi - suo imbarco sulle galee pisane, e sua gita in Francia, 27 - aduna un concilio in Rems, e scomunica Anacleto, ivi — deluso in Francia, si rivolge all'imperator Lotario, ivi — induce l'imperatore a calar in Italia contro Ruggiero, 28 - incorona Lotario con gran pompa, 30 — è costretto dall'armi di Ruggiero a tornarsi a Pisa, 33 - come guadagna il favore di san Bernardo, e lettera di questo a Lotario contro Ruggiero e Anacleto, 38 - sua gita a Viterbo per incontrarsi con Lotario, 43 — quivi riceve tremila soldati con ordine di conquistare la campagna di Roma, ivi - come prende San Germano, Capua e Benevento, ivi - primi disgusti del papa coll'imperator Lotario intorno a chi dovea investire il nuovo duca di Puglia Rainullo, e come quetati, 44 — assedia con Lotario Salerno, e suoi nuovi disgusti coll'imperator Lotario, 61 - ricorre a san Bernardo per pacificar Ruggiero, 64 - dopo la morte di Anacleto si rivolge tutto all'oppressione del re Ruggiero, 67 — fulmina di nuovo scomunica contro Ruggiero, ivi - la morte del duca di Puglia è per esso un fulmine terribile, 68 - mossa del papa con l'esercito per opporsi a' progressi di Ruggiero, 69 - riceve cortesemente gli ambasciatori di Ruggiero, ivi - spedisce a Ruggiero due cardinali, e gli propone la pace, 70 sua ostinazione, sua nuova rottura e sua prigionia, 71 - opinioni varie degli scrittori ventilate, 72 - con qual clemenza trattato da Ruggiero, 73 — lo investe del regno di Sicilia, del ducato di Puglia e del principato di Capua, 74 - sua morte dopo aver retta la San-

ta Sede quattordici anni . 88.

Innocenzio terzo. Eletto papa dopo la morte di Celestino terzo; VI, 48 — fa rimettere in libertà la regina Sibilia ed i suoi figliuoli, coll'arcivescovo di Salerno, che erano ancor prigioni in Alemagna, 50 - sue tre famose epistole per tale effetto, riferite, ivi - altra sua famosa lettera a Costauza, imperatrice, intorno all'elezione de' vescovi, 52 - sotto quali strette condizioni da l'investitura del regno di Sicilia a Costanza, imperatrice, vedova, ed al figlio Federigo, 55 - come riducesse ciò che era stato accordato a Guglielmo prime. re di Sicilia, 60 - suoi maravigliosi progressi ne' regni di Sicilia e di Napoli, 76 - sue epistole rispette a ciò enunciate, 77 — spedizione del suo legato in Sicilia, ivi - come il suo legato prende il giuramento di fedeltà in nome del papa, 78 - scomunica Marcovaldo, e sue lettere a' vescovi di Sicilia, 81 - sua lettera all'arcivescovo di Palermo a pro di Gualtieri, conte di Brenna, 88 — aspra risposta al medesimo di questo prelato, 80 - come il suo prode maresciallo dista totalmente Marcovaldo fra Monreale e Palermo, go indegnità del nuovo arcivescovo di Palermo contro i voleri del papa, o5 — scomunica costui, e lo depose dalle sue sedi di Palermo e di Troia, 98 - come questo indegno arcivescovo divenisse la favola di tutti, si - come questo papa fosse forzato a pacificarsi con i Tedeschi, 105 - mosso a pietà dell'infelice Stato di Sicilia, vi si porta in persona, 113 - propone al picciol re Federico Costanza d'Aragona; quindi va in Puglia, e si ferma in San Germano, ivi — assemblea a favor di Federigo quivi tenuta, 114 - ordinate le cose, sale al santuario di Monte Casino, 116 - torna in Campagna di Roma per la morte di Filippo, re di Germania, zio di Federigo, re di Sicilia, ivi — sua ambasceria spedita in Aragona pel matrimonio di Federigo, 118 — matrimonio di questo re, seguito in Palermo per opera del papa, con donna Custanza d'Aragona, 119

— incorona imperator Ottone quarto con ispeciali giuramenti, 120 — lo scomunica dipoi, e in un concilio lo priva dell' Imperio, 124 — alle sue rimostranze vien creato dagli elettori Federico, re di Sicilia, imperatore in età di sedici anni, 125 — depresso Ottone, e pacificata l'Italia, rivolge le sue mire contro i Turchi, 128 — sue lettere a' principi cristiani e al Saladino, 129 — general concilio da esso tennto in Laterano, ivi — dibattimenti terribili in esso seguiti, 130 — conferma in esso la creazion di Federigo, e l'invita a portarsi a Roma a prender la corona, 131 — sua morte, suo elo-

gio , 144.

INNOCENZIO quarto. Come creato in Anagni romano pontefice; VI, 313 — come di grande amico di Federigo imperatore gli divenisse allora nemico, 314 - sua prima intimazione a questo monarca, 315 — maneggi per la pace con questo monarca, 317 — temendo le insidie alla propria vita, ricorre a Genovesi, ed è soccorso con ventidue galere, ivi - suo arrivo in Genova, d'onde passa a Lione di Francia, 319 - intimazione del concilio generale. Fini del medesimo sviluppati, 320 vi presiede, e decora del cappello rosso i cardinali, 321 - dà, suo malgrado, dilazione di due settimane per la venuta di Federigo, 325 - priva dell'Impero e del regno Federigo intempestivamente, non senza orror del concilio, 326 - suo ostinato rifiuto alla mediazione del re di Francia, che producesse, 327 - come fosse riputate nulla tal sua deposizione, 328 — come insidiasse la vita di questo imperatore, 331, 333 — congiura de' baroni del regno per opera di questo papa, 334 - morto Federigo, come pretende ricaduti alla Chiesa i suoi regni; VII, 7 - suoi tentativi gagliardi contro Manfredi, g — parte da Genova, e manda soccorsi a' conti d'Aquino contro Corrado, 13 - invita Riccardo, fratello del re d'Inghilterra, alla conquista del regno, 16 - come vada a vuoto questo suo invito, ivi - errore degli autori rispetto a questo fatto, corretto, 17 - come fomenti l'inimicizie contro Corrado, 22 - piglia più animo per la morte del re Corrado, 26 - sua spedizione per invadere i regoi di Sicilia e di Napoli, 28 - suoi grandi artifizi per venir a capo di questa impresa, 29 — come si plachi con Manfredi, e l'investa del principato di Taranto, 32, 33 — lo ricolma di grandi beneficenze, ivi — con quanta pompa sia ricevuto nel regno, 36 — soverchia autorità ed ingiusta del costui nipote cardinale, che producesse, ivi — come mediti far prigione Manfredi, 59 — rotta del suo esercite, e suo ricovero in Napoli, 40 — invita Carlo d'Angiò, conte di Provenza, alla conquista del regno, 41 — muore in Napoli di cordoglio, 42 — sue qualità, e sua intelligenza della ragion civile, 43.

Innocenzio settimo. Come assunto al papato nello scisma; IX, 80 — odio de' Romani contro di lui, isi sua fuga da Roma, e suo rifugio in Viterbo, isi — richiamato iu Roma dal popolo, e sua morte. isi.

Innocenzio ottavo. Sua assunzione al pipito; X, 112—
pensieri di questo papa per ingrandir il suo figlio naterale Franceschetto, ivi — pretesto di costui per romperla col re Ferdinando primo di Napeli, ivi — baroni
del regno disgustati ricorrono ad esso per esser sostenuti, 113 — fomenta questa congiura, e gli vien mossa guerra dal re Ferdinando, 116, 120 — non vedendo comparire il duca di Lorena, si rivolge a' Venesiani, 122 — come costretto fa la pace col 1e Ferdinando, ivi — sua amicizia durevole per questo principe,
124 — sua morte, 135.

Innocenzio decimoprimo. Come cresto sommo pontefice; XIII, 335 — sua sante vita, e applauso di tutti i

principi per la sua esaltazione, ivi.

Inquisizione contro gli eretici. Come nata; VI, 131 — costume degli apostoli rispetto a ciò, esposto, ini — qual variazione sotto Costantino Magno, imperatore, ini — come gl' imperatori punissero in questo genere, 133 — loro costituzioni enunciate, ini — pene che s'imponevano anticamente a' diversi generi d'eresia, ini — lor sistema per rintracciar l'eresie, ed economia di giudicatura, 134 — come fossero trattate nella Chiesa le cause d'eresia fino all'ottavo secolo, 136 — in Occidente perchè diversamente andasse la faccenda, 137 — eretici insorti da Costantino Magno a Valentiniano terzo, 139 — due campioni insorti contro gli eretici, san Domenico e san Francesco, ini — come e quando

i Domenicani acquistassero il nome d'inquisitori, 14t — come aiutasse l'impresa loro Federico secondo, imperatore, 142 — lor tribunale fu solo eretto nel pontificato d'Innocenzio quarto, ivi.

Inquisizione formale. Erezione della medesima in tribunale sotto papa Innocenzio quarto nel secolo decimoterzo;
VII. 195 — bolla di questo papa pel buon successo di
questo tribunale, 198 — difficoltà insorte per ricever
questo tribunale, 199 — come nel regno di Napoli s'introducesse non il tribunale, ma i commissari, 200 —
ciò che seguisse in questo regno rispetto a ciò sotto
gli Angioini ligi de' romani pontefici, ivi — come questo tribunale fu consegnato a' frati Domenicani e a' fra-

ti Minori, 204.

Inquisizione nel Reguo. Per quali motivi abborrita da' Navoletani: XI. 160 - costituzione di Federigo secondo sviluppata, 165 - come si praticasse nel regno di Napoli sotto gli Svevi, 165 — come sotto gli Angioipi, ivi - come sotto gli Aragonesi, ivi - orribile modo di procedere di questo tribunale in Ispagna in que' tempi, 168 - tentata dal re Ferdinando in Napoli all'uso di Spagna, come rigettata da Napoletani, 171 — di puovo tentata e costantemente ricusata sotto Carlo quinto, del suo vicerè Toledo e di papa Paolo terzo, d'introdurla in Napoli, 188, 100 - sollevazione de' Napoletani contro essa, 192 - disordini, uccisioni, saccheggi e guerra formale entro Napoli per isbandirla, 107, 213 - tentata di nuovo sotto Filippo secondo in Napoli, e costantemente rifiutata, 217 - tragedia orribile seguita in Siviglia sotto questo monarca per l'Inquisizione, 221 - sforzi orribili de' Napoletani contro questo tribunale nel viceregnato del duca d'Alcalà, 233 - shusi di questo tribunale come non tolti in Roma rispetto a Napoli, con tutti i decreti del re di Spagna, 234 - celebre processo in Roma contro il marchese di Vico, esposto, 235 - avvenimenti di costui sviluppati ampiamente, 236 - come si tenti da Roma d'introdurla in Napoli ne' regni di Filippo terzo, quarto e Carlo secondo, 248 - come Napoli si sollevasse per l'indiscretezza di monsignor Piazza per tal materia, 257 - sedato il tumulto coll' espulsione di questo prelato, 25g — nuovi teutativi di Roma per porre in Napoli in qualunque modò l'Inquisizione, 262 — totalmente estintice in che modo, 265, 268.

Interpreti delle leggi presso i Romani, di qual carattere; I, 87—i più illustri enunciati, 88 — materie tutte ventilate col loro consiglio, 89 — quando mancasse si buo-

no istituto, e rei effetti di ciò, 100, 254.

Investiganti (Accademia degli). Come ed a qual fine istituita in Napoli; XI, 260 — primi letterati membri di quella. Come vi si professasse la buona filosofia, iri guerra de' frati a questa accademia, 262 — come Roma tentasse di nuovo per ciò mandar a Napoli i com-

missari del Sant' Uffizio, 263.

Investiture papali del regno di Napoli. Loro origine; IV, 192— come cominciate sotto Lione nono, che concesse la prima investitura ad Umfredo, normanno, e suoi eredi, 218—come maggiormente stabilite sotto papa Niccolò, 239— lor vigore acquistato a quel tempo, 251, 255— investitura data da Gregorio settimo a Roberto Guiscardo, 300— investitura rimarchevole accordata dell'antipapa Anacleto al re Ruggiero primo; V, 23—come presentemente, malgrado le medesime, i regni sieno vere monarchie, 19— aviluppamento dell'investitura di papa Innocenzio al re Ruggiero primo, di Sicilia, e di quella d'Anacleto, 74.

Joanniti. Leggi d' Arcadio contro essi; I, 273.

IRENE, imperatrice d'Oriente. Concilio sotto essa ragunato per la riforma della disciplina; III, 131 — come trasferito in Nicea, isi — economia di questo concilio,

esposta, 132.

Inneato, giutisconsulto. Se di suo privato genio, o per comendo della contessa Matilda spiegasse in Bologna i libri di Giustiniano; V, 52 — i Tedeschi, i Milanesi e i Fiorentini contendono della suo patria, 53 — discepoli del medesimo che illustrarono non solo Bologna, ma altri luoghi, 56.

ISIDOAO Mercetore, Sua orrida impostura intorno alle decretali; I, 317 — quando comparve alla luce del mondo, ivi — sua collezione sviluppata; III, 134 — sua im-

postura scoperta da gravissimi autori, ivi.

Istanzio, vescovo nel quarto secolo, condannato da' giudici secolari per suoi delitti: I. 325. Istria, qual provincia romana: I. 82.

Istrumento di donezione dell' Italia di Costantino Magno a Silvestro papa, dimostrato falso; I, 230 - autorità di sant'Antonino e del cardinale Cusano intorno a ciò. 232 — suo autore, un greco acismatico supposto, 233 - sentimento del de Marca intorno al medesimo, ivi. Italia. Perchè da' Romani antichi diversamente governata dalle altre nazioni; I, 37 - condizioni delle città di quella, ivi - non mai divisa in province anticamente, 52 — quendo in essa cominciossi a sentire il nome di provincia, 82 — sua rovina, onde originata, 84 — sue diocesi sotto Costantino Magno, 85 - suo prefetto pretorio, 86 - sua polizia esteriore ecclesiastica dopo Costantino Magno, 207- sotto qual prefetto si comprendesse, ivi - vicariati ad esso sottoposti ivi - sue province suburbicarie, quali, 299 - come il vescovo di Roma esercitasse i dritti di metropolitano, 300 - suo stato dalla morte di Valentiniano terzo fino a Giustino secondo, imperatore; II, 5-suo stato dopo la morte di Valentiniano terzo, 57 - quale sotto Teodorico, ostrogoto, 49 - sotto Giustino secondo, imperatore d'Oriente, 141 - stato e sorte d'Italia sotto il dominio longobardo; III, 100 - suo stato sotto Carlo Magno, re di Francia, 146 — non mai più afflitta, quanto dopo la morte di Carlo il Grosso, imperatore, e perche, 306 - suo regno come da Franzesi passa negli Italiani, 330 - divisioni fra i principi d'Italia, ivi invasione di Berengario, ivi — mire di Guido, duca di Spoleto, per cacciarnelo, 331 - scisma per la morte di papa Stefano, di che cagione, 332 - stato d'Italia sotto l'imperatore Arnolfo e il re Berengario, 334 - sue orride fazioni in questo secolo sviluppate, 337 - suo misero stato sotto il secondo Berengario ed Adelberto: IV. 5 - suo ricorso ad Ottone, 6 - traslazione dell' Imperio dagl' Italiani ne' Tedeschi, 7,9 - come

ra , 74, 78. Italia. Qual parte d'essa i Greci per fasto chiamassero Italia; V, 94 - ciò che intendessero gli antichi scrittori per Italia, 95 - come la sola Puglia, ritenuta dai Greci, si disse Italia da essi, 96 - come e in che tem-

il suo regno dagli Ottoni passasse ne' duchi di Bavie-

po vi s' introducesse la legge feudale, 123.

Italia. Rinnovamento in essa delle buone arti e scienze; X, 138 — onde e come ciò seguisse dopo la caduta di Costantinopoli, 142 — letterati di quel tempo, e loro opere, 144 - stato della giurisprudenza in Italia al tempo di Ferdinando primo d'Aragona, 168 - giurisconsulti che fiorirono in questi tempi, enunciati, 175. Italiana lingua. Sua origine vera; II, 201 — testimonio del Fornerio riferito intorno a ciò, ivi - comunissima sotto Federigo secondo, ivi - come anche detta latina, e perchè, 202 - savia riflessione del Pellegrino rispetto a ciò, 293 - onde i varii dialetti di questa lingua, ivi. IVONE di Ciartres. Sua collezione canonica; VI, 61 come ecclissasse tutte le altre precedenti, ivi - sua divisione e titolo, ivi - dell' altra intitolata Pannomia, come si vuole autore non esso, ma Ugone Catalano, iri. Jus Latii. A queli popoli accordato; I. 48. Jus libertatis de' Romani, quale; I, 37. Jus Quiritium, quale; 1, 30 - non accordato a' provinciali, ivi - abolito da Giustiniano, 40.

## T.

Jus terrendi, che importi, 327.

LABITTO. Suo metodo d'insegnar la legge; I, 114.

LABITTO. Suo Indice delle leggi commendato; II, 92.

Lacedemoni. Non imitati da' Romani rispetto alle conquiste; I, 36.

LADBLAO, figlio di Carlo di Durezzo, acclamato re di Napoli in età di dieci anni; IX, 36 — approvazione di papa Urbano sesto, e sua spedizione per difesa del re, di Ramondello Orsino, ivi — mala amministrazione di sua madre, la regina Margherita, che producesse, 37 — provvedimenti de' nobili, e creazione d'un nuovo magistrato, ivi — soccorso del papa Urbano a pro di lui, e guerra entro Napoli, 44 — sua fuga da Napoli, e assedio dalle sue genti posto a questa città, 45 — disgusto del Sanseverino con Luigi d'Angiò, 46 — sue nozze colta figlia di Manfredi di Chiaromonte, 49 — la morte di papa Urbano quanto gli fosse proficua, 50 — sollecitamento de' Napoletani a Luigi secondo d'Angiò contr'es-

so, 52 - come, a'conforti della madre, ripudia la prima moglie, 50 - ottiene de papa Bonifacio la dispensa e aiuto di dapari, 60 - inumanità contro questa povera ripudiata regina, ivi — sue imprese nel regno, 61 mosso a pietà della ripudiata Custanza, la marita con Andres di Capus: e parole memorabili di costei, dette andando a marito, 68 — assedia Napoli, che se gli rende, 60 - marita la sorella col duca d'Austria, e Bonifacio lo marita colla sorella del re di Cipro, 71 - chiamato degli Ungheri, accetta, ma parte sott'eltro pretesto, 72 - si presenta a Zara, che gli apre le porte, ivi - suo ritorno in Napoli, e varietà degli scrittori intorno a questo fatto, 73 — sua infelice impresa d'Ungheria, e vendita di Zara a' Veneziani, 75 - sue terze nozze colla vedova principessa di Taranto, e occupazione da esso fatta del principato di Taranto, 76 - come tenti d'impadronirsi di Roma, 79 — chiamatovi dal popolo romano, costringe papa l'inocenzio a fuggirsi in Viterbo, ivi - fatto padrone di Roma occupa Perugia, ivi - fa la pace con papa Innocenzio; e morte di questo nello scisma, 80 — sua impresa di Roma sotto Gregorio decimosecondo, 81 - sue disposizioni in quella capitale del mondo, 82 - il primo che a' suoi titoli aggiungesse quello di re di Roma, ivi - come nella sua assenza da Roma perde quella città, ivi - scomunicato, e degradato dal regno di Napoli da papa Alessandro, QI - occupa Roma senza contrasto, 02 - come perde Roma, che è occupate da Luigi d'Angiò, 93 - rotto e debellato da Luigi d'Angiò a Rocca. Secca, 04 — come risorga da questo colpo, ivi — rompe la pace fatta col papa, occupa Roma, e medita l'impresa della Toscana, 97, 98 - sua morte con fama di pessimo cristiano, 100 - suoi sovrani vizi e suo valore, 101, 106 - arte militare sott'esso cresciuta in gran pregio, 100 - lascia del regno erede Giovanna, sua sorella, 106 - come per la costui morte si dileguasse tutto il valor'militare; 108.

Lamberto, duca di Spoleto. Sorprende il papa Giovanni ottavo, e pretende la corona imperiale; III, 303, — fuga del papa in Francia, ivi.

Lampadici giuochi, quali ; 1, 35 t.

LANDULFO, gastaldo de' Capuani. Sua perfidia, di quanti

mali cagione; 111, 267 - sua congiura contro il prin-

cipe di Benevento Radelchisio, ivi.

Landulfo, conte di Capua e principe di Benevento, col fratello Atenulfo; III, 351 — come, per la morte del padre, concordemente regnassero, ivi — soccorsi loro venuti contro i Saraceni da Leone, imperatore d'Oriente, 352 — unione d'altri principi e di Giovanni decimo, papa, per tale effetto, ivi — come questo papa nou fosse il primo ad impugnar la spada, lasciando le chiavi, ivi — i Saraceni sostengon l'assedio al Garigliano, 353 — rotti e quasi distrutti dall'esercito confederato, ivi — come i Pugliesi e' Calabresi si dessero in poter di Landullo, ivi — come i Greci ricuperassero queste proviace. Sua morte, 356.

Laodicea, accademia d'Oriente; I, 122-testimonio d'A-

lessandro Severo, imperatore, ivi.

LANGIA (Carlo di). Sua venuta a Napoli per vicerè sotto Carlo quinto d'Austria, imperatore; XI, 35 — carattere e valore di questo Fiammingo, ivi — sua partenza per l'esercito di Cesare, avutone il aupremo comando, 36.

LASENA Pietro, avvocato napoletano sotto Filippo terre; XIII, 38 — sua opera dell'Antico Ginnasio Napoletano,

in qual occasione da lui composta, 32.

Legati apostolici. Come e quando ed a qual fine introdotti da' romani pontefici; IV, 325 — perchè detti legati a latere, ivi — legati provinciali, quali fossero, 326 — legati particolari de' papi, quali, 327 — come pregindicassero i luoghi ov'erano spediti, 530 — ripari presi dai monarchi rispetto a ciò, esposti, ivi.

Leggi romane, lodate; 1, 33, 34 — maestà ed uso di quelle anche dopo la rovina del romano impero, 33 — nasioni più rimote e più barbare le adottarono, 34 — leggi delle dodici Tavole, 86 — da quali autori biasimate. Loro moltiplicità da chi vituperata, e perchè, 124, 126.

Leggi. Lor norma, l'utile e l'onesto; I, 126.

Leggi longobarde, sviluppate e difese; III, 99 alla 114 — lungamente ritenute nel ducato beneventano, 115 — come pui sparse per tutte le province del regno di Napoli. Lasciate intatte da Carlo Magno, re di Francia e d'Italia, 116 — serie de're franzesi d'Italia che lasciaronle intatte, ivi — regioni onde si conservassero più a

lungo nel regno di Napoli, 117 — come e perchena legge longobarda fosse detta Jus comune, 119 — loro co-

menti esposti, 120.

Leggi longobarde e seudali. Come ritenute da' Normanni: IV, 362 — collezioni delle prime, esposte, 368 — loro prima raccolta, quale, ivi - autore della medesima, 370 - compilazione seconda, detta vulgata, 371 - diversità d'opinioni intorno all'autore di essa, ivi, 372 fortuna di questa Collezione, benchè mal fatta, ivi uso ed autorità di questi libri, esposta, 573 - studi di Carlo di Tocco sopra queste leggi, ivi - occasioni che costui ebbe d'applicarvisi, 374 — come decadessero per la scoperta in Amalfi delle Pandette, ivi - come Carlo di Tocco le facesse risorgere colle sue chiose, ivi - Comenti d'Andrea Bonello sopra le medesime, esposti, 375 - il loro studio trascurato, qual reo effetto producesse nel soro, ivi - fatiche sopra di esse di Niccolò Boerio. di Biase da Morcone e di Giambattista Nenna di Bari. 377 — come e perchè ora oscure e abbandonate, ivi.

Leggi o Capitoli de' re angioini, da Carlo primo fino a Carlo, duca di Calabria, figlio del re Roberto e vicario del

regno, esposti e sviluppati; VII, 385 alla 423.

Leggi navali. Quali fossero presso i Romani antichi; V, 148 — aviluppamento del Jus navale rodiano, ivi — quali quelle degl'imperadori d'Oriente, 149 — come queste in Italia patissero l'istesso destino che le altre leggi, ivi — cosa sia il Consolato del Mare, e a che servisse, 150 — leggi di Federico secondo, imperatore, enunciate, 151 — altre leggi navali di Carlo secondo d'Angiò e di Ferdinando primo, mentovate, ivi.

LEONE Isaurico, imperatore d'Oriente. Perchè detto Iconomaco; III, 10 — come fomentato nella sua falsa credenza, 11 — suo editto contro le immagini, e sue furie, 12 — opposizioni di Germano, patriarca e di san Giovanni Damasceno, 13 — come volesse farlo valere nelle province d'Occidente a lui soggette, ivi — come quivi abominato e detestato, ivi, 14 — sollevazioni e tumulti de popoli per tale motivo, ivi — politica di Gregorio secondo, papa, rispetto a ciò, sviluppata, 15 — suo empio disegno di far uccidere questo papa, andato a vuoto, come, 17 — altri suoi imperversamenti, esposti, 18 — co-Giarrore, 7. XIV.

me perdesse l'esarcato di Ravenna e il ducato di Roma, 20 — suo esarca ucciso in Ravenna da' cattolici, ivi — sua spedizione in Ravenna dell'empio eunuco Eutichio, 24 — suoi furori, stragi ed eccidii in Oriente per tal motivo, 30 — come perdette affatto il ducato romano, ivi — sua morte, di che cagione, 30.

LEONE, vescovo d'Ostia. Sua istoria, di quale autorità ; IV, 118 — di monaco Cassinese fatto vescovo, ivi — come

scrivesse nel regno de' Normanni, ivi.

LEONE terzo, papa. Come assunto al pontificato; III, 196
—sua ambasceria e doni a Carlo Magno, ivi e 197—sua offerta a Carlo della sovranità di Roma, ivi — tesori mandatigli in dono da Carlo, ivi — assassinio fattogli da' nipoti di papa Adriano, e perchè, ivie 198—sua prigionia. Sua liberazione e sua gita in Francia, ivi — suo ritorno in Roma con magnifica pompa, ivi — ritrovato innocente, e posti in mano di Carlo i suoi accusatori, 199—modo di giustificarsi, solennemente descritto, 200—gratitudine di questo papa verso Carlo, sviluppaia, ivi — come lo incoronasse solennemente in Sam Pietro, 206—come mal fondate le pretensioni de' papi in questo fatto, 207.

LEONE sesto, imperatore d'Oriente. Suu erudizione e dottrina; III, 316—onde fosse nominato il Filosofo, isi—sue novelle centotredici, tradotte in latino da Agileo, e loro uso, isi—come riducesse in miglior forma il Prochiro di Basilio, suo padre, 318— sua Epitome e suoi

Basilici, ivi. 310.

LEONE nono, papa. Come eletto; IV, 200 — malgrado la sua santità insorgono disordini sommi, 201 — di qual reo esempio fosse il porsi alla testa degli eserciti, 202 — sua ingiusta spedizione contro i Normanni, ivi — occasioni fiequenti che ebbe di portarsi nelle province del regno di Napoli, 203 — come s'affesionasse i Beneventani, ivi — suo passaggio in Alemagna, 206 — ottiene dal fratello imperatore il comando dell'esercito contro i Normanni, ivi — come la massima parte delle truppe lo abbandona, 207 — fatti esposti rispetto a ciò. ivi, 208 — come ottiene la sovranità di Benevento, 209 errore degli scrittori rispetto a ciò, scoperto e corretto, 210, 211 — si muove contro i Normanni con formida-

bile esercito, 212 — sua dura risposta agli ambasciatori de' Normanni, 213 — cade in mano de' Normanni, e trovagli divarsi da ciò che gli avea dipinti a Errigo, 216 — suo pentimento, e suo ritorno in Roma, 217
— sua inutile legazione a Costantino Monomaco, imperatore d' Oriente, per conciliar la Chiesa greca colla latina, ivi — sua santa morte, 218.

LEONE decimo. Suoi maneggi perchè non cadesse la corona imperiale sulla testa di Francesco primo, re di Francia, e di Carlo quinto; XI, 17, 18 — suo legato che effettuasse presso gli elettori, 19 — sua affizione per l'elezione di Carlo d'Austria, 20 — sua dissimulazione per questo principe, 21 — come segretamente procuri di togliere all'imperatore Carlo il regno di Napoli, 23 — come volti partito, e s'accordi con Carlo contro il re di Francia, 24 — suo giubilo per la cacciata de' Francesi dal Milanese, 26, 27 — morte di questo papa, che vogliono accaduta per eccesso di gioia per questo fatto, ivi — sospetti di veleno per opera di Francesco primo, re di Francia, ivi.

LEONZIO, grande giurisconsulto di Costantinopoli sotto

Teodosio; 1, 268.

LEGVIGILDO, re westrogoto. Suo nuovo Codice; II, 22 — testimonio d'Isidoro riferito, ivi — suoi figli e successori enumerati, ivi.

Lettere quattro arbitrarie del re Roberto di Napoli, VIII, 212 — a qual fine fatte, e ampiamente aviluppate,

214.

Libanio. Sua erazion funebre in lode di Giuliano Apostata, esposta; 1, 253.

Libia. In quante province divisa; I, 291 - sotto qual esar-

cato compresa, ivi.

Libri legali. Lor somm» confusione e scorrezione sotto Valentiniano il Vecchio, onde; I, 259 — riparo di Valentiniano terzo e di Teodosio secondo a tal disordine, 260 — loro miglior sorte in Oriente, 266.

Libri. Alusi di Roma intorno alle proibizioni de' libri; X, 60 — stile delle due Congregazioni rispetto a ciò, sviluppato, 61 — scempiate opinioni de' Casuisti intorno a questo punto, ivi — Qualificatori, e loro censute, 62 — antica disciplina della Chiesa intorno a ciò,

64 — disposizioni rispetto a tal punto del concilio Niceno, dell' Efesino e del Calcedonese, ivi — Bolla di Pio quarto e ludice romano, 65 — disposizioni de' regui di Francia e di Spagna intorno a quest' Indice, 66 — disposizioni de' papi e de' principi ne' tempi posteriori, 69 — diritto de' principi nell' accettarlo, o no, 70 — pratica presente del regno di Napoli, 72, 73 — moderno stile delle congregazioni del Santo Uffizio e dell'Indice, 75 — bulla di Clemente ottavo come non ricevuta in Francia, ivi — stile di Spagna nel sospendei l'esecuzione de' decreti de' papi, 78 — stile della Fiandra e de' vicerè di Napoli rispetto a ciò in quei tempi, 79 — stile di Roma nella stampa de' libri fatta colà, 81 — protesta dell' autore, 82.

LICINIO, quando disfatto da Costantino Magno; I, 234-

conseguenze di ciò, ivi, 235.

Liguria, qual provincia romana; I, 82.

LIVIA, moglie d' Augusto. Suo asilo in Napoli; I, 72. Locresi. Loro citfà fra le federate de' Romani; I, 58.

LODOVICO Bavaro, imperatore. Scisma fra gli elettori nata nella costui creazione; VIII, 184 — incoronato in Roma. Suo indugio quivi, proficuo al re Roberto, 187 come da Roberto costretto ad uscir di Roma e tornara

in Toscena, ivi.

Lodovico, re d'Ungheria. Come crede complice della morte del fratello la regina Giovanna, sua cognata; VIII, 301 — sue pretensioni sopra il regno di Napoli, 302 — cala in Italia armato, e invade il regno, 305 — come facesse sul fatto decapitare il duca di Durazzo, 306 — fa imprigionare in Aversa gli altri reali tutti, iri — gli spedisce poscia in Ungheria col picciol nipote Caroberto, iri — con quali spaventevoli divise si portasse verso Napoli, iri — con quanta severità trattasse tutti i Napoletani, 307 — passa nella Puglia. Costituisce un vicario, e per mare torna in Ungheria, iri — come accolga il legato apostolico pel trattato della pace, 308 — sua nuova spedizione in Puglia, e apertura al trattato di pace, 313 — conchiude la pace cel re Luigi e colla regina Giovanna per la mediazione di papa Clemente, 314.

Lodovico Pio, imperatore. Sua associazione di Lotario,

suo figliuolo: III, 227 — divisione di regui ad altri suoi figliuoli, ivi — discordie di questa real famiglia, di quai mali cegione, 228 — sua morte e suo testamento, 220.

Lodovico secondo, imperatore. Sua impresa in Benevento; 111, 270 — come purgasse da' Saraceni quel principato, ivi — nuovo ricorso ad esso fatto contro i Saraceni, 276 — sua nuova spedizione contro i Saraceni, 280 — sue imprese sopra i medesimi, e suo ritorno in Benevento, 281 — come, e perchè fatto prigione dai Beneventani, 282 — come liberatone, 283 — sua dimora in Veroli. Sua andata in Roma, e sua incoronazione per le mani di papa Adriano secondo, ivi — come, rotti i giuramenti, entrasse di nuovo nel dominio beneventano, 284 — rotte date a' Saraceni, e suo ritorno in Francia, 286 — sua morte, ivi.

LOFFEZDO Sigismondo, insigne giuriscousulto sotto Carlo quinto; XI, 201 — onori da esso conseguiti nel regno di Ferdinando il Cattolico, ipi — sue opere legali espo-

ste, ivi.

LOFFAEDO Cicco, altro insigne giureconsulto napoletano nel tempo medesimo; XI, 292 — creato consigliere, poi oratore in Fiandra al re Carlo, ivi — creato presidente del S. C., ed altri suoi onori, ivi — sua morte, e nobiltà di sua progenie, ivi.

Lombardia. In qual servitu ridotta da Federigo primo,

imperatore; V, 245.

Longobardi, loro origine; II, 197 — come, e perchè i Gepidi si nominassero Longobardi, 198 — primi scrittori che ne facessero menzione, ivi — loro re noverati, ivi, 199 — onde detti Longobardi, ivi — diverse opinioni intorno alla loro origine ventilate, 199, 200 — loro stabilimento nella Pannonia, 201 — loro battaglia con i Goti, ivi, 202 — come passassero in Italia sotto Alboino, 203 — loro sede in Pavia, fissata da Alboino, 207 — modo loro di creare i re, 204 — loro pochi acquisti sotto Clefi, loro secondo re, 209 — errore degli scrittori rispetto a' duchi longobardi, che dopo la morte di Clefi governarono il regno longobardo in Italia, scoperto, ivi — inquietudini lor cagionate da' Franzesi e da Maurizio, imperatore, 211, 212 — loro progressi sotto il re Autari, ivi — doversi a' medesimi gli usi, le

leggi e gli accrescimenti de' feudi, 215, 216 - come capitati in Benevento, 223 - adoprati da Narsete, geperale di Giustiniano, imperatore, pelle guerre, 220 loro costume rispetto alle conquiste, sviluppato, 245 -lor divisione e fazioni sotto il loro re Ariovaldo, come accadute, 255 - il primo loro re che desse a' medesimi leggi scritte, 257 - loro religione dopo cacciati i Greci d'Italia, quale, 271 - fin a quando cultivassero l'arianismo, ivi, 273 — abbagli degli scrittori, scoperti, ivi, 274 - loro stato pericoleso sotto Rodosldo, 276 - come rendute più prospere le cose loro per l'infelice impresa di Costanzo, imperatore, 286 - Longobardi Subalpini. Lor santo protettore, qual fosse, 288 - de' Cistiberini, quale, ivi - strage di costoro fatta da' Napoletani nel pontificato di Gregorio secondo. 300 - benchè parte idolatri, parte ariani, tuttavia non disturbarono i cattolici . 306 - onde moltissimi di essi si facessero cattolici, 307 --- i Cistiberini lesciaron i primi l'arianismo, ivi — i Longobardi subalpini poco dopo lasciano such'essi l'arianesimo sotto il re Guimosldo. 308 — benchè fatti cattolici, ritennero tuttar a l'antica soprantendenza e prerogativa c'avevano esercitata gl'imperadori sulla esterior polizia ecclesiastica, ivi - loro profuse donazioni a' monasteri e alle chiese, esposte, 327, 328 - loro stato sotto il loro re Luitprasdo; 111, 5, 6 - fine del loro regno in Italia dopo debellato Desiderio, ultimo loro re, da Carlo Magno, re di Francia, 08, 99 - loro leggi, perchè ritenute in Italia dopo la loro uscita, ivi — giustizia e utilità delle medesime, sviluppate, 101 — esse leggi sviluppate, ivi - difese dalle accuse degli scrittori, 102, 103 le prove del ferro rovente, dell'acqua bollente, e della medesima agghiacciata, permesse ed usate da Longohardi, come e perchè poi riprovate, 112 loro costume di render captivi i cristiani . come difeso. ivi - autori che altamente commendano i Longoberdi , riferiti , ivi - stile delle loso leggi ponderato , 113 - vestigi di loro erudizione riferiti, ivi, 114 - Longobardi Beneventani, come e perchè continuassero il lor florido dominio, anche de po la lur rovina in Pavia, 154, 165 - lor reo uso di dividere i loro Stati fra figliuoli, hissimito; IV, 28-30 — cognomi de' requicoli, come da essi derivati, 31 — come in tutti i luoghi che tolsero a' Greci, v'introducessero i feudi, 52 — come in verun modo non potesse durar lungamente il loro regno, 56 — come essi etessi cagionassero la lor rovina in Italia, ivi — come non s'estinguesse il sangue di questi principi dopo il termine di lor dominio in Capua, 236 — i primi ad introdurre in Italia le costumanze feudali; V, 123 — come queste ne' tempi posteriori divenissero ragion comune de' feudi, ivi.

Longobardiche leggi. Il primo che le desse in iscrittu; II, 258 — in qual riputazione sorgessero, ivi — come posposte al Codice e alle Novelle di Giustiniano in Italia, e perchè da prima non fossero riputate, 261, 262 — maniera de' Longobardi di atabilirle, lodata del

Grozio, ivi.

LOTABIO secondo, imperatore. Come s'unisca a papa Innocenzio contro re Ruggiero; V, 27 - riceve da questo papa le tante contrastate investiture, ivi - cala in Italia contro Anacleto e Ruggiero, 28 — è incoronato imperatore da Innocenzio, e in tal occasione stabilisce alcune leggi feudali, 30 - è forzato dal re Ruggiero a tornarsi senza frutto in Alemagna, 33 - agl' impulsi di san Bernardo cala coll'esercito di nuovo in Italia, 38, 40 - deprime e spoglia Ruggiero di più Stati, 41 gran parte della Puglia ad esso si rende, 42 - spoglia Ruggiero della Puglia e ne investe altro principe, 43 - col soccorso de' Pisani libera Napoli da Ruggiero, 45 — se comandasse che si leggessero in Bolugua le Pandette, o no, 52 - errore degli autori intorno a ciò, e rispetto ad altri fatti a questo analoghi, ivi, 57 - come e perchè le sue leggi sotto i Normanni non avessero vigore, 58-50 - assedia Salerno, 60 - l'espugna: suo contrasto con papa Innocenzio per questa città, ivi, 61 - sua morte nella Valle di Trento, di che cagione, 67 - suo elogio, singolarmente pel bene da esso fatto alla giulisprudenza, ivi.

Lucania. Sue colonie; I, 54 — sue città insigni, 79 — qual provincia romana antica, 82 — sotto gl' imperatori dopo Costantino, quale, 214 — suoi correttori, quali, 215 — suo stato sotto Teodorico, re d'I-

talia; II, 68 — suoi correttori, ivi, 69 — Cassiodoro lor correttore, lodato, 68 — suo famoso fonte Marci-

liano, 70

Lucera, città della Puglia. Sua celebrità autica; I, 79 —
Saraceni da essa cacciati da Carlo secondo d'Augiò;
VIII, 111 — nuovo nome datole dal medesimo di Santa
Maria, ivi — sua cattedrale trasferita nel cuor della città dallo stesso re, ivi — entrate abbondanti assegnate
ad essa, ivi — capitolo de' canonici e dignità da essa
Carlo fondatovi, ivi — come Carlo secondo volesse che
vi si esercitasse, come in Bari, il rito franzese, 115 —
privilegi che ritengono i re di Napoli sopra questa chiesa, onde, ivi.

LUCIO secondo. Come eletto papa; V, 192 — suo mal mimo con Ruggiero primo, re di Sicilia e di Napoli, iri — si pente, dopo che il re invade i suoi Stati, e gli concede molte prerogative, ivi, 194 — varietà d'epinioni rispetto alle medesime, ivi — sua morte, 196-

Luici di Taranto, re di Napoli, secondo marito della regina Giovanna prima; VII, 286 — institutore dell'ordine de' cavalieri del Nodo, ivi — grandi signori associati a quest'ordine, enunciati, ivi, 289 — sua corte ordinata, e sue spedizioni in Puglia; VIII, 311 — sua incoronazione in Napoli, e sua spedizione della Sicilia, 314 — suo ritorno in Napoli, e suo luogotenente lasciato in Sicilia, 321 — sua immatura morte, e suo elegio, 326.

LUIGI de Haro (don). Come succeduto all' Olivares ad carico di primo ministro di Filippo quarto di Spagas; XIII, 133—stabilisce la famosa pace de' Pirenei, 216.

LUIGI primo d'Angiò. Si fa padrone della Provenza; IX. 8 — appongiato da papa Clemente, e da esso investito del regno di Napoli; 9 — sfidato da Carlo di Durazzo a duello, lo accetta, ivi — unto e incoronato da papa Clemente, re di Napoli, 11 — sua spedizione di venidue galee in Napoli, e imprese di quelle, 12 — cala per terra col ano esercito all'impresa del regno, ivi — occupa varii luoghi di Terra di Lavoro, quindi passa in Puglia, 13 — acomunicato e dichiarato eretico da papa Urbano, 15 — morte intempestiva di questo principe, e ritorno del suo esercito in Francia, 17 — suo testa.

mento, in cui lascia erede del regno il figlio duca di Calabria, ivi.

Luigi secondo d'Angiò. Investito da papa Clemente settimo del regno di Napoli nella sua minorità; IX, 38—come Tommaso Sanseverino s'arroghi il titolo di vicerè di costui contro Ladislao, 39—progressi delle sue genti in Napoli, 43—disgusta il Sanseverino, e rovina le cose sue in questo regno, 46—sua vennta in Napoli, ed acclamatovi re da tutti i ceti, 54—suo ricorso a papa Clemente contro Ladislao, 65—abbandona il regno a Ladislao, e va in Provenza, 70—come per gli inviti d'Alessandro quinto torna all' impresa di Napoli, 89, 90—come si fa padrone di Roma, 92—si porta contro Ladislao all' impresa del regno, 93—sua vittoria segnalata sopra Ladislao, ivi—come e per quali misere cagioni perdesse il frutto di si bella vittoria, ivi, 94.

LUIGI terzo d'Angiò. Come invitato da Sforza alla conquista del regno di Napoli; IX, 139, 140 — crudel guerra da esso fetta in Terra di Lavoro, 148 — tregua fra esso e il re Alfonso d'Aragona, 149 — adottato per figlio dalla regina Giovanna seconda coll'esclusione del re Alfonso d'Aragona, 156, 157 — ragioni e titoli di questo principe al regno di Napoli, sviluppate, 158 — prende Napoli, vi ripone la regina, e le si mostra obbediente, 163, 165 — sua gran connivenza per la regina, come lo pregiudicasse, 172 — sue nozze con Margherita di Savoia, e sua immatura morte, 173, 174 —

suo testamento e suo encomio, ivi.

Luigi decimosecondo, duca d'Orlesus, fatto re di Francia; X, 242 — come pensasse tosto all'impresa del regno di Napoli, 243 — come s'intitolasse re di Napoli a duca di Milano, ivi — caccia, calato in Italia, dalla sua sede il duca di Milano, e lo fa prigione, 245 — sue pratiche con Ferdinaudo, re di Spagua, 246 — divisione di questo regno pattuita fra esso e il re di Spagua, 247, 248 — come per orpellar questo tradimento si servano questi principi del pretesto della religione, 249 — investito del regno di Napoli da papa Alessandro sesto, 251 — accuse atroci del moudo per tal tradimento, 252, 253 — occupa il regno colle sue armi, 255 —

liti insorte fra esso e il re di Spagna rispetto alla divisione, sviluppate, 259 — come la sua partenza per la Francia deteriorasse le sue conquiste, 263 — battaglia fra Francesi e Italiani, onde originata, e sue conseguenze, 264 — come riceva in Francia Filippo, orciduca d'Austria, ec., 265 — trattato di pace fra esso e il re di Spagna per di lui mezzo, 266, 267 — come il capitano spagnuolo non ascolti gli ordini di Filippo, e continui le ostilità a' Franzesi ed occupi il regno di Napoli, ivi — doglianze di questo re, e deliberazione di vendicarsi, 268, 269 — suoi grandi preparativi per vendicarsi della mala tede apagnuola, 271 — per quai gravi motivi desse orecchio a' trattati di pace, 272 — pretensioni de' Franzesi sopra il regno di Napoli, in che fondate, 278, 279.

LUTTPAANDO, re longobardo, nel principio dell'ottavo secolo; III, 5 — suo carattere, sua religione, e sue lodi, ivi — sue leggi esposte ed encomiate, 6 — come fosse prima cagione della rovina de' Longobardi in Italia, 9 — suoi siuti a' Romani contro Leone Isaurico, 17 — suoi acquisti per tal motivo, 21 — come sedotto contro il papa dal perfido esarca Eutichio, 26 — come commosso e mutato dall'abboccamento con papa Gregorio secondo, 27, 28 — conciliamento d' Eutichio al papa per di lui opera, 29 — rilascio di quattro città a papa Zaccaria da esso fatto, 41 — sua morte, sue lodi, ec., ivi, 42 — monumenti che restano di sua insigne pietà verso Dio, ivi.

LUTERO. Mali prodotti da questo eresiarca nella Germania; XI, 172, 173 — ciò che desse motivo a' progressi della sua empia dottrina, ivi 174, 175 — quaeto gli giovasse la dottrina di Filippo Melentone, 176 editto dell'imperator Carlo quinto contro la costui eresia, ivi — quento pregiudicasse a' cattolici l' »postasia

di Bernardino Occhino, 178.

## M

Macedonia. Sua divisione; I, 183.

Macro fiume. Qual termine dell'Italia: I. 50.

Maestro della cappella del re. Che fosse sotto i re angioini; VIII, 146 — lo stesso che oggi cappellan maggiore, ivi — suo grado sotto i re normanni, 147 — cura e incombenza di questo ministro sotto i re della casa d'Angiò, e specialmente sotto il re Carlo secondo, 148 — come per le diverse cappelle regie i regii cappellazi si moltiplicassero, 151 — loro giurisdizione acquistata in progresso di tempo, 153.

Maestro delle osterie è delle poste. Qual carica della corte di Napoli; X, 346 — oggi detto il corrier maggiore.

sue incombenze e suoi dritti, ivi alla 352.

MAGGIORIANO. Come eletto imperatore; 11,38 — come ucciso da Severo. ivi.

Magistrati. Da' Romani antichi per qual ragione e con

che leggi introdotti; 1, 37, 38.

Magistrati romani per le province introdotti da Adriano, quali; 1, 82 — quali quei del tempo di Costantino Magno, 187 alla 192.

Magistrati. Avuti in venerazione, quai buoni effetti producano; II, 56 — rei e depravati, quali disordini partoriscano, ivi — testimonio insigne di Clenardo, riferi-

10, 57.

MAIONE Giorgio, gran cancelliero sotto Ruggiero primo, re di Sicilia; V, 158 - sua bassa estrazione, 159 come per la sua facondia e scaltrezza arrivasse a tanta dignità, ivi - come sotto il re Guglielmo primo divenisse grand'ammiraglio, ivi-come costui futtosi padrone del re, divien moderatore di tutti i suoi Stati, 213 - come concepisse l'idea di farsi re, 215 - come medita la rovina de' principi che potrebbero attraversarlo, ivi - come scuopre a Ugone, arcivescovo di Palermo, parte del suo reo disegno, ivi - iniquità di costui unitamente col reo prelato, esposte, 224 - congiura de' baroni di Puglia contro questo scelerato, 250 - come tenti di corrompere Alessandro terzo, papa, 251 - suoi forti maneggi per isventar la congiura de' beroni, 253 - si rompe con Ugone, arcivescovo, e lo avvelena sotto titolo d'amicizia, 258 - finalmente è ucciso per le mani di Matteo Bonello, 250 - suoi bassi natali. Suo carattere iniquo, e sue altre qualità, ivi - come atraziato il suo cadavero da' Palermitani, 261

- immensi tesori di costui, occupati dal re Guglielmo, 262.

Mandati de' principi, che fossero; I, 107.

MARFAEDI, figlio di Federico secondo, imperatore; VI. 384 - morto il padre, come lasciato per testamento balio e governatore de' regui di Sicilia e di Napoli, 585; VII. 5 - perchè appellato Manfredi, ivi - ottimi principi del costui governo, 6 - tempeste eccitate da papa Innocenzio quarto per turbargli, 7 - come seda le città de questo pape sollevategli contra, èvi, 8 ingratitudine de' Napoletani, favoreggianti il pontefice, ivi - vedendo inutile con essi la dolcezza, passa alla forza, 9 — come mitighi con i popoli le crudeltà di Corrado, 18 -- prudenza mirabile di questo principe nel dissimulare i costui atroci torti, ivi, 19, 21 sue dissimulazioni col marchese d' Honebruch rispetto al baliato, 24 - come si determini a riassumere il baliato de' regni, 27 - sue disposizioni contro l'esercito di papa Inpocenzio, 28 - circostanze tutte unitesi alle sua ruina, 29, 30 - sua simulata risposta a pepa Innocenzio, che effetto producesse, 3c, 32 sua fina dissimulazione col papa, e adulazioni fette al medesimo, 33 - ampissime ricompense al medesimo di questo papa, ivi - come con fine politica si toglie dagli occhi le truppe tedesche, 34 -- come comiscia a calar giù la visiera col papa, 35 - tentando il papa d'imprigionarlo, come scensi questa tempesta, 38, 30 - come giunga felicemente a' suoi Saraceni in Lucera, ivi - prende Foggia. Rompe il legato e l'armata del papa, e prende Troia, 40 - morto papa Innocenzio, fa grandi conquiste nella Puglia, 47 - riceve messi del auovo papa Alessandro, e sua risposta ad essi, 48 come anche costui se gli fa fiero nemico, 49 - è citato da questo papa alla curia romana, ivi - s'induce finalmente a mandar ambasciadori al pontefice, 50 - come si frastorni il trattato di pace, 51 — rivoluzioni che lo chiamano in Sicilia e in Calabria, 53 - sue grandi imprese in Calabria e in Sicilia, 54, 55 - ricovra le città di Terra d'Otranto ribellatesi, ivi - esercito del papa contr'esso e contro la Calabria, ivi - alla venuta del maresciallo del duca di Baviera accorda la tregua richie-

sta pel trattato di pace, 57 — il legato rompe la data fede a Manfredi. Sdegno di questo principe, 58 - rico. vra le citiu prese dal legato, l'assedia in Foggia e lo costringe a chieder merce, ivi - dà la pace al legato, e ali accorda ciò che richiede, 50, 60 - infrazione di questo concordato, e congiura scoperta contro di lui, 61 gran parlamento da esso convocato in Barletta, e punti ivi fissati, 62 — intima a gran ragione la guerra a papa Alessandro, 63 - conquista Terra di Lavoro; se gli dà Napoli, che lo riceve con gran festa, 64 - Capua altresi, e tutta quella provincia. 65 - dimorando in Palermo riceve nuova della morte del re Corradino, 68 sentimenti degli autori, oscurenti la fama di Manfredi. rispetto a ciò, ivi, 60 - autori che lo difendono, 70 unto e incoronato re in Palermo, ivi - sforzi di papa Alessandro per abbatterlo, 72 - spedisce legato coll'investitura del regno di Sicilia a Edmondo d'Inghilterra, che dà i soliti giuramenti, 73 -- si rivolge alla Francia, ivi - sue tremende censure contro Manfredi, 74 - come Manfredi e tutto il regno si ridono d'esse. e ordini severi di questo re perchè si proseguano dappertutto i divini uffizi, 76 - sendo in Barletta, riceve messi della regina colla nuova che è vivo Corradino, e che debba lasciare ad esso il regno; e sua risposta, 77, 78 - come abbassate le forze del papa e de' Guelfi, ei si fosse fatto formidabile a tutta l'Italia, 70 -- come tratti l'imperator d'Oriente Baldovino, venuto a Bari, ivi - dà per moglie sua figlia Costanza a Pietro d'Aragona, primogenito di quel re, 80 - disgusto di papa Alessaudro per tali parentele, e suoi inutili sforzi per frastornurle, ivi - edifica una gran città sul mare alle falde del Gargano, e dal suo nome la fa chiamar Manfiedonia. 81 - tristi presegi di Manfredi per l'elezione d'Urbano quarto, 82 - citato da Urbano, manda suoi nunzi per difeudersi, e non sono uditi, ivi, 83 - è scomunicato di nuovo, dichiarato eretico, tiranno, nemico della Chiesa, 85 - pubblica crociata in Francia contro questo principe. 86 - cala l'esercito franzese in Italia. Manfredi va in Campagna di Roma, ivi - savia risoluzione aı Maufredi per istancare i Franzesi, 87 - i Franzesi dileguansi di la dali'Alpi. Nuove risoluzioni del papa,

89 — Carlo d'Angiò si risolve a far l'impresa contr'esso, e ne è sol differito dalla morte di papa Urbano, 95 — sue vane allegrezze per la costui morte, 96 — sue disposizioni contro il re Carlo, come vane, 110 — tradimento del conte di Caserta al Garigliano, 111 — come tenti di far pace con Carlo. Fiera ed irrisoria risposta di costui, 112 — come e perchè si ritiri in Beneveoto, 113 — come, tradito da' suoi, resta estinto tra la zuffa e econosciuto per tre giorni, 114, 115 — suo magnifico elogio, ivi, 116 — come il legato del papa si oppone alla sua sepoltura, 119 — come, per impulso dell'infame arcivescovo di Cosenza, fosse cavato dalla fossa fattagli da' soldati, e le sue ossa disperse in riva del fiume Verde, ivi, 120.

MANIACE, generale dell'esercito di Michele Paflagone, imperadore d'Oriente in Italia. Sue imprese; IV, 159—sua fidanza nel valor de' Normanni, ivi — come assedis Siracusa, 160 — rimostranze de' Normanni al medesimo contro i Greci, 161, 162 — mali tratti di costai a' Normanni, di che cagione, — come richiamato per sospetti di Stato dall'imperador Michele, e strettamente incarcerato, 167 — sprigionato e spedito di nuovo contro i Normanni, 170 — sue inaudite crudeltà con quei popoli, ivi — come tradisce il suo sovrano, e pensa a farsi imperatore, 171 — altri suoi tradimenti: si fa secclamare Augusto, ed è assediato da' Normanni, ivi — come e da chi gli fosse troncata la testa, e mandata in Costantinopoli, 172.

MANILIO. Sua qualificazione del giurisconsulto; I, 91.

MANMETTO secondo. Accrescimento dell'Impero turco sott'esso; I, 32 — succeduto a' regni paterni medita di far l'impresa di Costantinopoli; IX, 98 — assedia quella città per mare e per terra. l'espugna con farvi morire l'imperador Costantino Paleologo e molta nobiltà greca, ivi — si fa gridare primo imperador de' Turchi, ivi — occupa l'Imperio di Trebisonda, l'isola di Negroponte, Caffa, Scutari ed altri luoghi, ivi — vinee in battaglia il re di Persia, ivi — mette l'assedio a Rodi, ivi — a suggestione de' Veneziani e de' Fiorentini lascia l'impresa di Rodi, e tenta quella del regno di Napoli, ivi, 101 — giunge alla Valona, donde manda in Puglia con una po-

derosa armata Acmet bassà, ivi - questo suo generale assedia Otranto, ed in quindici di la prende per assalto, ivi, 102 - stragi e crudeltà ivi esercitate da' Turchi. ivi - Acmet, richiamato da Maometto, parte, e lascia in suo luogo in Otranto Aciadeno, baglivo di Negrononte. ivi - Ariadeno tenta altre conquiste nella medesima provincia, ivi — re Ferdinando, per riparare a tal turbine. richiama di Toscana suo figlio Alfonso, e lo manda con un'armata in soccorso di quella provincia, ivi - aiuti somministratigli in tal occasione del papa, dal re d'Ungheria e da' Genovesi, 103 — muore Maometto secondo, e libera il regno da tal travaglio, ivi - Ariadeno. udita la morte del suo signore, rende Otranto a patti ad Alfonso, duca di Calabria, dopo esservi stati i Turchi un anno, ivi - altro esercito poderoso de' Turchi, venuto alla Valona per passare a danno dell'Italia, si ritira a tal novella, ivi, 104 - capitani e cavalieri famosi del regno morti in questa guerra, noverati, ivi.

MARCELLINO, papa. Suoi Atti apocrifi; I. 316.

MARCIANI, dotti giuriconsulti napolitani sotto Filippo quarto: XI. 100.

MARCIANO, imperadore d'Oriente. Sua protezione per gli Ostrogoti: II. 33.

MARCO (san), evangelista, vescovo d'Alessandria; I, 144 sua morte, quendo avvenne, ivi.

MACO Aurelio, imperadore. Suo senatusconsulto rispetto agli acquisti de' collegi illeciti, riferito; 1, 335.

MARCO Antonio, filosofo. Suo costume nello stabilir le leg-

gi; I, 91, 93.

MARCOVALDO, capitan de' Tedeschi nella Sicilia a' tempi d'Errico sesto, imperatore; VI, 45 — suo iniquo vivere, sua crudeltà e rapacità, ivi — come handito da' regni di Sicilia e di Puglia dall' imperatrice Costanza, ivi — si ritira nella Marca Anconitana fino alla morte di Costanza, ivi — come costui, morta l'imperatrice, invade ostilmente il regno, 78 — sue bruțali ostilità nelle terre di Monte Casino, e perchè, 79, 80 — sue crudeltà sopra san Germano, 81 — scomunicato da papa Innocenzio terzo, ivi — come l'abate di Monte Casino vien con esso ed accordo a forze d'oro, 82 — altri conti a' accomodano con esso contro il voler di papa Innocen-

sio, ivi — come tentasse di accomodarsi con questo papa, 83 — come inganni il papa, e da esso scomunicato di nuovo, pensi a passare in Sicilia, 84, 85 — danni gravissimi da esso fatti per la Puglia, ivi — aiuti del papa a' Siciliani contra costui, 86 — sue imprese nella Sicilia, 89 — assedia Palermo, e suoi finti trattati di pace, ivi — come vinto dalla soldatesca pontificia, 90 — intieramente disfatto e dileguato co' suoi, ivi, 91 — come fa lega con Gentile, fratello dell'arcivescovo di Palermo, contro papa Innocenzio, 97 — come, per tradimento di Gentile, venga ricevuto in Palermo, 100 — suoi disegni per uccidere il picciol re ed usurpare la corona, ivi — morte di costui scomunicato, 101.

MARGHERITA, regina, vedova di Carlo terzo, angioino; VII, 289 — sua fuga, e ricovramento in Gaeta, ivi — come le sue navi travagliassero i Napoletani, 290 — ordine di cavalieri istituito a tal fine contr'essa, ivi.

Marinis Donat'Antonio (de). Sue molte opere enunciate; XIII, 245, 246.

Marino di Caramanico. Sua perizia nelle leggi; VI, 265 — il più dotto glossatore delle Costituzioni del regno di Napoli. ivi.

MARTINO quarto. Come innalzato al sommo pontificato; VII, 326 — sua cruda e altiera risposta all' ambasciata umile del re Pietro d'Aragona, 527 — suoi sforzi per ricovrare al re Carlo primo d'Angiò la Sicilia perduta pel Vespro Siciliano, 329 — suoi provvedimenti pel regoo di Puglia dopo la morte di questo principe; VIII, 6 — morte di questo papa, 8.

Marino quinto. Come eletto papa dal concilio di Costanza, e fine dello sciama; IX, 127—suoi uffizi presso la regina Giovanna per la liberazione del marito, 131—ricovra alla Chiesa le terre e piazze involatele dal re Ladislao, per opera e dono della regina Giovanna seconda, ivi — dà l'investitura a costei del regno di Napoli, 133—come tenuto in frene da Alfonso, re d'Aragona, 150.

Martiri de' cristiani ne' tre primi secoli; I, 152 — moltissimi seguiti nel regno di Napoli, 156.

Masaniello, capo della famosa rivoluzione di Napoli seguita nel viceregnato del duca d'Arcos; XIII, 163—sua vilissima estrazione, suo carattere sviluppato, ivi — come divenisse capo della ribellione, ivi, 164 — inutili e bassi partiti del vicerè per reprimerla, 165, 166 — come i ribellati trucidassero varii nobili, ivi — come costui mezzo nuda con centocinquantamila uomini dietro armati comanda con assoluto impero, 166 — incendii e stragi a talento di lui eseguite, ivi — capitolazione fra costui e il vicerè, e onori fattigli da questo, ivi, 167— come tragicamente ucciso da' suoi, e perchè, ivi — fiera sollevazione, maggiore della prima, dopo la costui morte, ivi, 168— come la plebe trucidasse il principe di Massa, 169.

Massenzio. Sua sconfitta e morte; I, 194 — buoni effetti

seguitine all'Italia, ivi.

Massiliesi. Come liberati dal tributo a' Romani; I, 71.
Massimiano, imperatore. Suo editto in lode delle leggi ro-

mane; 1, 35.

Massimino il Giovane. Suo costume rispetto al far leggi;

1, 92.

MASSIMO, imperatore. Suo infame assassinio di Valentiniano terzo; 11, 37 — sua tragica morte, ivi.

MASSURIO Sabino. Di qual setta legale capo, e in che tempi: I. 05 — suoi antagonisti, quali, ivi.

Matricolarsi e matricola degli scolari, inventata sotto Va-

lentiniano il Vecchio; 1, 258.

Matrimoni. Come i principi prima di papa Innocenzio terzo facesser leggi sopra essi; V, 111 — se questo dritto ad essi si competense, ivi, 112.

MAURENZIO, duca di Napoli. Suo barbaro costume d'obhligare i monaci a far le sentinelle; II, 250, 310 — altro empio suo costume d'alloggiar i soldati ne' monasteri di donné, ivi.

Mauritania. Quando fatte provincia romana; I, 53.

MAURIZIO, imperatore, lodato; II, 211 — sua spedizione di Smaregdo, esarca, in Ravenna, ivi — come discacciato da Foca, e fatto da esso morire, 251.

Medi. Loro impero, formato da Ciro; I. 6.

Mediani gipriscopsulti, quali; 1, 97.

Medici. Come nel duodecimo secolo i migliori fossero i cherici e monaci; IV, 386, 387 — come in essi ra-Giarrona, T. XIV. dicata tal professione, e conservatasi per ben tre secoli, ivi.

MEDINA (d. Ju Ramiro Gusman, duca di.) Come fatte vicerò di Napoli; XIII, 106 — come le infelici guerre
della Spagna rendesser gravoso il costui governo, 107
— tesse orribili imposta a' mercanti per supplirvi, 108
— ambasciata a Madrid per riparare a' mali estremi
del regno, 109 — tremuoti che desolano gran parte del
regno, 101, 110 — disegni de' Franzesi d'invadere il
regno. Provvedimenti presi dal ministro, 111 — loro
armata navale a vista di Napoli, come repressa, 113,
114 — come forzata a ritirarsi a Ponza, 101 — caduta
del conte duca, primo ministro, che in conseguenza
porta la sua, 132 — è levato dal regno di Napoli, e gli
succede l'ammiraglio di Castiglia, 135 — magnifici monumenti da costui lasciati in Napoli, 101 — sue premunatiche e saggi provvedimenti di quelle, 136, 137.

MEDINA Coeli (don Luigi della Zerda, duca di). Vicere di Napoli sotto Carlo secondo: XIV. 28 - come penasse imitare il gran vicerè marchese del Carpio, ivi - sue grandi áccademie e spettacoli, 20 — moneta d'oro da esso fatta battere, detta scudo riccio, in qual occasione. 30 - idee della Francia d'invader la Spagna, se venisse a mancare il re infermiccio, sviluppate, 31 partuggi della monarchia in idea, sviluppati, 32 - risoluzione degli Spagnuoli nel non ammetter partaggio della monarchia, e doglianze del re Carlo secondo alle corti, 33, 34 - solenni esequie fatte per la morte di papa Innocensio decimosecondo, 35 - feste ordinate in Napoli per la rieuperata salute di Carlo secondo, che già era morto, ivi, 36 - come esaltato al trono di Spagna Filippo d'Angiò, ivi - come questo ministro infolicemente cessasse di vivere, ivi - sue prammatiche, ivi.

MELANTONE Filippo. Quanto giovasse la costui dottrina al progresso de' falsi dogmi dell'empio suo maestre Lutero; XI, 176.

Melfi. Come presa da' Normanni, fortificata, e fatta capa del lor dominio in Puglia; IV, 166.

MELLO, capitano de' Longobardi. Sue imprese contro i Greci in Puglia; IV, 128 — coll'aiuto d'alcuni prodi Normanni tre volte rompe i Greci, 129 — come viuto nella quarta battaglia per tradimento de' suoi, ivi — suo ricorso ad Errico, imperatore, 130 — sua morte intempestiva. ivi.

Mendicanti ordini. Come e quando nascessero; IV,

Mendicanti frati. Loro origine: IV, 400.

Mendozza, marchese di Mondeiar. Come fatto vicere di Napoli da Filippo secondo; XII, 249—sua imprudente condotta nel bel principio del suo governo, 250—fatto imprudentissimo che raffredda il monarca, ivi, 251—incontri funesti avuti con don Giovanni d'Austria, quanto a costui pregiudiziali, ivi, 252— sue inimicizie col cardinal di Grauvela, come l'incamminassero alla rovina, ivi—contagio tremendo d'Italia sotto il costui governo, ivi—fatti che fannolo richiamare a Madrid, 255, 257—memorie di costui lasciate in Napoli, e sue leggi, 250.

MERLINO Francesco, insigne ginrisconsulto sotto Pilippo quarto; XIII, 242; 243 — sua estrazione, suoi studi,

sue opere, ivi.

Mareote, città d'Egitto, ne' primi secoli senza vescovo; I, 146.

Mesia. Quando fatta provincia romana; I, 53.

MESUE, scrittore arabo. Come i suoi libri di medicina fossero i primi a studiarsi fra noi; IV, 386.

Messina, città sederata de' Romani; I, 70 — come poco prima della morte del re Roberto venisse occupata per esso da' Palizzi, potenti signori di questa città; VIII, 193 — orribili dissensioni e guerre civili nate nel regno dopo questo setto, ivi.

Mesopotamia Quando fatte provincia romana: I. 53.

Metropoli. Come le città metropoli dell'Impero divenissero metropoli della Chiesa; I, 280, 281 — autorità somma de' loro vescovi in que' tempi, esposta, 282 — a quali vescovi d' Oriente il titolo di Metropolitano fosse un puro onore senza i dritti di tale dignità, 287 — tale uso come continuato ne' nostri tempi, ivi.

Metropolitano. Sua ragione ne' primi tre secoli non dichiarita; I, 174 — sua vera origine, 280 — errore d'in-

signi autori rispetto a ciò, da chi scoperto, ivi.

MICHELE Cerulario, patriarca di Costantinopoli, perchè avesse la temerità di scomunicar tutti i Latini e l'istesso

papa Leone nono: IV. 52.

MICHELE Paflagone. Come divenuto imperadore d'Oriente; IV, 158 — sua spedizione in Italia per ricuperare la Sicilia da' Saraceni, ivi — chiede a Guaimaro i Normanni, che di buon grado gli accorda, ivi, 159 — fa cinger Messina d'assedio, ivi — come si facesse monaco, 166.

MICHELE Scotto. Grande astrologo e mago a' tempi di Federigo secondo, imperatore; VI, 339 — sua predizione vanissima intorno al luogo della morte di questo mo-

parca, ivi, 340.

MIGLIORE Giovanni Battista, insigne giurista napoletano nel decimosesto secolo; XIII, 234 — sua ambasceria

a papa Gregorio decimoquinto, 235.

Milanesi, disfatti da Federigo secondo, imperatore, aella battaglia di Corte Nuova; VI, 282 — ricorromo per ettener pace, e pe son ributtati, 286 — come si fortificano e pensano a difendersi, 287.

Milano, capo del vicariato d'Italia; I, 184.

Militare esercizio, Come messo in riputazione da Franzesi colla creazione de cavalieri; VII, 279 — imitato dagli altri principi, e singolarmente da re angioini, 280 — come tenuto in sommo pregio sotto questi re, 290.

MODESTINO, giurisconsulto. In che adoperato da Massi-

mino il Giovane; I, 92.

Monachismo. Sua perfezione e stabilimento nelle province del regno di Napoli; II, 170 — come esteso per opera di san Benedetto, ivi — come in Napoli introdotto da sant'Agnello, 175 — come moltiplicati i mo-

naci di varii ordini quivi, ivi alla 178.

Monaci solitari. Quando cominciassero in Oriente; I, 365
— loro tenore di vita, ivi — loro diversi ordini, in
Solitari e Cenobiti, esposti; loro diverse denominazioni, 366 alla 369 — loro moltiplicazione enorme nel quarto secolo, 366 — come penetrati in Italia, 369 — abusi insorti dalla vita monastica, 368 — provvedimenti
di Valente, imperatore, intorno a ciò, ivi — loro degeneramento, ivi — quando non appartenessero alla

gerarchia ecclesiastica, 312 - perchè l'ottavo secolo fosse detto il secolo de' monaci, II, 136, 137 - perchè ascesi a tapta grandezza, 138, 130 - pumero grande di chiese e monasteri edificati, 138 - onde i principi e gli altri laici potenti a ciò indotti, ivi --- come più che mai tentassero di scuotere il giogo de' vescovi, 130 - esenzione di Monte Cesino concedute de papa Zaccaria, qual reo esempio, ivi - come impetrassero lo stesso gli abati d'altre regole, 141 - immense ricchezze derivate a' monaci da tali ingrandimenti, 143 qual frutto ne ritraesse Roma ne' secoli posteriori, 144. Monaci nell'undecimo secolo; IV, 404 - onde s'accrescessero tento sotto i Normanni, ivi - onde nate le riforme di san Benedetto, 405 - loro esorbitanti ricchezze in questo secolo, di che cagione, 400 - loro acquisti immensi nel decimoterzo secolo; VII, 206 come le nuove religioni nate in questo secolo fosser tante legioni per conservare la monarchia romana, ivi -costruzione di monasteri in Napoli sotto gli Angioini, 200, 210 - successi de' Domenicani e de' Minori pei regui di Sicilia e di Napoli, ivi, 217, 218 - fondazioni di monache in questi regni, ivi, ivi - nuovo ordine de' Romiti di Sant' Agostino in questo secolo, ivi -- ordine de' Carmelitani, e suoi scarsi progressi in questi regni, 210 -- congregazioni religiose quando nate, 220 - sospensione di Gregorio decimo di approvar nuovi ordini religiosi, e perchè, 223 - copis immensa di frati Mendicanti sotto gli Angioini, 224 - loro orribile emulazione, 228 - loro insolenza e soverchierie ai tempi di Roberto, re di Napoli; VIII, 198, 199 - rimedi di questo monerca poco proficui, 200 alla 204 archivi di Sicilia e di Napoli pieni di processi contro le soverchierie e oppressioni di costoro e de' cherici, 212 - poco lor credito. Loro pochi acquisti nel secolo decimoquarto: IX, 222 - loro stato nel regno di Napoli fino al regno degli Aragonesi, 226 - loro stato e loro averi dagli Aragonesi fino al decimosesto secolo; X. 364 - istituzione de' Cherici regolari detti Teatini; XI. 310 - approvata da Giemente settimo, e confermata da' papi successori, ivi, 311 - quando e come stabiliti in Napoli, ivi -- come i Napoletani gli arricchissero loro malgrado, ivi, 312 — istituzione de' Gesuiti sviluppeta: loro immensi progressi, ivi - nuove riforme degli ordini antichi accadute in questo secolo decimosesto, 316 - quanto arricchissero costoro nel decimosesto secolo e nel susseguente; XII, 345 quento e come s'aumentassero i Carmeliani Scalzi. ivi - maravigliusi progressi nel regno di Napoli della congregazione di San Filippo Neri, 347 - Serviti, come meglio accolti quivi in questi tempi, 548 - grandi progressi in Napoli de' Camaldulesi, 340 - Cappuccini. Come crescesse quivi la devozione ad essi in questi tempi, ivi — nuovi edifizi e chiese d'ogni ordine in questo tempo in Napoli. 35o — loro stato nel secolo decimosettimo; XIII, 263 — quali ordini di essi fossero introdotti in questo secolo nel regao di Napoli, ivi, 264 - nuove riforme d'antiche religioni, 265 - sorprendenti acquisti de' Gesuiti in questo regno, 266 dottrina de' monaci ben radicata, che effetti producesse in questi tempi, 267, 268 - riflessione dell' autore . ivi.

Monaci, e beni temporali. Loro stato nel decimosettime secolo ano a' tempi presenti; XIV, 84 alla 88.

Monasteri. Quando comincias sero ad acquistar beni temporali; II, 192, 193 — come divenuti potenti e ricchiasimi sotto i Longobardi, 137 — Benedettini, perchè più numerosi nel ducato beneventano, 138 — quando e come cominciassero ad acquistar feudi; III, 244 alla 246.

Monete del reguo di Napoli quando rinnovate, e per cui

opera, e loro valore; XIV, 10, 21.

Monreale. Suo gran tempio, come e da chi edificato; V, 317 — come innalzato ad arcivescovado riechissimo, iri — come a cagione d'esso tempio divenisse ricca e famosa città, 318.

Montagna (Seggio di). Qual seggio sia di Napoli; VII, 297 — qual regione comprendesse anticamente, in — come auche detto seggio di Sant'Arcangelo, 298.

Monte Gargano, nella Puglia. Sua descrizione; II, 269
— celebre per i versi di Virgilio e d'Orazio, ivi — sotto Gelasio, papa, assai più celebre per l'apparizione dell'arcangelo San Michele, ivi — arricchito da' prin-

cipi di varie nazioni, ivi — errori d'alcuni scrittori, scoperti e corretti, intorno a ciò, 270 alla 275.

Monte Casino. Come fosse il primo monastero in Italia che acquistasse castelli, seudi e baronie; III, 246 — privilegi de' sovrani enunciati, e opinioni di scrittori ventilate, ivi, 247 — come Gisulfo, duca di Benevento, sosse il primo a fargli tali donazioni, ivi — i suoi abati come prestassero giuramento agl'imperatori, ivi — come decorato di privilegi da papa Leone nono uella sua dimora quivi; IV, 203 — come i suoi monaci sossero i primi a portar lume di scienze nel regno di Napoli; IV, 365 — come quivi le discipline risorgessero per opera loro, 378.

MORTEREY, (don Emanuele di Gusman, conte di ) terzo vicere di Napoli sotto Filippo quarto; XIII, gi - sua amministrazione principiata con funeste apparenze, ivi, 92 - guerre che rendon più calamitoso il suo governo, wi - ree intenzioni di papa Urbano ottavo, come crescessero il suo disordine, ivi, 93 - come veudicate dalla corte di Spagna, 94 — come reprimesse gli attentati di Roma, 05 - nuove milizie da esso spedite con estremo affanno per la guerra di Lombardia, 97 - insigne vittoria dell'armi spagnuole, fiancheggiate da' soccorsi di questo ministro, sotto Nurlinghen, 99 - nuovi soccorsi da esso mandati per soccorrer Milano contro i Franzesi, ivi, 100 — sorpresa meditata da' Franzesi, come da esso acoperta e riparata, ivi, 101 - come in mezzo a tante calamità non lasciasse di coltivare la magnificenza, 104 — come levato dal governo. Sue savie leggi, 106.

Montiere maggiore. Qual carica della corte di Napoli; X, 346 — lo stesso che capo-caccia: sue incombenze e suoi

diritti , *ivi* ,

Mundiburdi de' principi e pontefici romani, che fossero;

\_III , 363.

Municipi, come formati; I, 39 — loro condizione commendata, ivi — municipes cum suffragio, quali, ivi — sine suffragio, quali, ivi — loro dritti e privilegi, ivi — loro differenza dalle colonie, ivi — più nobili d'esse, ivi 40 — loro abolimento quando accaduto, 45.

## N

NAPODANO Sebastiano, di Napoli, Sue fatiche sopra le consuetudini di Napoli; VIII, 160, 161 — fiori sotto Giovanna prima, ivi — suoi studi, suoi impieghi, sua nobiltà, sua letteratura, ivi — sue opere sviluppate, 162.

Napoletani. Loro sorte dopo essere stati vinti da' Romani: I . 42 - loro fratrie, o confratanze, 62 - loro Dei. ivi — loro tenecità per i vecchi usi , 160 — loro grande superstizione, ivi — province del regno non mai cedute o donate, 230, 231 - loro gerarchia ecclesiastica da Costantino Megno fino a Valentiniano terzo. 301 alla 303 - status de essi erette a Teodorico, re d'Italia; II, 62 - prodigio rispetto alla medesima accaduto, 63 - quanto fedeli e divoti a questo re, 64 come facessero testa a Belisario, generale di Giustiniano, imperatore, 118 — se sia vero che i Napoletani ai tempi di Grimoaldo quinto, duca di Benevento, abbracciassero la religione cattolica, 260 - anacronismo di alcuni autori corretto, ivi - la lor città quando innalzata in metropoli, 321, 322 - come detestassero l'editto di Leone Isaurico contro le immagini: III. 22 per tel motivo come trucidassero Esilareto, loro duca, ivi, 23 — come malgrado ciò restasser fedeli al loro sovrano, ivi - loro duchi e vescovi sotto Costantino Copronimo, imperatore, 80 — come esercitati nella milizia per le guerre co' Beneventani; III, 166 - loro lega contro Ottone, imperatore, e loro assedio di Capua; IV, 16, 17.

Napoletano, ducato. Sua estensione e polizia; III, 167
— la città di Napoli, come sua metropoli, 168 — suo stato sotto l'amministrazione di Stefano, duca e console, 175 — come e perchè costui domandasse un collega, ivi — sotto Stefano fin dove si stendesse, 176
— Amalfi parte di questo ducato in que' tempi, ivi — suo angusti confini verso oriente e settentrione, 178 — sua polizia in que' tempi, esposta, 179 — regno napoletano. Come e perchè vanti i pregi di vera monarchia,

212 - sue province come indipendenti dell'Imperio romano, 214 — come fatto tributario a' principi di Bepevento, 224 -- sua polizia ecclesiastica nel popo secolo, esposta, 251, 252 — a chi appartenesse, 258 la sua prima chiesa come resa arcivescovile, 250 - a chi appartenesse come metropoli, 260 - onde comprendesse preti dell'uno e dell'altro rito, ivi -- economia delle altre sue chiese esposta, ivi alla 264 - tentativi sotto gl' imperatori Ottoni, esposti, 264 - motivi della decadenza delle province che ora compongono il regno di Napoli, 265 - suoi sconcerti al tempo di Carlo il Calvo, imperatore, e papa Giovanni ottavo, 202, 203 — giarisprudenza de' Greci, e forza da' medesimi acquistata ivi nel decimo secolo, 327, 328 - stato di sue province sotto i Greci nel decimo secolo, 338'alla 342.

Napoli (reguo di ) descritto topograficamente; I, 5 suo confine mediterraneo, ivi - sua forma di governo antica, ivi - cambiamenti di questa forma, ivi - forma di governo introdottavi da' Romani, 6 - disposizione di sue province a' tempi de' Romani, 8 - divisione sua in regioni, quali, ivi - sue prerogative sotto i Romani antichi, 56 - fra le città federate, 57, 58 da principio città greca, 59 - suoi arconti e demarchi, ivi - suo antico ginnasio, 62 - sue assemblee della gioventù, ivi — divenuta colonia romana, 63 innanzi e dopo Augusto come trattata da' Romani, 64 - sue obbligazioni a' Romani, 65 - sua costanza nell'amicizia de' Romani, 66 - come delizia d'essi Romani, ivi - come premiata da' Romani la sua fedeltà. 67 - non fu repubblica totalmente indipendente dai Romani, 68 - beneficenze de' Romani verso di lei, 71, 72 - sua nuova forma di governo quando avvenne, 73, 74 — come detta colonia romana, 75 — errore di chi la credette repubblica indipendente, ivi - suo dominio, 76 - sue città illustri, quali, 78, 79 - divisione del regno di Napoli fatta da Adriano, 82 - quando cominció a perder l'antica libertà, 83 - stato di bue province avanti Costantino Megno, 124 - dimora di san Pietro ivi, e suoi prodigi ivi operati, 148, 149 - Aspreno fatto da esso vescovo di Napoli, ivi - sua 512 - gli ecclesiatici non formano un ordine a parte. ivi. 313 - come vi si stabilissero da Carlo primo d'Angiò i parlamenti generali, 3:4 - come divenuta capo d'un regno separato da quel di Sicilia, 316 — onde avesse i suoi grandi uffizi della corona diversi da quei di Sicilia, 336, 337 - perchè fino a tutto il regno degli Angioini si chiamasse regno di Puglia, 338, 330 — quando e perchè vi fosse stabilito il tribupale della Gran corte. ivi — forma data al medesimo da' re angioini co' lero capitoli, sviluppata, 340 -- come ampliata dal re Carlo secondo d'Angiò; VIII, 94 - come dal medesimo re s'agevola il commercio e s'aumenta lo studio . ivi. 05 - templi e monasteri magnifici edificativi da questo principe, 98 - onde i re di Napoli abbiano il diritto di collazione alle chiese, ec., 119 - polizia di questo regno dopo la morte della regina Giovanna seconde sotto i governatori da essa deputati; IX, 178, 170 - istituzione del collegio de' dottori creato dalla regina Giovanna seconda, 204, 205 - polizia delle chiese del regno dello scisma fino al regno degli Aragonesi, 210 - floridissimo stato di questo regno sotto Alfonso d'Aregona, 228 - prigine del suo tribunale di Santa Chiara, 246 - fini del re Alfonso primo nell'instituirio. 255, 256 - grandi motivi di questa erezione, 250, 260 - errore d'alcuni autori rispetto a ciò, 263 - testimonio irrefragabile di Michele Riccio, riferito, ivi, 264diplomi d'Alfonso primo sopra questo tribunale, isi riordinamento deto dal medesimo re al tribunale della regia Camera della Summaría, e perchè, 284, 285 disposizione delle province di questo regno sotto Alfonso primo , 296 - rinnovellamento delle buone lettere in Napoli, onde originato; X, 138, 130 - stato della giurisprudenza quivi nel regno di Ferdinando primo, ivi, 140 - letterati che vi fiorirono nel regno degli Aragonesi, 148 alla 168 - stato della giurisprudenza nel regno di Ferdinando primo, e degli Aragonesi, sviluppato, 160 alla 175 - giurisconsulti che fiorirono in questi tempi, e loro opere, 176 alla 204 - come venuto questo sotto il dominio spagnuolo; X, 280 - nuova polizia introdotta sott' esso in questi regni, 311 alla 313 — istituzione del Consiglio Colleterale, 314 - puove disposi-

zioni degli uffiziali della casa reale sott'esso, 334 alla 355 - leggi lasciate in Napoli da Ferdinando il Cattolico e da' suoi vicere, 356 alla 368 — polizia delle chiese di questo regno dagli Aragonesi fino al decimosesto secolo. 350 alla 362 - polizia del regno governato da' vicerè sotto i re Ferdinando e Carlo quinto, imperatore; XI, 3: - orribili tasse, donativi, ec., sotto questo dominio, 32 - infelicissimo suo stato nell'anno 1708 quasi ridotto all'ultima sua desolazione per i flagelli di fame, di guerra e di peste, 57 - infelicità di questo regnosotto il dominio di Carlo quinto, 98 - qual fosse sotto il governo del vicerè don Pietro di Toledo, 104 alla 150istoria dell'Inquisizione in questo regno, come costantemente non volutavi, 160 - quanto pregiudicasse alla religione in Napoli e in Italia l'apostasia di frate Occhino, sanese, 184 - perchè sotto il governo del famoso vicere Toledo, Napoli conti pochi sapienti, 187 - nuovi tentativi sotto Filippo secondo per introdurvi l'Inquisizione, come dileguati, 217, 218 - forti opposizioni de' Napoletani, che la vincono, 232, 233 - come i Napoletani non facessero, con replicate resistenze, allignare nel regno il tribunal dell'Inquisizione sotto Filippo terzo e quarto, e Carlo secondo e Carlo sesto, imperadore, 249 alla 269 - stato della giurisprudenza sotto Carlo quinto e suoi vicere, 286 — giurisconsulti napoletani di conto in questi tempi, 288 alla 207 - polizia ecclesiastica di questo regno sotto l'imperator Carlo quinto, 298 alla 301 - guerra orribile mossa da papa Paolo quarto con varie vicende; XII, 8, 9 - grandi disordini insorti in questo regno per la pubblicazione della bolla di san Pio quinto in Coena Domini, 94 alla 129 - come travagliato questo regno a motivo del Turco sotto il cardinal di Granvela, 134 alla 144 - stato della giarisprudenza quivi nel secolo decimosesto e nel prine cipio del secolo seguente, sviluppato ampiamente, 318 alla 332 — stato dell'università e degli studi ne' tempi medesimi, 333 alla 339 - stato della poesia abbassato in questo tempo, 340, 341 — polizia delle chiese di questo regno sotto Filippo secondo, 344 ella 352 - avvocazione papoletana; suo grande splendore sotto i re Filippo terzo e quarto; XIII, 247 alla 257 - polizia ecclesiastica di questo regno nel decimosettimo secolo fino e Carle secondo, sviluppata, 258 alla 271 - come e quando ritornato sotto il dominio della casa d'Austria. 286, 287.

NARRETE, cupuco, capitano di Giustiniano, imperature. Sue imprese; II, 128 - come si valesse de' Longobar-

di , 229.

Nazioni d'Europa. Loro opinione universale rispetto alle leggi romane: I , 35.

NAZARIO. Sua orazion panegirios di Gostantino Magno, riferita : 1. 251.

NERAZIO Prisco, perchè stimeto da Tsaieno: I. 02.

NERONE. Suo odio implacabile per i Cristiani : 1. 158. Neumaso, secondo Strabone, liberata dal tributo a' Ro-

mani; I, 71.

NICCOLÒ secondo. Come inpelsato al poptificato in Firenze; IV, 228 - Concilio sott'esso convocato, ove si regola l'elezione de papi, iri - come mal soffre i vantaggi de' Normanni, 241 - pretende da Roberto Trois, e questi nega l'ingiusta pretesa, ivi -- scomunica solespemente Roberto co' suoi Normanni, 246 — come ass curato da essi, isi -- come riceva l'ambasciata de' Nermanui, 248, 249 - Concilio da esso convocato in Melfi, per quali motivi, ivi - suo trattato quivi con Roberto, 251, 252 - come finisce con vantaggio della Sede apostolica, 253, 254 - sua morte in Firenze, 266.

Niccolò terzo. Come assunto al sommo poptificato; VII, 316 - come di santo che era tenuto da privato, sviluppasse, fatto papa, il suo carattere, 319 - sua smania sfrenata d'ingrandire i suoi, ivi - sua istanza al re Carlo primo d'una di lui figlia per moglie a un suo nipore. e rifinto di questo principe, ivi - sue ire e fatti contro il re Carlo, 318 -- si unisce coll'imperatore Paleologo ad siutar Pietro d'Aragona per la conquista della Sici-

lia, 323 - sua morte intempestiva, 325.

NICCOLO quarto. Come di frate Francescano è innalizato al sommo pontificato: VIII, 41 - benchè della Marca d'Ancona, è sommamente benaffetto al principe Carle d'Angio, 42 - sua bolla e maneggi col re d'Inghilterra per addolcire i patti per la costui scarcerazione, ini - sua morte, quali conseguenze partorisse, 55.

Niccolò quinto. Come dentro un anno, di figlio d'un povero medico, fosse fatto vescovo, cardinale e papa; IX, 250 — suo mite carattere sviluppsto, ivi 251 — dà fine allo scisma, ed impiega tutto il suo pontificato nel comporte le cose d'Italia, ivi — conferma al re Alfonso tutte le beneficenze di papa Eugenio, 152, 153 — sua morte, 323.

Naccolò (san), vescovo di Mira. Tempio erettogli in Bari da Ruggiero primo, re di Sicilia; V, 201 — onde si rendesse il suo sagro deposito tanto celebre in Oriente, 202 — sno real tempio, e consegrazione d'Urbano secondo; VIII, 99 — istoria di questo sotto gl'imperatori d'Oriente e de' Normanni, ivi — come e perchè Carlo secondo d'Angiò accrescesse il culto di questo santo, 100 — rendite ampissime da esso date alla stessa chiesa, di cui volle esser canonico, 101 — bolle e privilegi de questo principe ottenuti da' papi a favore di questa basilica, ivi — nuova forma di servizio da questo re introdottavi, 102 — canonicato laico ivi istituito per sè ed i suoi successori, 103 — onde i presenti re riconoscano i dritti che banno sopra questa chiesa, 107.

Niccolò d'Alife, gran giurista sotto Roberto re di Napoli; VIII, 243 — sue cariche, 244 — gran cancelliero del regno sotto Giovanna prima ivi — dignità e cariche

di costui sotto il re Roberto, ivi.

NICCOLO di Napoli, gran giurista sotto la regina Giovanna prima; VIII, 256 — sue note alle Costituzioni del regno di Napoli, ivi — sue dignità e impieghi, e sua ambasciata a papa Urbano sesto, 257.

Nicea, metropoli della Bitinia; I, 245 - suo gran conci-

lio , 238.

Niceporo Foca, imperatore d'Oriente. Suoi sforzi contro Ottone, imperatore d'Occidente; IV, 15 — magnifica legazione d'Ottone ad esso, a qual fine, 14 — inutilità della medesima, ivi — inganni di costui a Ottone, ivi, 15 — sua tragica morte. 20.

Nido. Qual seggio di Napoli sia, o sua regione; VI, 69 — detta dagli antichi Vestoriana, o Calpurniana, ivi — on-

de anche detta Regione Alessandrina, ivi.

Nuo. co quistatore dell'Impero assiro; I, 6.
Nobiltà napoletana. Prerogetive date alla medesima da

Carlo primo d'Angiò; VII, 303 — aggregazione nei seggi, che fosse, e come seguisse, 304.

Nolani. Loro iscrizioni riferite; I, 56.

Nominali. Che razza di teologi scolastici fossero; VIII, 238 — loro entore, e come facessero una terza setta fra i Tomisti e gli Scotisti, ivi.

Nomocanone. Qual Collezione canonica; II, 184.

Normanni. Come vantino l'origine stessa che i Goti e i Longobardi; II, 197 - come per loro opera ritormassero alla Chiesa di Roma le città usurpategli dal patriarca di Costantinopoli: III. 125 — che importi nel nestro linguaggio questa voce: IV, 111 - onde uscissero ad inondar l'Occidente, ivi — quando cominciassero a farsi sentire la prima volta in Francia, ivi - ciò che lora assegnassero i re di Francia, 112 - non contenti, giungono fino a Parigi e l'assediano, ivi - come il re Carlo il Semplice assegni loro la Neustria, ivi - si fanno cristiani, e chiamano Normannia la Neustria, ioi, 113 generazioni de' loro primi duchi, ivi - saggia riflessiope dell'autore, 114 - loro grandezza nelle asioni paragonata a quella de' Romani antichi, 115 - autori che di costoro scrissero, noverati, 117 - come passessero in Italia per motivo di religione, 121, 122 - loro inclinazione per visitare i santuari. 123 - come quaranta di essi, tornati di Gerusalemme, giungessero in Salerno. ivi - accidente che diè motivo alla lor calata in Italia, ivi, 124 — come i principi delle province, c'ora compongono il regno di Napoli, gli bramassero, 127 in siuto de' Pugliesi disfanno l'esercito greco, 120 - difendono le terre di Monte Casino dagl'insulti de' conti d'Aquino, 131 — loro ingrandimento per la perfidia di Pandolfo, principe di Capua, ivi, 132 -- come dispreszati da' principi di Benevento e di Salerno, prendez l'armi, 136 - s'eleggono un capo, e si difendono, ivi. - fanno lega con Sergio, duca di Napoli, 143 come comincino ad aver ferma sede in queste parti, ivi, 144 — calano gran numero in Italia co figlinoli di Tancredi, conte d' Altavilla, ivi - come ben ricompensati da Guaimario quarto, 145 - loro servigi dal canto loro a questo principe, 150, 151 - loro conquiste sopra la Puglia, 157 — loro prodezze nella Sicilia

per l'imperador d'Oriente Michele Paffagone, 160, 161 - torti loro fatti da' Greci, ivi. 162 - come si portino in Calabria e in Puglia, e dieno il guasto al paese, 165 — prendon Melfi e buona parte della Puglia, ivi, 166 - come con infinito valore disfattuo l'armata greca presso il fiume Olivento, 167 - per la seconda volta presso Canne, 168 - terza rotta decisiva data ai Greci, e accrescimento in Puglia del lor dominio . ivi - puova sconfitta deta da' medesimi all'esercito d'Annone Exaugusto, 160 - perchè eleggano per loro duca-Argiro, 170 - perchè temessero d'eleggersi un capo di loro nazione, ivi -- come finalmente eleggono Guglielmo Bracciodiferro per loro capo e conte di Puglia, 172 - questo e gli altri titoli della real casa pormanna, non da papa Benedetto nono . Lè dall'imperator greco fu loro dato, ivi - polizia da loro introdutta nella Puglia, esposta, 175, 176 - divisioni infra essi secondo i loro meriti, ivi - loro governo come più aristocratico, che monarchico, ivi - afflitti per la morte de' loro più famosi capitani, 178 - sotto Drogone secondo, conte di Puglia, come calano altri Normanni, 181 — la sommissione a Brrico secondo, imperatore, di che cagione, 187 - investiture e infeudazioni lor fatte della Puglia e Calabria e di parte di Benevento, 188 - loro stragi nella Puglia per un tradimento scoperto, 191 - spedizione di papa Leone nono contro essi, 202 - spediscono ambasciadori a papa Leone, domandando pace, 213 — rigettati, accettano la battaglia, benchè con infinito svantaggio, 214 - divisione della loro piccola armata, e disfacimento degli Italiani, 215 - fanno strage infinita degli Alemanni. 216 - con tutti i mali trattamenti ricevuti da papa Leone, come lo trattano benignamente, 217 - come questi, pentito, gli beneficasse, 218 - uso che fecero di questa insigne vittoria, 220 — loro ulteriori acquisti non pur di Puglie e Calabria, ma di Capua ancora, 227 - sconcerti di Roma e di Costantinopoli come conferissero al loro ingrandimento, 228, 220 - come scomunicati da papa Niccolò secondo, non curassero la censura; IV, 247 — come pensano ad accomodarsi col papa, ivi, 248 - loro trattati con papa Niccolò ri-

spetto a' loro domini, sviluppati, 250, 253 - ultiamto il trettato col songettarsi alla Sede apostolica, ise come ad così debba la Sède apestolica parte di sua grandezza temperale: 257 -- come a riputastero anci tributari, che feudatari della Sede apostolica, 250 -- lor muove conquiste in Puglia, 260 alla 205 - loro disseudoni, riumoni, ellestaze depo la morte di Roberta Guircardo, 315 alla 322 - come seccorreso pape Calisto secondo, 300 - lero ingrandimento sotto Ruggiero, 358 - come ritenessero le leggi longobordo e feudeli, 361, 362 - per quali regioni i pepi conservassero ad essi intatte le ragioni dell'investiture. Los - come ritenessero la regalia nelle chiese del presente regno di Napoli, 404 — con quanta benignità sempre trattassere i papi; V, 73 - come introducessere in questi regui i grandi uffiziali della corone all'use di Francia, 129 for potenza in more sotto Ruggiero primo; V, 339 -, come per le lore leggi le donne non fessero escluse dalla corone; VI, so - passe il loro regne di Sicilea negli Sveri, e come, 29 alla 33 — fine del ler ligneggio reale in Sicilia e Italia colla moste dell'imperatrice Costas-

Notai. Loro origine; V. 183 -- come in essi și unissero gli

ullizi degli antichi tabularii e tabellioni , 184.

Novelle Costituzioni. Qual Codice; II, 105 --- cosa déve alle medesime motivo, ivi --- qual antizia ne avessera gli antichi glossatori, 106--- loro promolgazioni diverso, riferita, ivi, 107 --- loro neve Collazioni, opera di chi, 108 --- loro tre vernioni ventilate. In quante cose differiscano dal Godice, 110 --- come riguerdanti principalmente la disciplina ecclesiastica, 169.

Munzi apostolici. Quando cominciassero e risedere in N.poli; V111, 283 --- qual dapprima fosse il loro impiaco,
284 --- in che modo e sotto qual papa dilatassero la loro autorità, ini --- come crescinta sommamente sotto i

re augioiui, ±85, ±86.

## 10

Osgato de Orto, giarisconsulto, in qual tempo fiorisse; V, 243 — grando avvocato nelle curia di Milano satto Federigo primo, imperatore, 244. OCCAMO Guglielmo. Di quel setta teologica setore; VIII. 238 - come sopranomiseto il Dettor Singolere, ivi sua opera della patestà acolesiastica e tamporale, mileppete. 266 - come cercasse abbattere la soverchia po-

lensa de' papi, ivi.

OCCUINO Bernerdino, samene, frate Cappuccino. Sua apostasia ed eresia; XI, 177 - infestato del releno di Lutero, come tagitamente dapprima lo spargesse, iri-come venisse scoperto nel suo quaresimale in Napoli, 178 - suo nuovo medo di predicare tre sani dopo in Napoli, ivi, 170 - come impugnata da' teologi napoletani la costui duttrina, ivi, 180 - sua fuga a' Luterani in Gineva, e sua ampia celebrità. 184 — quanto pregiudicasse costui all'Italia, e singolarmente a Napoli, per la religione, ivi - sue maledette opere, avaluppate, ivi, 185.

Oberto di Fois Lautrech. Come avesse il supremo comando dell'esercito della lega per liberar papa Clemente ottavo: XI, 50, 51 - come, non aspettando la primerera, va all'impresa del regno di Napoli, 57 - come dall'esercito imperiale è ritardato il suo corso verso Napoli, 58 - prende Melfi e tutte le città circonvicine, 50 - sue altre imprese, ed avvicinamento a Napoli, ivi assedia queste capitale : e preparativi de' difensori. 60 - come la fortuna se gli voltasse contro, 60 - morte di questo gran capitano, come rovinasse le cose de' Fran-Cesh 70.

ODOARDO, re d'Inghisterra. Suoi mapeggi e mediazipue per ricovrar la libertà a Carlo d'Angiò, principe di Salerno; VIII. 39 - sua gita in Bearn per tale effetto. ivi - per minorare il peso de' latti articoli si perta in

persona in Aragona, 41, 42.

OLIARIO, prefetto di Roma. Costituzione di Valentiniano ad esso indirizzate rispetto all'Accademia di Roma; I.

118, 110.

OLIVANES (Errico di Gusman, conte di). Vicere di Napoli sulto Filippo secondo; XII, 303 - sua saviezza e peudenza altamente commendata, ini - come s'acquistasse in Ispagna il sopranome di Gran Papelista, ivi - sua difficile ambasciate a papa Sisto quinto. Poi vicere di Napoli, ivi - suo genio serio, bandisce feste, danze e - spettagoli per la sua venuta , 504 -- sua udieuza /pe: ta

ad ogni ore. Sua rigida amministrazione della giustizia, ivi — sue prammatiche contro molti abusi, ivi — fabbrica un gran palagio per la conservazione delle farine, ivi — come terminasse il magnifico edifizio della gran dogana di Napoli, 305 — morto Filippo secondo, come i suoi emoli lo querelassero presso Filippo terzo, ivi — sua impravvisa rimozione. Sue savie leggi, 307.

OMERO. Suo testimonio rispetto alla polizia de Gr

Onnite (don Innico, ec., conte d'). In quali critiche circostanze vicere di Napoli; XIII, 182 - con quali mezzi cominciasse a disporte le cose per la pace, 183 — come in pochi momenti ricuperi da sollevati la città, isi -mutazione totale nel popolo, e benignità di questo ministro col medesimo, 184 — come seda in breve i tumulti delle province, 185 - partenza di don Giovanni d'Austria de Napoli; e Giunta stabilita dal conte, ivi. 186 - come ricuperi al re Filippo i Presidi di Toscana, 187, 188 — come prenda Portolongone, occupato da Franzesi, 180 - suo ritorno in Napoli. Come impensatamente e con sommo suo disgusto levato del governo, 100cagioni di questa risoluzione poco savia della corte, tot - suoi singolari vantaggi procurati al regno e alla città. ivi — sue cure speciali per riordinare i pubblici studi, 102 — sue prammatiche énunciate, 193.

Ononio secondo. Come e perchè scomunica per tre volte Ruggiero primo, re di Sicilia; V, 5 — muove l'armi contro Ruggiero, ivi — come conchiude la pace con questo principe, 6 — qual profitto ne ricavasse per la

Chiesa , *iv*i.

Ononio terzo. Come assunto al papato; VI, 148 — riflessione dell'autore rispetto al medesimo, ivi — sua eruda istanza all'imperatore Federigo secondo, 149 — come facesse costar cara a questo imperadore la cerimonia dell'incoronazione in Roma, 150 — incorona questo imperatore sotto stretti giuramenti, 152 — poca gratitudime di questo papa verso si huono imperatore, 155 — come costui riceva e ricovri i nemici di Federigo, 163 — sue pretensioni, e risposta di Federigo al medesimo, 164 — sua forte lettera a' ministri di Federigo contr'esso, ivi — sua gita in Anagni, e quercle sue contro Fe-

derigo, 167 - si compone interinamente col medesimo, ivi - crociata sott'esso, esposta, 174 - maneggi di questo papa per le nuove nozze di Federigo, e per indurlo all'impresa di Terra Santa, 175 - come per i torbidi suscitati in Roma da Parenzo, senatore, si ritiri in Ti-· voli , 202 - sua ambasciata a Federigo per indurlo all'impresa di Terra Santa, ivi - puove sollecitazioni di lui a Federigo pel fine medesimo, 205 - sue lettere asprissime a Federigo, per qual cagione, 206 - come questo monarca gli rende la periglia nelle risposte, iui --pacificati insieme, gli spedisce un legato, 207 - morte di questo pontefice, 200.

Office Quarto. Come creato sommo pontefice; VIII, 8 - suo impegno per favorire la casa d'Angiò, ivi - capitoli di questo papa pel regno di Puglia nella vedovanza del medesimo per la morte di Carlo primo, e per la prigionia di Carlo secondo, st - venuta del conte d'Artois, come balio del regno, come inutile per l'arti del legato di questo papa, 12 — errori d'alcuni scrittori intorno a' detti capitoli, corretti, 14 - esposizione dei medesimi per extensum, 18 alla 35 - morte di questo papa, 41.

Ososio, imperatore. Suoi prefetti pretorii d'Italia, e suoi consolari della Campania, esposti; I, 207 - suoi vicari di Roma, ivi - sue costituzioni, ivi - sua morte, 208 - sue costituzione contro i Giudei, lodata, 213 - sorpreso da' Westrogoti, come, 225 - sue lodevoli azioni dopo la morte d'Alerico, re de' Goti, 227, 228 - sua morte, ivi.

OBAZIO Montano, famoso giurisconsulto napoletano sotto Filippo quarto; XIII, 245 - suo profondo sapere, sua eleganza di stile e sue opere, ivi.

Orazioni imperatorie, che fossero, e loro fine; I, 105 — Orbe cristiano. Perchè si regga colle leggi romane, ec.;

Ordine ecclesiastico. Come tanto s'arricchiese nell'undecimo secolo; IV, 411, 412 — occasioni varie di questi esorbitanti acquisti, ivi alla 417.

Ordine. Lo stesso che Senato presso gli antichi Napoleta-

mi; I, 75.

Ordini mendicanti. Onde ed in qual tempo istituiti; IV, 410 — loro enumerazione, ivi.

Ordini militari, come e quando istituiti; IV, 414.

Ordini militari di cavoliori. Loro origine; VII, 166 — lor gran numero e varietà in progresso di tempo, 284 — primi ordini, cousciati; ivi — ordini di Francia, d' Inghilterra e de' re augiciai, ivi alla 200.

Ordini teligiosi. Loro origine; 1, 305.

Oriente. Come avesse due patriarchi; II, t54 --- come surse il terno di Gerusalemme, ivi --- come in progresso, quattro, 158.

Onucio. Sua Orchestra, scritta ad istauza di sant'Agostino, e per qual fine; 1, 155.

Ortensia legge, come desse furza a' plebisciti; I, 86.

Ossulta (duca di). Come per la emorani spose fatte da ques ste personaggio nelle guerre, fosse gratificate da Empo po secondo col viteregnato di Napoli, XII, 291 — suo ingresse magnifico in Napoli, ivi — come il auto caratte altiero e spreszente lo rendesse odieso a' nobili, ivi — conte il famoso fatto di Starnes, inferito dal Tueso, rendesse terbido a costai guerra, ivi — per quali mottivi fossu atturato dal popolo, 292 — sue leggi lesciate

nei regno, 2031

OSSUNA (don Pietro Giron, duca di). Vicere di Napoli sotto Filippo terzo; XIII., 41 - nua estrema applicazione a' bisogni del regno, ini - come intrigato in cose più dure per la guerra d'Italia, per la morte del duca di Mantova, ivi - sua spedizione contro i Venezioni. 42. 43 -- suo altiero entattere, e come malmenato del Nani nella sua Istoria, 44 - suoi imutili sforsi contro i Veneziani, 45 — suo ardito procedere contr'essi, 48 - costretto del suo re a restituiro a' Veneziani i vascelli e le merci predate, 50 -- imposture di costai a Madrid per intorbidar la pace fatta da' Veneziani con Faippo terzo, 51 - berfidia di costui contro il Venezioni, malgrado gli ordini del re suo elgaore, 52 - sue inique trama contro i Veneziani, e congiura meditata, ivi - scoperte dai Vaneziani la congiura, qual giultiniu ne esercitino, 55 sue reità, sue iofame procedere e sua orrido acostumatezza rappresentata alla corte, 55 --- seade vichiamato silk corte, come pensates a farti serstae con umpla fellonia, 56 — insidie da esso fatte al cardinal Borgia, detogli per successore, come audate a vuete, 57 - sevizione mossa dal Geneino, ministro dell'Ossuma, per non ricevere il cardinele per vicerè, ivi — rome unavo-samente entresse il cardinele, e fosse-deposto l'Ossuma, 58 — anni inntili tentuivi con la plobe, e une false rep-presentanze alla corte di Madrid, ivi — parterna di que-sto reo ministro da Napoli, 50.

Octrogoti, o Goti orienteli, quali; II. 7 --- Westrogoti, o Goti occidentali, quali, iri --- quali province fosser laro assegnate degl' imperatori orientali, 8 --- loro allustre cue an degli Amali, riferita, 29 --- serie de' loro primi re, ivi --- tome poi seggetti agli Unui, 30 --- strage della famiglia loro segle de Arderico, se de' Gepidi, 31 --- protezione loro accordata da Manciano, imperatore d'Oriente, 32 --- loro sede trasferita nella Pannonia, imi --- pace stabilita fra essi e i Romani, 33.

ODOACAS. Gome occupasse PItalia; II, 39 — denominossi re d'Italia, ioi — come cacciatone. Sua tragica storte, ivi, 43.

Otranto. Come il suo metropolitano nun avesse suffraganei ; 17, set, 123 -- come gli avesse, e da qual impurador greco, ini.

OTTORE, re di Germania, denominato il Grande. Sue gesta; IV, 5 - ricorso al medesimo d'Adelaide, redova di Lotario . ivi - sua venute in Italia, euo innemoramento d'Adelnide, da lui liberate, ivi - aposa Adelnide, la mena in Germania, e lascia Corrado, duca di Lorena, contro Berengario, 6 - giuramento di fedeltà di Berengario al medesimo, e costui fellopia, iri -- ricersi al medasimo degl' Italiani contro cestui, isi --- viene in Italia con grosso esercito, e forza Berengario alla faga, 7 - proclamato re d'Italia da un conciliu di vescavi in Milano, ivi. 8 - suo arrivo in Roma, e sue incoronezione d'imperadore di Occidente per le mani di papa Giovanni desimosecondo, ivi - come detto il primo imperadore tedesco, 9 - riordina il regno d'1. talia, so - come tratti i principi di Benevente e di Salerno, 12 -- come questi lo riconescesseto per loro sovrano, 12 - come manda ambascinta a Niceforo imperator d'Oriente, che riusch inutile, 14 - come ingamento dall'imperador greco, ivi - adegno d'Ottone . o sua giusta vendetta, 15 - sue imprese contro i Gre-

٠,

٠,٠

ci, iri — rompe i Greci presso Ascoli, 19 — guasto dato alla Puglia, 20 — sua amicizia e parentela con Gioranni, successor di Niceforo, ivi — sua pace col medesimo. Sua gloriosa morte, 21 — ristabilimento dell'Impero sott'esso; V, 353—come volesse esercitar sua preminenze sopra tutte le province d'Italia, iri — istramento di mundiburdio a pro delle monache di San Zaccarla di Venezia, espesta, 354.

OTTONE secondo, imperadore. Succede al padre nel suo regno d'Italia; IV, 21 — come fatta maggiore la sua autorità in Italia per le discordie de' principi longobérdi, isi — cala in Italia armato, e perchè, 37 — fa in un convito trucidare in Roma molti proceri a lui sospetti, 38 — sua gita in Benevento e in Napoli, isi — sua infelicissima spedizione contro i Greci, 41, 42 — come s'acquistasse il sopranome di Sanguinario, isi — sacco dato a Benevento, e rapimento del sagre deposito di san Bartoloméo, isi — sua morte in Roma, isi — favola intorno alla medesima, sviluppata.

OTTONE terzo, imperatore. Come succedesse nel regno d'Italia e nell'Imperio; IV, 58 — disordini inserti, ed elezione di costui col consenso di papa Benedetto, si — altri orribili disordini nati per la morte di queste papa, ivi, 60 — sua venuta in Italia, e sua dimora in Ravenna, 61 — sconcerti e tragici fatti accaduti in questo tempo nelle province di Napoli, 62 — fa uccidere il tirano Crescenzio, 64 — come avvelenato dalla costu

moglie, e sua morte in Lombardia, 65.

OTTONE quarto. Come e con quali patti incoronato da papa Innocenzio terzo; VI, 120 — come e perchè malgrado i suoi giuramenti dà il guasto allo Stato della Chiesa, ivi — come, ad istigazione di Diopoldo, entri nel regno di Napoli, 121 — sue mire per occupare tutta l'Italia, esposte, 122 — scomunicato da papa Innocenzio terzo, e da esso privato dell'Imperio, 123 — in suo luogo creato dagli elettori Federigo, re di Sicilia, in età di sedici anni, 124 — costui sforzi per uccidere o prendere Federigo, andati a vueto, 126 — come e perchè si ricovri in Sassonia, ivi — coll'incoronazione di Federico, privato totalmente dell'Impero, 127 — mueve guerra al re di Francia. È da questo vin-

to, e fa lega col nuovo imperador Federigo, wi — sua morte, 13e.

Ovveno. Suo errore rispetto alla venuta di sea Pietro in Roma, confutato; I, 152.

Ozia, re di Geruselemme. Suo fatto riferito; 1, 139.

## P

PACECCO, cardinale. Celebre non meno pe' suoi natali che pal suo sapere; XI, 281 — interviene al concilio di Trento. Promosso alla porpora da Paolo terzo, ivi come da Carlo quinto sostituito a Pietro di Toledo nel vicereame di Napoli, ivi — suo placido, giasto e benefico governo, 282.

Pagani. I loro re s'arrogavano le due podestà, apirituale

e temporale; I, 130, 130. Pagani, onde detti; II, 146.

PALAMAS, famoso teologo grece. Sue centese con Barlaa-

mo, calabrese; VIII, 230.

PALEOLOGO, imperatore di Costantinopoli; VII, 319 — suoi terrori per gli apparati di guerra del re Carlo primo d'Angiò, ivi — aiuti dati al re Pietro d'Aragona per l'impresa di Sicilia, 321.

Palermo, come depo cinque mesi d'assedio cade nel do-

minio de' Normanni; IV, 273.

Palermo. Quando costituita capo del regno di Sicilia;

Palestina. Sua economia ecclesiastica, sviluppata; I, 284.
Pallio. Come e con quele fine introdotto; II, 150.

Pallio arcivescovile. Che intendessero i papi per tal con-

cessione; IV, 79.

Pandette. Istoria del loro ritrovamento sviluppata; V., 46 — congettura molto probabile del come fosser condottà in Amalfi, 49 — come per premio di lor fatiche fossero da Lotario concedute a Pisani, ivi — come nelle guerre fra-questi e i Fiorentini fosser trasportate a Firenze, 50 — come ivi conservinsi con somma venerazione, ivi — testimoni irrefragabili di tutti questi fatti, 51 — contrasto fra gli scrittori, se Lotario comandasse che si spiegassero in Bologna, 52 — come Irnerio le spiegas-

se in quello studio, isi — discrepanza degli satori rispetto a ciò, 53 — come lo studio delle medesimo focusse desadere Pasa e l'autorità delle leggi longularde; IV, 374.

Pandette. Loro stile; 1, 95.

Pandette. Loro formazione; II, 89 — onde denominate anche Digesti, 91 — Pandette fiorentine, 93 — partizione fattane da Triboniano, esposta, ivi — partizione vulgata, quale, 94.

PANDOLFO, principe di-Capun. Sua notédia di che caziene; IV, 132 - perebè odiato da suoi, 135 - sese-- diato dell'armeta imperiale, si rende, ed è condutto ad Errico, imperatore, ivi --- sentenzialo a morte. come ne ince liberato, e mendeto in esilio, esi -- come restituito nel principato, 140 - come poco grato a' Normanni, 141 - suoi rei disegni sopre Sergio, duce di Napoli, effettuati, 142 - rese di Napoli a costui, e fage di Sergio, ivi - sua avarisia, sue rapine, e singular-· monto a' monoci Cassinesi, 145 - ricorsi di castere al buovo imperatore Corrado contro esso, isi -- ma - fuga per sottrargi allo sdegno del munarea, 146 -· chiede perdono all'imperatore, e gli manda oro e osteggi, 148 - si pente di queste fetto, e non manda la metà dell'oro pattuito, ini - vien privato da Cor-- rade del principato, 140 -- lascia nella secca da Sant'Agata il figlio, e va a Costantinopoli a chieder soccorsi a quel monarca, ini - viene da esso estinto, e torna senza sleun frutto, ivi.

Pannonia. Quando aggiunta provincia romuna; I, 201. Pannonia. Lanciata da' Longobardi egli Unni, indi detta

Ungheria : II, 52.

Parlamenti generali del regno di Napoli; VII, 314 - come stabiliti in Napoli da Carlo primo d'Angiò, 315.

PAOLO d'Arenzo. Splendere del Consiglio di Santa Chisra, e perchè; XI, 234 — poi Tentino e cardinale e secivescovo di Napoli, isi — sua famesa ambasciata ella corte di Madrid sotto Filippo secondo, isi — sua ottimo riuscita a pre di Napoli rispette all'Inquisicione, isi.

Paozo, giurisconsulte. Sue note al Corpo di Papinisso, cifiutate da Valentiniano, e perchè; I, 265 — sue Sen-

tenze però ritenute, 266,

'Paulo secondo. Sue ausunzione al somme pontificato; X, 35 — indule di lui sviluppate, isi — chiede al re Fordinando acerbamente i trascorsi consi, isi — Brighe insorte fra essi, come sedate, 36, 37 — morte di questo papa, isi.

PAOLO terzo. Sua assuntione el papeto ; XI, t25 --- unisee le sue ferze a quelle dell'imperatore C-rlo quin-

to per l'imprese di Tunisi . 126.

Paulo querto, Come innalzato al papato; XII, 8 - suo · odio per la maione apaganole, ivi - suoi studi in gio-. vento, e unde la sun prima fortuna, 9 - fatto vescovo di Chieti da papa Giulio secondo, ivi -- come caro a papa Leon decimo per la perizia sua delle lingue ebraica, greca e latina, ivi - onorato assai da Ferdinando il Cattolico e da Garlo quinto, ivi - come rinunziasse il vescovado di Chieri, ricusasso l'arcivescovado di Brindisi, e per più anni menasse vita da solitario, ivi, 10 - per l'odore di sua banta vita fatto cardinale da papa Paulo terzo, ivi — onde nascesse l'odio suo alla notione spagnuola, et - futto artivescevo di Napoli, come gli venga contrastato il possesso, a dopo lunghissimo tempo concedutogli, 13 - come assunto al pondificato depe la certissima sede di Marcello secondo. 14 - disguste degli Spegatioli per tale elezione, e mabifestazione della vendettà contr'essi meditata da questo papa, isi - investe i suoi nipoti di fendi posseduti dui feutori spagnuoli, 15 - sue minecce contro il re Filippo secondo, 16 - suo catattére superbo e imperioso, sviluppato da Bacone da Verulamio, izi -- dichiara il regno di Napoli devoluto ella Santa Sede in pubblico concistore, iri - cagioni e conseguenze di questo ettentato, ty - pretesto mendicato, col quile vuol colorirlo, iri - lettere intercette, dalle quali si avela la sua lega col re di Francia contro l'imperatore e il re Filippo, 20 - capitoli di questa, e suspetti che v' entracce anche il Turco, 21 alla 24 - spedizione del vicere di Napoli, duca d'Alba, nello Stato della Ghiesa, 25 - riflessione saggia dell'autore, 26 - perde grato parte della Stato, ed è minacciato di mali maggiori, ivi - il suo nipote cardinele Caraffa ottiene dal duce d'Alba tregue di quarente giorni, e nulla più, 3a — provvedimenti terribili del duca d'Alha contr' esso, 33, 38 — l'esercite suo e della Lega ricovra gran paese alla Chiesa, 39 — alterezzioni insorte fra' capi dell'esercito della Lega come lo pregiudichino, 40 — il papa perde tutto, ed è angustiato presso Roma stessa, 42 — come per la mediazione de' Veneziani s'accomadano le cose con Filippo secondo, 43, 45 — veltatosi fa molte finezze al duca d'Alba, 46 — riflessione dell'autore sopra si inginsta guerra, 49 — ree conseguenze per l'invito del Turco nel regno dopo questa paca, 50 — gastighi del cielo sopra costui e tutta la sua famiglia, 51 — sua morte ed odio crudele de' Romani contre il suo nome e parentado, ivi.

Papiniano, lodato ; I, 80 , 92.

Papiriano Codice, sviluppato; I, 109.

Papinto Giusto. Sua compilazione; I, 109 — in qual tempo fiorisse, ivi.

PAPIO, duca de' Franchi; II, 240 — infelicità di sua impresa, ivi.

PARTARITE, decimo re longobardo. Come fosse apartito il regno d'Italia fra esso e Gondeberto, suo fratello; 11, 277 — pessime conseguenze di ciò, iri.

PASCALE secondo, di Toscana. Come creato pontefice remano; 1V, 342 — vien forzato da Errico quarto a incoronario, 345 — partito Errico, in un concilio di Laterano annulla tutti gli atti, ivi — sua morte, 347.

PASCALE Filippo, insigne giurisconsulto napoletano sotto Filippo quarto; XIII, 245 — sue opere di rimerco, isi. Pascoto Giorgio. Di quali opere collettore; I, 125.

Pastori e prelati, onde detti ; I, ; 35 — loro autorità, izi.

Patriarca d'Oriente, o di Costantinopoli. Sue intraprese;
II, 152, 153 — aveva uguele autorità che il patriarca di Rome, izi — come e quando renduto altiero e fastoso, 304 — come sotto Maurizio imperatore, Giovanni il Digiunatore si appellasse Ecumenico, izi — come tal titolo se gli contrastasse dal pontefice san Gregorio Magno, izi.

Patriarcale dignità. Sua vera origine; I, 280 — errore di insigni autori scoperto, da chi, ivi — patriarca d'Oriente nel querto secolo, quele, 200.

Patriarcali sedi. Quendo cominciesseco a multiplicara, e come; II, 153, 154.

Patriarcato romano. Sua grande estensione onde originata; I, 299 — sua autorità da Costantino Magno fino a Valentiniano terso, quale, 300 — sua istituzione meno antica dell'esarcato d' Oriente, 301.

Patriarchi. Loro origine, divisione, accrescimento; II, 152 — quante sette si contano, altretanti patriarchi nove-

reti . 158.

Patriarchi di Costentinopoli. Come la loro ambinione fiancheggiata dagl'imperadori d' Oriente; III, 252 — come invadessero molte chiese d'Occidente, ivi — province pertinenti al trono romano come da essi occupate, 254 — documenti intorno a ciò riferiti, 255 — restituite al trono romano da Normanni, ivi — pianta de metropolitani e rescovi ad essi soggetti, esposta, 255

alla 250.

Patrimoni delle chiese, come e quando originati; II, 333 — Sacrum patrimonium, quale si dicesse, 334 — patrimoni ampissimi della Chiesa romana sviluppati, 335 — suo patrimonio in Sicilia a' tempi di san Gregorio Magno, ivi — questi però non dinotavano giurisdizione suprema, 338 — errore d'alcuni scrittori intorno a ciò, scoperto e corretto, 340 — cagione primaria di così grandi acquisti, 342.

Patrisio. Qual ministro supremo fosse in Italia degl'imperatori d'Oriente; III, 147 — sopra quali regioni eser-

citasse la sua giurisdizione, ivi, 171.

Pavia. Onde, come e quando metropoli del regno d'Italia; II, 207 — come e quando occupata da Papio, re

de' Franchi, e come cacciatone, 242.

PENNARANDA (conte di). Come fatto vicerè di Napoli; XIII, 220 — soccorsi da lui spediti contro il Portogallo, ivi — fastidi de' banditi avanzati fino alle porte di Napoli, 221 — come vi riparasse, ivi — suoi saggi provvedimenti contro i duelli e latrocini sacrilegbi, ivi — nascita dell' Infante Carlo, quai mutazioni liete produca in Napoli, 222 — come totto intempestivamente da questo governo, ivi — sua soverchia indulgenza, e sue prammatiche, 223.

Pentapoli, ora Marca d'Ancona; Ill, 73 - sua estensione

e sue città, ivi.

Pepone. Il primo che nella scuola bolognese inseguasse giurisprudenza; V. 53.

Pergole. Che s'intendesse per questa rece prime d'Adris-

no, imperatore; 1, 113.

Picentini, Loro celonie; I, 56 — Loro città insigni, 80. PIETRO, san. Suo viaggio da Antiechia per l'Italia; I, 148 — nevelle degli scritteri rispetto a ciò, 149 ulla 152.

Pietro delle Vigne. Quando ficrì. Sua sapienza, suei impieghi; VI, 193 — me estrasione, sua fortuna per la me sula virtir, (vi — testimonio di Dante del madesimo, 195 — sue opere sviluppate, ivi, 196 — di qual delitto accussto all'imperadore da' suoi emoli, 331 — sua tragica morte, 352 — corretto de papa I processio

querto, ini.

PIETEO d'Aragona. Come e per quel messe divenute re di Sicilia: VII. 321 - danaro che per opera di Giovanni di Precide riceve per l'imprese della Sicilia, 322 - sua ambanciata a papa Martino marto, come mal siceruta, 326 - laccio la costa dell'Africa, viene al accesso di Messino, e si ortia per l'acquisto della Si-: cilia, 330, 331 -- sua lettera el re Carlo, ed effetto prodotto della medesima, 352 - entra in Messino, e vicavi arcienato re de tutta l'isole, 334 - sendo fulminato l'interdetto in Sicilia, costringe i sacerdoti alla cele-. brazione de' divini uffizi, ivi - letta venire la macie regina Costanza, comanda d' Siciliani che delibania eb bedire, protestandusi d'averla rimeasa nelle sue ragioni di regnaro, ivi - stidato a duello dal re Carlo primo d'Angiò, accetta la disfida, 344 - sue rimostranze a papa Martino querto, 355 - va in Aragona a dispor soccorsi per la Sicilia, 356 - regulamenti del duello cos Carlo primo d'Asgiò cul consenso del papa, 158 - articeli di questo duello esposti, 350, 360 - come e perché non esguito, 361 - verie opinioni, fatti e mildanterie d'appassionati scrittori, esposte, 364 alla 367 - validi soccorsi mandati in Sicilia dal re Pietra, che si ride delle papali maledizioni, 371 - come delle desse il papa e il re Carlo, onde di nuovo fosse seomunicato, 378 - come per la morte del re Cerlo si stabilisso meglio il suo regno di Sicilia, e schivasse il pericolo di perdere i regni paterni; VIII. 5 - aua gloriusa marte, e suo elogio, 7 - come il suo regue d'Avagone non cadesse in mano del re di-Erau-

Pierrao Martire Vermiglio: Come seminasse l'eresia in Napoli; XI, 236 — suei sermoni in sen Pietro ad dire sopre le Epistole di sen Paolo, 257 — fagge in Strasburg,

ove professa pubblicamente l'errore, 236;

PIETRO di Toledo (clou). Luago governo di questo vicerè di Carle quinte nel regno di Napoli; XI, 103 -- sua polnissima progesie, 104 - sue ottima educazione e pregerali doti, ivi -- come diveniase carissimo a Cesare, 107 - come fosse da Cesare scelle per vicerè e capitan generale del regno di Napoli, e-perchè eletto a questo gran carico, 108 - infelice stato nel quele trovò il reguo, 100 - si dà a riformere i tribuneli di Nepo. li, ivi -- sue meravigliose disposizioni per rialzar la caduta giustizia, ivi - come, puro ed onesto che era, riparasse agli abusi comto la pudicizia, 171, 113 - riforma il tribunale della Vicaria, 1.5 -- riforma il tribumale della regia Cumera, 116 - riforma il sacro Consiglio di Santa Chiara, 118 --- come riducesse tutti i tribunali nel Castel Cappano, 119 --- come ristabilisse la giustizia nelle province del regno, 123 - fa imbarcare due anoi figlissoli per l'impresa di Tanisi contro Solimana, 126 - maneggi del marchese del Vasto e del principe di Saterno per farlo rimuovere dal regno. 135 - capi mendicati d'accuse contr'esso sviluppati, 138 - come delusi i suoi nomici, e nuovi opori compertitigli da Cesere, 130-- come si dêuse ad abbellire Nopeli, a fortificarla, ed a migliorarvi l'aria e l'abbondenza, rás - sue provvidenze nelle province del regno. quanto mili, 148 - saoi grandi provvedimenti contro l'esercito di Sulimano, 140, 150 - con tetta la ritirata del Turco, fortifica ogni piazza, e vi provvede, 151 quanto gli debba Pozzuoli, 154 - caccia i Giudei dal regno. ed intituisce in Napoli il sagro Monte della Pie-13, 157 alla 159 - sua vigilanza perchè non prendesse quivi piede la fresca eresia di Lutero, 178, 183 - perche proibisse la lettura di alcumi libri, onde in quel tempo Napoli obbe pochi letterati, 186 - come per reprimere questo morbo luterano saggerisse a Cesare l'Inquisizione, 188 - traversie passate del medesimo

co' Napoletani per tale oggetto, 100 - accisione de' soldati spagnuoli, come lo irriti, e sua intrepidezza, isi - sua rigorosa giustizia contro alcuni nobili, di che cagione, 201 - unione di tutti i ceti contr'esso e contro gli Spagnuoli, 203 - moi provvedimenti per ciò. 206 - guerra intestina entro Napoli, descritta, isi, 207 - accetta sussidi dal duca di Firenza, e i deputati assoldeno contr'esso, 200 - rispinge la forza colle forza. 210. 211 - uccisioni, rapine e disordini de' Napoletani armeti, come rispinti, ivi - ordine di Cesare a' Napoletani, che deponessero l'arme in mano del Toledo, ivi - fuga de capi ribelli, e morte violenta de' rimasi, 213 - sua spedizione contro i Sanesi, sua malattia, 278 - sue imprese nelle terre de' Sanesi, 270 - sua morte, e sospetti di veleno. Sua progepie. 280.

P10 secondo. Come fosse creato papa; X, 11 — lodate per la sua letteratura, ivi — come riceva gli omaggi di Ferdinando d'Aragona, re di Napoli, 12 — con quali patti accordasse a questo re l'investitura del regne, 13 — come disfacesse la confraternita de' cavalieri della Luna crescente, 25 — soccorre di cavalie fanti il re Ferdinando, e gli nega il dominio di alcuni Stati in Terra di Lavoro, 26, 29 — morte di questo dotto pontefice, 35.

Pio quipto. Come eletto sommo pontefice; XII. 04-terribile contro i settari, ivi - sue grandi intraprese per zelo di religione come lo facessero riputar santo, e sua canonizzazione, 95 - suoi grandi sforzi per l'osservasa del concilio di Trento, e sua bollo in Coena Domini sviluppata, ivi. 96 - perniciosi effetti di questa bolla, 97 alla 200 - opposizioni alla medesima de re di Fracia e di Spagna, 101 - sua fermezza nel volerne l'esecuzione, 104 - giuste doglianze del re di Spagna Filippo secondo e de' Veneziani rispetto alla medesima, 110, 111 - l'orti intraprese de' vescovi del regno di Napoli a favore della bolla represse dal vicerè, duca d'Alcalà, 112 - estrema malizia de' prelati romani per farla accettare, di quali ree conseguenze fesse cagione, 117 alla 120 - grandi inconvenienti accaduti come alquanto lo raffieddino per questa bolla, 121 - imposture degli scrittori consagrati a Rome, rispette a questa bolla, scoperte e corrette, 125, 126 — adulazione sfacciata del cardinale Albizzi nel suo trattato de Inconstantia in Fide, smentita, 125 — rimedi presi in Francia contra essa efficaci, in Ispagna troppo miti, 126 — quanto no civi i falsi rapporti de' Casuisti e altri scrittori ecclesiastici ell' autorità de' principi, 128 — opinioni di alcuni scrittori ecclesiastici riprovate e convinte, ivi — suoi inutili, henchè validissimi, tentativi per distruggere il regio exequatur, 130 alla 158 — sua bolla de Censibus, come non accettata, e perchè, 163 — con quanta gloria conchiudesse la famosa lega contra il Turco, 236 —

morte di questo santo pontefice, 238.

PIPINO. Come rimaso solo a regnare in Francia; III, 45 - suo carattere commendato, 46 - come ricorresse a papa Zaccaria per la conferma del suo reame, ivi fatto incoronare dall'arcivescovo di Magonza, 48 - varie opinioni riferite intorno a ciò . ivi — esser dubbioso se Pipipo, o la Sede apostolica da ciò riportassero maggiori vantaggi, 40 - come accogliesse papa Stefano terzo, venuto in Francia, 64 - come volle esser consagrato re per le sue mani, 65 - promette alla Chiesa romana l'esarcato di Ravenna, Pentapoli, ec., ivi opinioni degli scrittori intorno a ciò ventilate, ivi, 66 suoi uffizi ad Astolfo inutili, 67 - insieme con papa Stefano viene in Italia alla testa del suo esercito, 68 sue imprese, e sua donazione alla Chiesa, ivi - nuova sua venuta in Italia, e sua vittoria contro Astolfo, 60ambasciatore di Costantino Copronimo, come da esso congedato, 71 alla 73 - suo assedio di Pavia, e resa d'Astolfo, ivi - sua donazione al papa di tutte le conquiste fatte sopra Astolfo, ivi.

Pisa, in Toscana. In essa si porta Innocenzio secondo nello scisma fra esso e Anacleto; V, 26 — come si segualasse pel valore de' suoi cittadini; 27 — sue forze e si mate marittime, ivi — come questo papa s' imbarca sulle galere pisane, e va in Francia, ivi — concilio temutovi per terminar lo scisma; IX, 84, 85 — citati i due che si dicevano papi, da' cardinali, non compariscono, 86 — degradati sono ambi costoro dal preteso papato, ivi — creato un nuovo papa, che s' intitola Alessandro Giannone, T. XIV.

quiuto, 87 — come questo concilio aumentasse lo scisma, sendo in piedi tre papi, 88.

PITEO. Sua scoperta del Codice de' Westrogoti, esposta e lodata : II , 26.

Pittagorici, ove fiorissero: 1, 85.

Plebisciti. Come acquistassero forza e autorità; I, 86.

Polizia ecclesiastica de' tre primi secoli in Occidente, esposta; I. 120 alla 130 - in Oriente, 140 alla 147 in Occidente e nel regno di Napoli, sviluppata, 148 alla 157 — da Costantino Magno a Valentiniano secondo, esposta, 280 alla 304 — quando cominciasse ad aver la conoscenza delle cause, 322 alla 334 - esteriore sotto gl'imperadori Arcadio e Onorio, sviluppata; II, 145 alla 150 — del regno di Napoli da' Goti e Greci fino a Giustino secondo, 160 alla 170 - esteriore nel regno de' Longobardi, 303 alla 321 - nuovi fondamenti della medesima gittati nel decimo secolo, 322 - nell'ottavo secolo, sviluppata; III, 123, 124 - come i principi secolari d'Oriente ponessero mano in tutto, 125 - come quei d'Occidente s'introdussero più del dovere in ciò, 126 - in Italia per quali motivi fosse bruttata da rea deformità, 127 - assoluto arbitrio degli imperatori d'Oriente sopra ciò, 128 - strano caso seguito in Napoli per l'elezion del vescovo, ivi - riforma del clero sotto Carlomanno e Pipino in Francia, 130 - concili tenuti in Roma pel riparo della caduta disciplina, 131 - concilio di Paolino, vescovo d'Agniles, tenuto pel medesimo fine, ivi - come si pensasse a ristabilirla in Oriente dall'imperatrice Irene, 132 concilio per suo mezzo ragunato in Costantinopoli, continuato in Nicea, ivi - collezione d'Isidoro Mercatore, 135 — orridezze di questa polizia nel nono secolo, esposte; III, 350 alla 365 — polizia ecclesiastica d'Italia nel decimo secolo fino a' Normanni; IV, 78 alla 110delle province del regno di Napoli nell'undecimo secolo, 399 -- come e perchè in questo secolo la Chiesa greca si dividesse apertamente dalla latina. 400 - per quai ragioni i papi dassero a' Normanni le ragioni delle investiture, 401 - come i Normanni ritenessero la regalía nelle chiese del regno di Napoli, 403 - come i monaci tanto s'aumentassero in questo secolo, 404 -

ordine Certosino fondato, e altre riforme, 405 - riforma dell'ordine di San Benedetto detta di Monte Vergine. 408 - riforme dell'ordine di San Benedetto onde nate, 400 - acquisti esorbitanti fatti dalla Chiesa in questo secolo, per quali occasioni, 411, 412 - primizie introdotte da papa Alessandro secondo, 415 altri artifizi per acquistare alla Chiesa, sviluppati, ivi, 416, 417 - nel duodecimo secolo, suo sommo splendore e floridezza; VI, 55 alla 50 - del secolo decimoterzo, sviluppata; VII, 150 alla 153 - del secolo decimoquarto, sviluppata; VIII, 264, 265 - opere di varii autori che contribuirono ad abbassare alquanto la soverchia potenza de' papi, 256 alla 268 — polizia ecclesiastica del regno durante il tempo dello scisma d'Avignone insino al regno degli Aragonesi: IX, 210 alla 222 — polizia ecclesiastica durante il regno degli Aragonesi insino alla fine del secolo decimoquinto; X, 359 alla 364 - polizia ecclesiastica durante il regno dell'imperador Carlo quinto; XI, 200 alla 311 - polizia ecclesiastica durante il regno di Filippo secondo insino alla fine del secolo decimosesto; XII, 342 alla 346 del secolo decimosettimo fino a' tempi presenti, sviluppata; XIII, 250; XIV, 74.

Pontefice romano. Sua potestà ordinaria fin dove si stendesse; 11, 148 - come si arrogasse tutte le ragioni dei metropolitani, 144, 150 - come le province di Napoli esenti da tale intrapresa, 151 - come detto vescovo de' patriarchi, 158 - come contrapesasse il patriarca di Costantinopoli, 304 - come esso solo si dicesse patriarca ecumenico, 309 - come nel decimo secolo esercitasse nuove ragioni patriarcali, 323 - fondamenti di nuova polizia ecclesiastica gittati nel sesto e settimo secolo, ivi - come fino all'ottavo secolo l'elezione non bastasse per esser papa, ma vi hisognava la consecrazione; III, 58 - suo primato come impugnato da' Greci nel nono secolo, 252 - restituzioni al medesimo delle province occupate da' Greci per i Normanni, 255 come le coutese de' principi sieno sempre ridondate in suo sumento, 288.

Pontefici romani. Come fino a' tempi di Totila, re d'Italia, non si fossero intrigati in affari di Stato; II, 1.26Silverio e Vigilio furono i primi, ec., wi — quando dei Greri e da' Latini cominciarono a chiamarsi patriarchi, 148 — come successori di san Pietro, 149 — come divenuti potenti hignori in Italia; III, 73 — donazione di Costantino Magno mera favola, e da chi finta, ivi — quando cessarono ne' lor diplomi di notare gli anni piissimorum Augustorum, 74 — come loro si devolesse la sovranità di Roma sotto Carlo il Calvo, 76 — quando ne' diplomi si cominciarono a notare i loro nuni, vi — opinione de' Franzesi intorno a questo dominio ventilata, 74, 77 — come corisiociassero a trasferire i regni da gente in gente, 98 — come si rendessero tremendi a' principi, ivi — economia di loro elezione a' tempi di Carlo Magno, imperatore; III, 238.

Ponto. Qual diocesi d'Oriente nel quarto secolo ; I, 292

- sue province, ivi.

Popoli del mondo. Lor vario procedere rispetto a Romani, loro conquistatori; 1, 36.

Popolo di Dio. Ciò che in esso accadde rispetto alla signoria pubblica, ec.; I, 157 — come vi fossero unite le due potestà, 130.

Porto (Seggio di). Qual seggio di Napoli sia al presente; VII, 300 — contrade che abbracciava, ivi — sua divisione in seggi di Porto, d'Aquaria e de' Griffi, ivi.

Portogallo. Istoria della spedizione del Portogallo sotto Filippo secondo, re di Spagua, ampiamente descritta; XII, 262 alla 277.

Potestà ecclesiastica soprà che diretta; 1, 135, 136 - ma

gerarchia, ivi.

Potestà spirituale nel sacerdozio; 1, 329 — temporale aell'impero o monarchia, 330 — loro diverso potere e forza, ivi — non riconosciute da' Pagani, ivi — spirituale, conferita da Dio stesso al sacerdozio, 331 — limiti di queste due potestà posti da Dio stesso, 333 — autorità de' Padri, ec., rispetto a ciò, 534, 335.

Potestà spirituale e temporale. Loro distinzione; I, 335 — come possano risedere in una stessa persona, 338 — la spirituale mon poter essere ereditaria, svi — come unite nel pontefice romano, 339.

Potestà delle chiavi. Come spettasse a' principi l'impedir-

ne l'abuso; II, 160.

ı

Prammatiche Costituzioni. Quali fossero; I, 107.

Pranmatiche del regno di Napoli. Collezioni delle medesime, esposte; XII, 316.

Prammatici. Con quali libri fu lor provveduto; 1, 93.

Prefetti elle città d'Italia; I, 57 — a queli d'esse e da chi si mandassero, ivi.

Prefetti pretorii. Loro incombenze sotto gl'imperatori; 1, 188 — a quelle d'Italia quanti vicariati fossero sottopo-

sti, 297.

Prefetture. Che fossero presso i Romani; I, 43 — loro differenza da' municipii. Loro specie enuaciate, ivi — ove fossero in Italia, 57 — loro condizione, ivi — in qual senso dette repubbliche, 76.

Prenestini. Loro sorte dopo d'essere stati vinti da' Roma-

\_ ni ; I , 42.

Presbiterio. Quali chiese governasse senza vescovo; I, 145

Présidi. Qual dignità sotto gl' imperadori; I, 191 - loro

incombenze, ivi.

Preti e diaconi. Loro elezione, a chi spettasse ne' primi tre secoli; I, 171.

Principe. Come questo titolo s'ampliasse sotto il dominio spagnuolo nel regno di Napoli; X, 354.

Palicilliano, vescovo, condannato da' giudici secolari nel quarto secolo: 1, 325.

Paisco, primo vascovo di Capua, ordinatovi da sau Pietro; I, 149.

Procacci. Loro uso originato dal Corso pubblico de' Romani; X, 353.

Proconsoli. Qual dignità sotto gl'imperatori; I, 189.

Promptuaria, ovvero Prochira. Quali compilazioni o collezioni legali; III, 313.

Propraefecti, evvere Vicari. Quali fossero, e loro incombenze; l, 189.

PROSPERO Colonna, cardinale. Primo cardinale vicerè e capitan generale nel regno di Napoli; X1, 87.

Protomedico. Sotto il reguo degli Angioini qual grado di dignità in corte; IX, 239 — prima introduzione di questo da Teodorico, ostrogoto, re d'Italia, ivi.

Protonotario grande. Quando introdotto da Ruggiero primo, re di Sicilia; V, 129 — come prendesse il suo prim-

cipio da' Greci, che dicevanlo Logoteta, 178 — corle detto da' Romani Primicerius Notariorum, ivi — suo uffizio, quanto illustre sotto i re normanni, 179 — suoi impieghi, ivi, 180 — come e per qual motivo decaduto nel regno di Napoli, ivi — onde ridotto a puro titolo d'onore, 181 — mutazione intorno a quest'uffizio, esposte, ivi — qual coerenza abbia coi Tabelliones e Tabularii romani, 183, 185.

Provinciali, quando decaduti da tutti i loro dritti, ec.;

I, 50.

Province prime d'Oriente, in cui fu stabilita la Fede, qual'; I, 49, 50.

Province romane. Loro diversità; I, 37 — loro condizio-

ni, 46, 49.

Province soggiogate da' Romani, dopo aver soggiogata tutta l'Italia, noverate; I, 46 — condizioni ad esse inginate da' Romani, sviluppate, ivi — vettigali province, quali, 47 — stipendiarie e tributarie, quali, ivi — loro matazione, come e quando accaduta, ivi — quali luoghi fessero divisi in province, 52.

Province d'Italia. Come trattate da Teodorico, loro re; II, 59—loro stato sotto Giustino secondo, imperatore d'Oriente, 141, 143.

Publico Sulpicio. Sua risposta a Minione; I, 69.

Puglia. Quando e come conquistata da' Normanni; IV, 166—creato conte della medesima Guglielmo Braccio-diferro, 171—morto questo, creano Drogone, 180—suoi popoli; loro calunnie contro i Normanni, onde nate, 192—come e quando soggiogata intieramente da' Normanni, 220, 221—sconvolgimenti grandi quivi mi per la supposta morte di Guglielmo primo, re; V, 224—suo stato antico: VI, 371—perchè ora divisa in due province, 372—Puglia Peucezia, quale, ivi—Calabria, Japigia e Salentina, quale, ivi.

Puglia e Calabria. Sue colonie; I, 54 — qual provincia romana, 82 — suoi correttori sotto gl'imperadori, 209 — estensione di quest'ampia provincia. Sue città, 210 — iscrizione de' suoi présidi, riferite, ivi, 211 — saoi privilegi, 212 — come infestata da' Giudei sotto 020-rio, 213 — suo stato sotto i re d'Italia; II, 66 — suoi correttori, ivi — Epistola di Teodorico a favore dei mer-

canti pugliesi, riferita, ivi — suo stato sotto i Greci e i lor catapani; IV, 49.

# 0

Quatuorviri de' Romani, quali; I, 40.
Questore. Sua incombenza; I, 41.
QUINTO Fabio Labeone. Sua commissione per i Napoletani; I, 69.
QUINTO Scevola, giurisconsulto, lodato; I, 114.

## R

RACH, re longobardo, e sue leggi; III, 43—sua pace con papa Zaccaria, ivi — come levasse l'assedio di Perugia, e si facesse monaco, 51—suo elogio, e come i monaci Cassinesi lo venerino come santo, 52 — opinione di Giovanni Villani rispetto alla statua di Rachi in Barletta, confutata, ivi, 55 — favole intorno alla medesima statua, ventilate, ivi, 57.

RADELCHISTO, principe di Benevento. Suo ottimo carattere; III, 235 — cagioni della decadenza di questo principato, ivi — come diviso in dinastie, 236 — scoperta la conginra de' Capuani contr'esso, che operasse, 268, 269 — sua morte, 275.

RADOALDO, quarto duca di Benevento. Suo valore ed imprese; II, 265.

RADOALDO, ottavo re longobardo. Corta durata del suo regno, e sua morte; II, 276.

Ragioni di cittadinanza romana, sviluppate; I, 38.

RAINULFO, normanno. Primo che si stabilisse in Italia principe di questa nazione; IV, 137 — giusta vendetta che prende di Pandolfo da Tiano, 140 — s'unisce a Sergio, duca di Napoli, e caccia Pandolfo quarto da questa città, 143 — creato conte da Sergio, ivi — fortifica Aversa, si tratta da principe, e spedisce ambasciatori al duca di Normandia, 144 — investito dall'imperator Corrado del contado d'Aversa, 150 — sua morte in Aversa, 179. Rappresaglie. Con quanto rigore proibite da Teodorico, re d'Italia; II, 60.

II. 185.

Ravenna. Quando e sotto chi sede dell'Impere; I, 225 — sede de' re d'Italia: II.54.

Re. Epoca della loro sagra unzione, sviluppata; II, 49.
Re d'Italia. Loro ingerenze nelle materie ecclesiastiche;

Recepta sententia. Che significasse presso i Romani; I, 89.
Reclamazione. Cosa intendazi per questa voce; I, 188.
Regioni soggiogate dal popolo romano per lo corso di cin-

quecento anni, come denominate; 1,51.

Regolamenti ecclesiastici de' primi tre secoli, esposti; 1, 167, 168 — nel quarto e quinto secolo, enunciati, 716 — nel sesto secolo; II, 179, 185 — nel settimo secolo, 331, 332 — nell'ottavo secolo; III, 135, 137 — nel sono e decimo secolo, 366 — nell'undecimo e daedecimo secolo; VI, 60, 61 — compilazioni delle Decretali e del Sesto, eseguite nel secolo decimoterzo; VII, 155, 161 — collezioni delle Clementine ed Estravaganti nel secolo decimoquarto; VIII, 289, 290.

Religione cristiana. Suo esercizio ne' tre primi secoli, quale; 1, 153, 154 — qual cambiamento producesse udia giurisprudenza, 247 — quanto pericoloso sia per uso

Stato l'alteraria; III, 21,

RENATO, duca d'Angiò. Chiamato per testamento della regina Giovanna seconda al regno di Napoli; IX, 175 favore de' Napoletani a pro suo contro le pretensioni d'Eugenio quarto e del re d'Aragona Alfonso, 179 per discortesia fatto prigione dal duca di Borgogna, 182 - si porta a Napoli come vicaria del regno sua moglie Isabella, 183 — soccorsi di papa Eugenio quarto alla regina Isabella, 184 - liberazione di Renato, suo imberco e suo artivo a Genova, indi a Napoli, 185 - amore e gratitudine de' Napoletani verso questo buone e valeroso princine, 186 - sur venuta in Napoli dall'imprese d'Abruzzo, ove prende Castel nuovo, 187 - vedesdo di non poter resistere ad Alfonso, manda la regime e i figli in Provensa con animo di lasciar a patti il regas, 189 — cede alla fortuna del re Alfonso, e torna in Prevenza. Fine del dominio degli Angioini in questi regui, 192.

Repubblica. Sentimento d'Aristotile intorno ad esse; I, 196. Rescritti imperatori. Lor natura e vigore; I, 106. Rezia prima, Rezia seconda. Quali prevince romane; 1, 83.
Respublica. Come debba intendersi questa voce; 1, 76.
Rettori destinati da Costantino nella sua divisione, espo-

sti; I, 181 alla 187.

Riccano, conte d'Aversa. Come diviene principe di Capua; IV, 235 — come si facesse ungere con sagro olio, costume ritenuto da' principi normanni, ivi — altre sue imprese, ivi, 236 — fine del dominio longobardo nel principato capuano, ivi—sue larghe donazioni al monastero di Monte Casino, 268 — assedia Napoli, 282 — è assoluto delle censure dal papa, e finisce i suoi giorni, 285 — gli succede nel contado d'Aversa e prin-

cipato di Capua Giordano, suo figliuolo, ivi.

RICCARDO secondo, figlio di Giordano, succede al padre nel principato di Capua; IV, 310—è discacciato dai Longobardi capuani, e si ritira in Aversa, 320— riccere per aiuto a Ruggiero, gran conte di Sicilia, promettendegli di farsi suo uomo ligio e fargli omaggio de' suoi Stati, 321— il gran conte accetta l' invito e con un' armata si fa sotto Capua, ivi—assedia Capua, e dopo molti trattati la prende e la restituisce al principe Riccardo, 324— entra Riccardo trionfante in Capua, asa gran clemenza co' Capuani, e fiasa il suo soggiorno in una delle torri più alte della cittadella, ivi— muore, e gli succede Roberto, suo fratello, 345.

RICCANDO, conte della Cerra. Sua valida difesa di Napoli contro Errico sesto, imperatore; VI, 20, 21 — partito l'imperatore co' suoi Tedeschi, prende Capua, e fa macello del presidio tedesco, 22 — ripiglia i luoghi occupati dall'imperatore, ivi — ostinazione de' monaci

Cassinesi sostenenti le parti imperiali, 23.

RICCAREDO, goto. Come purgasse tutta la Spagna dal-

Rimini. Suo conciliabolo come approvato da Valentiniano il Giovane : I. 272.

Riscatto. Ordine de' religiosi del Riscatto; X, 109 - lo-

ro istituzione commendata, ivi.

Riti della regia camera, compilati nel regno di Roberto, re di Napoli, ed esposti criticamente; VIII, 223 alla 235.

ROBERTO Guiscardo, capo de' Nermanni. Come fatto duca di Puglia e di Calabrio, 1V, 228 - sue imprese contro i Greci, ivi, 237 - opinioni varie circa questo titolo di duca conferito a Roberto, esposte, 232 - con qual arte tien soddissatti i pontefici romani; 230sventa le ribellioni de' Pugliesi, e dilata i suoi domini, 240 - sua conquista di Troia ingelosisce i pontefici romani, wi - sue riflessioni per non la romper col papa, 248 - sua ambasciata a papa Niccolò secondo, ivi - sua vennta al concilio di Melfi, 250 - suo trattato col pape, sviluppato, ivi alla 252 - ultima il trattato con sottoporsi alla Sede apostolica, 253 - cresto dal papa gonfaloniero di santa Chiesa, 254 - come investito anche della Sicilia da conquistarsi, ivi - sue alleanze e parentadi co' principi longobardi , 260 — sao ritorno in Calabria colla nuova sposa, 261 - scuepre una congiura contro sè, e la distrugge, ivi - sua impresa d'Otranto, 263 - dopo lungo assedio prende Bari, 264 - va alla conquista della Sicilia, 265 - assedia Salerno, e la prende, 278, 280 - perchè papa Gregorio settimo lo scomunichi, 282 - assedia Benevento, e prende molte sue terre, 283 - si pacifica con papa Gregorio settimo, 286 - suoi dibattimenti coll'imperator d'Oriente, 292 - sue disposizioni per l'impresa d'Oriente, 203 - sue imprese in Oriente, 295 — come, lasciando sul più bello le sue conquiste, viene in Italia in aiuto di Gregorio settimo, 207manda al papa grosse somme di denaro, e riduce in Puglia i ribelli, ivi — libera il papa, e lo conduce in Laterano triopfante, 298 - mette in fuga la flotta greca, 304 — sua morte, 305—ove trasportato il suo cerpo, e come universalmente compianto, 306 - suo giusto elogio, ivi. 307 - suo testamento, 308.

ROBERTO, duca di Calabria. Sue giuste pretensioni al regno di Napoli; VIII, 167 — discussioni in Avignone sopra questo punto, ivi — quanto gli giovasse l'opera di Bartolommeo di Capua e d'Andrea d'Isernia, fassosi giurisconsulti, 168 — decisione di Clemente quinto a favor di lui, come fosse giudicata, ivi — come ripulato il Salomone dell'età sua, ivi — dichiarato in concistoro re di Sicilia, 169 — errore degli scrittori scoperte e corretto, 170 — sua investitura confermata da Benedetto decimosecondo, 171 — come accolto in Napoli.

Sue beneficenze e atti di religione, 172, 173 - a qual fine creato da papa Clemente quinto conte di Romagna e vicario generale della Chiesa, 175 - lega di Federigo, re di Sicilia, coll'imperatore Errico contr'esso, 176 - citato dall' imperatore, è poi dichiarato ribelle e sentenziato da esso ad esser decapitato, 177 - morto Errico, papa Clemente quinto rivoca con sua bolla la sentenza, 182 - ammoglia il figlio Carlo, duca di Calabria, e lo la vicario nel regno, 183 - come offligga colle sue armate navali i Siciliani, ivi - per la mediazione di Giovanni ventesimosecondo fa tregua co' Siciliani per cinque anni, 184 - suoi inutili slorzi per impedir la venuta in Roma di Lodovico il Bavaro, 186 forza il Bavaro ad uscir di Roma, e tornarsi in Toscana, 187 - sua desolazione per la morte dell'unico suo figlio, duca di Calabria, 188 — pensa alla successione del regno. Sua ambasciata al re d'Ungheria, 190, 191 - sposa la nipote Giovanna con Andrea d'Ungheria, ambi di sette anni, ivi - sua nuova spedizione in Sicilia, 102 - prende Lipari e vince i Messinesi, 104 prende Melazzo per mezzo di Ruggiero Sanseverino; e sua ultima impresa della Sicilia, ivi --- come la fortuna per beffa gli offre la Sicilia la vigilia della sua morte, 195 — dissensioni civili insorte per tutto il regno in questo frattempo, 196 - sua morte, e suo testamento, 195, 197 - lascia erede di tutti i suoi Stati la nipote Giovanna, 197 — suo grande elogio, ivi — sua istituzione de' conservatorii regi, 199 - sue disposizioni e suo editto per reprimere la soverchia potenza degli ecclesiastici e de' feudatari, condotta all'estremo, 200 - sue quattro famose lettere arbitrarie, aviluppate, 212 - riti della sua regia camera esposti e sviluppati, 223 — uomini illustri che fiorirono nel suo regno e in quello della regina Giovanna puima, sua nipote, 236 alla 264 - suo libro delle Virtu morali, 236.

ROSERTO, re d'Inghilterra. Come va a Salerno per esser curato dalla ferita ricevuta sotto Gerusalemme; IV, 305— come s' effettui il consiglio de' medici di quella scuola dalla costui moglie, ivi — come in tale occasione si componesse per esso il famoso libro di detta scuo-

la , ivi.

Rodgauso, duca del Friuli. Come si sottraesse all'obbedienza di Carlo, re di Francia e d'Italia; III, 150 — come sconfitto e punite da quel re colla morte. ivi.

RODOLFO, re di Borgogus. Come contrasti l'Italia a Berengario; III, 336 — breve durata del suo regno d'Italia, ist—come, chiamato Ugone duca di Provenza, fes-

se incoronato re d'Italia, ivi.

ROFFEEDO Epifanio da Benevento, gran giurisconsulto, quando fiorisse; VI, 197 — come nella corte di Federigo secondo tenuto pel più sapiente, ivi — enumerazione delle sue opere, ivi.

ROLLONE, famoso pirata, capo de' Normanni; IV, 112—
con quali patti abbracci la religion cristiana, ivi — ha
la Neustria con titolo di duca, ivi — nel battasimo valle
chiamarsi Roberto, ivi — come denominasse la Neu-

stria Normannia, 113.

Roma, quando e come divenuta patria comune di tatte le nazioni soggette all' Impero romane; I, 45 — detestabili disordini nati in essa per l'elezione de' papi nell'undecimo secolo; IV, 183 — come abblighino Errico secondo, imperatore, a calare in Italia, 184 — simoníe e guerre atroci fra gli ecclesiastici, ivi — come si vendesse fino il sommo sacerdozio; e papi simoniaci, enunciati, 183 — disordini ivi nati per la morte di Gregorio settimo, 311, 312 — nuove sue angustie per la morte di Vittore terso, 313 — come e quando, per l'autorità arrogatasi da' papi, divenuta la reggia universale; V1, 56.

Romana Chiesa. Suoi patrimoni a' tempi di san Gregorio

Megno, enunciati; 11, 334, 335.

Romane leggi, onde tento declinate nel nono secolo; Ill, 308, 312 — loro conto sotto i Normanni, quale; IV, 362 — loro risorgimento a' tempi di Federigo secondo, imperatore, 374 — giurisconsulti famosi a' tempi di

questo imperatore, ivi.

Romani antichi, lodati; I, 3t — perchè si rendessero più sublimi d'ogni nazione, 32 — loro impero paragonato con quello degli Assiri, ivi — loro spedizioni come riputate dalle altre nazioni, 33 — loro governo commendato, ivi — grandi per qual divina disposizione, 34 — come stendessero il loro imperio, 35 — come dovessero cedere sotto il loro incarico, 36 — loro instituto, e moderezione colle genti vinte, èvi — cacciati i re, quale la loro polizia, 37, 38 — soggiogata tutta l'Italia, che facessero, 45, 46 — loro conquista di quasi tutta la terra allor nota, 67 — loro generosità espesta, 70 — loro prudenza rispetto alle leggi, 84, 86 — interpreti delle medesime da essi prescelti, quali, 88 — nel quarto secolo di nostra redenzione come degenerassero in tutto, 176 — regnì e paesi perduti, 177 — giurisprudenza e letteratura loro decadute, ivi — loro magistrature decadute e cangiate, 178 — loro ragion civile in quai libri contenuta sotto Teudosio e Valentiniano, 279 — viltà di lor condizione nella decadenza dell'Imperio romano; II. 6.

Romani poptefici. Loro intraprese sopra il regno di Napoli; IV, 192, 193 - protesta rilevente dell'autore rispetto ad essi, 193 - onde da' Greci non vescovi, ma imperatori nominati, 194 - arrogatosi il dritto d'investitura, come principi del secolo, 196 - come renduti tremendi a' principi, unendo all'armi temporali le spirituali, ivi - come s'arrogassero l'autorità di deporgli da' loro regni, ivi - onde presentemente posseggano il dritto d'investitura del regno di Napoli, 197 - come si videro alla testa d'eserciti armati, 201, 211 - loro odio e persecuzione de' Normanni onde nascessero, 223, 224 - come stabilisconsi il dritto delle investiture, 230 - come si servissero dell'armi spirituali anche per dilatare il dominio loro temporale e per affari del secolo, 242 — loro arti per renderle formidabili, 243 — onde giunta al sommo la loro autorità, e quali vantaggi ne ritraessero . 252 — come debbapo a' Normanni parte di loro grandezza temporale, 256 - loro discordie con gli imperadori d'Occidente, onde nate, 267 - quando introducessero il costume di spedire i loro legati a prin. -cipi, 323 alla 352 — come , ove era espediente , concedessero per privilegio a' principi ciò che lor competeva per giustizia, 340 - come cresciuto il loro splendore e potenza nell'undecimo secolo, 399 - con quali mezzi si rendessero soggetti i maggiori re della terra, ivi loro strane idee del pontificato come sparse e convalidate, 400 - perchè dalla Chiesa greca fosser riputati-non papi, ma imperadori, ivi — come si valessero delle armi destinate per Terra Santa, per fare acquisti temporali. 413 — come pon volessero che alcun sovrano prendesse il titolo di re senza la loro concessione: V. o loro grandi intraprese sopra i re ed i regni, isi, to liti fra essi e gl'imperatori romani insorte iutorno a ciò: IV, 252 — falsi principi di questa lor pretensione sviluppati; V, Q, 11 - confutazione de' medesimi, 15, 16 - come investissero i principi di domini de altri posseduti, 25 — come sempre infelici nelle loro spedizioni militari, 71 - come s'arrogassero facoltà di far leggi sopre i matrimoni sotto Inpocenzio terzo, t t t - nei duodecimo secolo inpalzati sopra tutti i monarchi del mondo, metton mano in ogni regno e provincia, V1, 56 rendono i re tributari alla Sede apostolica, ivi - come non accadesse contesa fra i principi, che in Roma non si terminasse, 57 — come le loro occupazioni maggiori fossero per gli affari di Stato, ivi - come nascesse l'antorità del foro episcopale, 58 - come la loro autorità intorno all'elezione de' vescovi s'anmentasse nel duodecimo secolo, 66 — loro precettorie sopra le vacanze de' vescovadi, che importassero, 67 - quando le inventassero, ed a qual fine, 68 - come papa Gregorio nono riducesse queste consuetudini a leggi, ivi - disordini nati ne' regni di Sicilia e di Napoli sotto Innorenzio terzo e suoi successori per questo punto, 60, 74 loro potenza come giunta al sommo nel decimoterzo secolo ; VII, 150 - come s'arrogassero l'autorità di deporre i monarchi, chiamargli a purgarsi de' lor delitti, o veri , o supposti , assegnar loro termine a comparire, ec., 151 - come volessero che la lor cattedra si tenesse per la reggia universale del Cristianesimo, 152 per quali motivi tanto ingrandissero i cardinali, ivi -Decretali di Gregorio nono a che tendenti, ivi -- cone queste distruggessero il dritto antico de' canoni, 153 come si diportassero per istabilire una vera monarchia nell' elezione de' vescovi, 175 alla 177 - come nel decimoquinto secolo venisse a decadere la estrema loro potenza; VIII, 264 Ella 270 - opere di varii scrittori che a ciò molto contribuirono, 266 alla 268.

ROMANO, eletto papa, rescinde tutti gli atti di papa Stefano; IH, 334 — stato veramente miserabile sotto costui, e Teodoro suo successore, 335.

Romano ponteficato. Origine del suo dominio temporale in Italia; III, 25 alla 36 — come ampliato sotto papa

Zaccaria, 40.

ROMOLO. Sua istituzione delle colonie, lodata; I, 40.

ROMUALDO sesto, duca di Benevento. Ciò che adoperasse nell'assedio di quella città; II, 282 — come l'imperator Costanzo abbandonasse quest'assedio, 283 — sua impresa contro l'esercito greco di Napoli, 284 — onde stendesse oltremodo i confini del suo ducato, 285 — suoi donativi alle chiese, 286.

ROTARI, settimo re de' Longobardi. Suo elogio; II, 257
— il primo che de se leggi scritte a costoro, 258 — sua
maniera di stabilirle, commendata e sviluppata, 263 —
imitata da' re suoi successori, 265 — sua morte, 274.

ROVITO Scipione, insigne giurisconsulto napoletano nel decimosettimo secolo: XIII, 234 — suoi patali, suoi

Commentari, suoi Consigli, sue Decisioni, 235.

RUGGIERO, normanno. Come primo conte di Sicilia; IV, 272 - indipendente dal fratello Roberto, duca di Puglia, 274 — sua vittoria sopra Bacelardo, 279, 280 abbandonato da Boemondo, che va alla crociata, lascia l'assedio d'Amalfi, 317, 318 - torne in Sicilia, 319 pregi che gli meritarono il titolo di Gran Conte, 85 -sua grande impresa di Capua, ivi - riceve presso Capua magnificamente papa Urbano secondo, 322 - suo figlio nato è battezzato da san Branone, fondatore dei Certosini, 323 - errore del Fazello e del Pirri intorno a ciò, consutato, ivi - come vien liberato da un tradimento per l'intercessione di san Brunone, ivi - rimette il principe Riccardo nel possesso di Capua, 324 creato legato di Sicilia da papa Urbano secondo, 325 - sue doglianze con questo papa per la legazione conferita in Sicilia al vescovo di Traina, 331 - come pacificato, e creato esso e i suoi successori legati nati della Sede apostolica, 332 - privilegio conceduto dallo stesso papa, con cui accorda a Ruggiero, duca di Puglia, la collazione de' henefizi de' suoi Stati, 338, 339 - sua morte, e suo ampio elogio, 343, 344.

RUGGIERO secondo, succeduto al padre. Come ebbe titale e corone di re di Sicilia; IV, 344 - come aniconsi in esso le due corone di Puglia e di Sicilia, iri-come eredita gli Stati di Guglielmo, duca di Puglia, 358 --- gelosie de papi; loro attraversamenti alla costui fortuna. e sua fortezza in reprimergli, 350 — caccia Roberto di Cappa, e s'impossesse di quel ducato, 360 — enumerazione de' numerosi suoi Stati, ivi - come inmakato a primo re di Sicilia; V, 5 - come per aver preso l'investitura delle province del regno di Napoli, senza licensa d'Onorio, esacerbasse questo papa, ivi - come è tre volte scomunicato da papa Onorio, ivi — conchinde la pace con questo papa, 6 - come unto e incoronato re da quattre arcivescovi, 8 --- incoronate da papa Anackte, e opinioni degli autori, sviluppate, 20, 21 -- testimenio irrefragabile dell'abate Telesino intorno a ciò, ivi - sua prima incoronazione contrastata dagli autori, 22 - investiture avate da papa Anacleto, 24 - ribellansi ad esso molti baroni di Puglia, e armata di Lotario che cala in Italia contr'esso, 20, 30 — come non s'abbatte per tanti apparati di guerra contr'esso, 33 --- forza Lotario a tornarsi in Alemagna, e Innocenzio a Pisa, ivi - prende Capua, 34 - investe di questo ducato suo figlio Asfuso, wi - istoria di questo Anfuso, sviluppata, 36 assedia Napoli, 37 — sue gravi perdite nella seconda spedizione di Lotario, 42, 43 - perde la Puglia, e se è da Lotario investito altro principe, 44 - partito Lotario, cela di Sicilia in Salerno, e la riacquista, 63 prende Capua, e la mette a sacco per vendicarsi di quel duca, ivi - ricorra Avellino, e Benevento se gli rende, ivi - ascolta in tre conferenze i cardinali d'Innocenso e quei d'Anacleto, 65 - parte per Sicilia per tornare in Puglia più forte, ivi - morto il duca di Puglia, passa in Salerno, e conquista la Capitanata, 60 - prende, per mezzo del figlio Ruggiero, tutta la Puglia, a riserva di Bari, ivi — mossosi contr'esso papa Innocenzio, lo tratta con politica e gli spediace messi, 70 - nuove retture per l'ostinazione del papa, che da esso è fatto prigione, 71 - con qual benignità trattasse questo papa suo prigioniero, 73 - investiture de' spoi Stati, dopo la pace, ricevute da papa Innocenzio, 75 - come di-

vien signore di Napoli per mera ragione di conquista, 77, 78 — di che trattasse con quei cittadini nel castello di san Salvatore, 80 - errore d'alcuni autori intorno a ciò, corretto, 81 - perchè trattasse Napoli con più clemenza che gli altri suoi Stati, 82 - secondo suo ingresso in Napoli dopo le conquiste di Bari, Troia e tutta la provincia di Capitanata, 83 - come, riacquistando tutti i suoi Stati, si vendica de' suoi nemici, ivi. 84 - come da dinastic riduce tutti i suoi domini sotto un sol regno, 86 - suo diploma riportato da Falcone Beneventano, sviluppato, 93. 94 - perchè intitolandosi Rex Apuliae, debbe intendersi di tutto il regno di Napoli, 95 — sue leggi, 101, 102 — come in esse imitasse Rotari, re de' Longobardi, 103 - assemblee di vescovi e di baroni per istabilirli, ivi - sviluppate partitamente, 104 alla 122 - lodate, benchè ponesse mano in ciò che vietano i papi, 122 - come il primo accresce le leggi feudali nel regno, 125 - come introducesse in questi regni gli uffiziali tutti della corona di Francia, 128 non potendosi accordare con papa Lucio secondo, invade lo Stato della Chiesa, e prende Terracina e molti luoghi della Campagna di Roma, 103 — conseguenze di questa impresa, e pacificamento del papa, ivi - sua spedizione in Africa, 196 - toglie Tripoli, Africa, Sface e Capsa al re di Tunisi, ivi, 197 - come lo costrinse a pagargli tributo, ivi - qual impresa militare prendesse dopo tale impresa, ivi — burlato da' Greci , devasta i loro domini, e seco porta le migliori maestranze, 198 - come forzato dall' armi venete a tornarsi in Sicilia. ivi — morti immature della maggior parte de' suoi figli, ivi, 199 — assume per college il figlio Guglielmo primo, e lo fa ungere re di Sicilia, ivi — edifica il santunrio di san Niccola in Bari, e fa immensi doni ad altre chiese, 202 - sua gloriosa morte, 203 - ampio elogio di sue virtù e de' suoi fatti, e apologia de' difetti attribuitigli, ivi, 204.

Ruggizzo, duca di Puglia, primogenito di Guglielmo primo, re di Sicilia; V, 271 — come, per la congiura contro il padre, creato re, ec., ivi — va a vuoto questa acclamazione, riassumendo il padre il governo, 274 — sua immatura morte, come accaduta, ivi.

GIANNULE, T. XIV.

RUGGIERO di Loria, ammiraglio del re Pietro d'Aragona e di Sicilia; VII, 371 - sua vittoria navale contro i Franzesi sotto Malta, 372 - si porta sotto Napoli, e da il guasto a' vaghi suoi contorni, 373 - come Carlo, principe di Salerno, figlio e vicario del re Carlo, s'impegna alla battaglia, ivi - come prima deluso, poi vinto e fatto prigioniero da Ruggiero col generale, e col siore dei signori italiani e franzesi, 374, 375 — suo glorioso ritorno in Sicilia, e offerta alla regina Costanza della sorella Beatrice, figliuola del re Manfredi, liberata, e del principe prigioniero, 376 - quanto infesto fosse al 10gno di Puglia dopo la morte del re Carlo primo: VIII. 5 - come, pel costui valore, il regno d'Aragona non cadesse sotto il dominio franzese, 7 - come e per quali vicende passi al servizio del re Carlo secondo d'Angio. 72 - privilegi e onori singolari compartitigli da questo re, ivi - ottiene memoranda vittoria sopra il re di Scilia Federigo d'Aragona, 80 - passa in Catalogna, ore muore con fama del più insigne capitano di mare che fosse stato fino a suoi di. Ot.

Ruiz di Castro (don Ferdinando conte di Lemos). Primo vicere di Napoli sotto Filippo terzo, re di Spagna; XIII, 6 — come, pel suo spirito grande e magnauimo, si desse ad ingrandire i pubblici edifizi, ivi — come richiami a sè tutte le sue cure la famosa congiura del Campanella, ivi — dichiarazione della congiura di questo tremeudo frate, 7 — come vi accorresse questo ministro, 12 — fa venir a Napoli su qualtro galee i congiurati. Sua prima severa giustizia d'alcuni di loro, 13 — contrasto nato con gli ecclesiastici per la cognizione della causa, e temperamento preso, ivi — severa giustizia di tutti i congiurati, ivi, 14 — regio palagio, in che occasione da esso edificato, 15 — morte immatura di questo vi-

cerè, 16 - sue prammatiche, 17.

## 9

Sabino, giureconsulto. Sua povertà; I, 114. Sacerdozio. Quando pregiudiziale all'Imperio; I, 132, 135 — onde caduto quasi affatto nella potestà secolare, dalla morte di Valentiniano terzo fino a Giustiniano; II, 148.

SALADINO. Sue imprese nella Siria, presa di Tiberiade, e rotta data alle armi cristiane; V, 370 — invola il santo legno della Croce, sa prigione il re di Gerusalemme e sa strage de' Templari, ivi — sua lega coll'imperator d'Oriente Isaac Angelo, 371 — papa Urbano per tali novelle muore di dolore, ivi — lega de' Cristiani contr'esso nel pontificato di Clemente, 372 — lettera di Federigo primo, imperatore, ad esso, e di costui all'imperatore Federigo, 375 — sconsitte date a' suoi eserciti da Federigo primo, imperatore d'Occidente, 380.

Salentini. Loro colonie; I, 54 - loro città famose antica-

mente, quali, 79.

Salzanitano Tommaso, gran giuriconsulto sotto Filippo secondo; IX. 452 — suoi grandi onori, sua morte e sue

opere, 453, 454.

Salerno, città della Lucania. Sua condizione sotto gl'imperatori; I. 214 - onori da essa deferiti ad Annio Vittorino, suo correttore, ivi - come e quando divenisse principato; III, 268, 271 — gastaldati e castelli sotto esso compresi, 272 — divisione fre questo e il principato di Benevento, ivi - morte del suo primo principe Siconolfo, e suo elogio, 275 — sue calamità a' tempi di Carlomanno, re d'Italia, 300 - sagro deposito di san Matteo come ivi trasfecito, 358 — testimoni di questo fatto, 350 - rotture de' suoi principi nel decimo secolo: IV. 23 — disordini etroci fra i suoi principi, 25 suo assedio formato da Pandolfo Capodiferro, principe di Benevento, 27 - morte di Giovanni suo principe, di quai mali cagione, 40 - nuovi disordini ivi insorti sotto Ottone secondo e Ottone terzo, imperatori, 61,62 - Mansone come ritenesse questo principato, ivi - come e perchè cacciatone, 63 - come oporata, e quando. di metropolitani, 87 - suffreganci assegnatigli, ivi come essi soli nel regno di Napoli avessero il pregio di primati, 92 - primi Normanni ivi giunti sotto Guaimaro terzo, 125 - come sventano un' impresa de' Saraceni, ivi, 125 - quando venuta sotto il dominio de' Normanni, 278, 280 - sua famosa scuola nel duodecimo secolo, 382 — errore degli scrittori rispetto alla sua fondazione, 388 - come Salerno divenisse l'emporio d'Occidente, 389 - come questa scuola debba in

gran parte la sua fama a' monaci Gassinesi, 3gt — persouaggi nobili che vi professarono medicina, la rendettero più famosa, ivi — concorsi de' principali signori alla medesima per curarsi, 3g3 — come renduta famosa per l'opera di Giuvanni di Milano, 3g4 — storia di Roherto, riputata da alcuni favolosa, 3g5, 3g7 — quando quest' insigne opera fosse pubblicata, ivi — come questa scuola fosse la prima fondata dopo la decadenza della romana Accademia, 3g8 — come non acquista-se il nome di Accademia, se nou sotto Ruggiero primo, re di Sicilia, 400 — assodiata dall'imperatore Lotario; V, 60 — come si rende per uno stratagemma de' Pisam, 61 — come non fosse espugnata la rôcca, 62 — presa e messa a sacco da Brico sesto; VI, 3o.

Sanctiones Pragmaticae. Che cosa s'intenda per questa

voce; 1, 107.

SANTELICE, Gianfrancesco, giureconsulto napoletano sotto Filippo quarto; XIII, 237 — suoi talenti, suo consigir-

rato e sue opere, ivi, 238.

Santo Stefano (don Francesco Benavides, conte di). Vicerè di Napoli sotto Carlo secondo; XIV, 20 — tremutoto terribile ne' principi del suo governo, qua' ma'i e discordini producesse, ivi — come fosse attentissimo nell'imitare il suo predecessore nell'amministrazione, ivi, 21 — suoi saggi provvedimenti, e prammatiche sviluppate, ivi, 22 — morte della regina Lodovica Borbone, altameute compianta in Napoli, 23, 25 — seconde nozze del monarca, e feste per tal fine quivi ordinate, ivi — termina l'affare della rinnovazione della monate, e riforma i tribunali, 26 — suoi provvedimenti per la peste e per l'annova, 27 — come rimosso dal governo, 28.

Sannio. Qual provincia romana; 1,83 — presidi sotto gli imperadori, 221, 222 — varietà de' suoi confini, isi — cura che ne ebbe Valentiniano il Vecchio, isi — 223 stato sotto Teodorico, re d'Italia; II,71,72 — suoi presidi, 71 — ampiezza di sua estensione sotto i Longobardi, 231, 233.

Sanniti. Loro iosigni ciuà ; I , 79.

Santuari del regno di Napoli, come renduti celebri sotto i Longobardi e i Normanni 3-II, 178. Saraceni. Loro orribile irruzione nelle Spagne: II, 21 come e in che tempo invidessero il regno di Napoli; III. 225 — loro origine sviluppata, ivi, 226 — loro stato avanti l'impostor Maometto, ivi - loro invesioni nell'Africa, 227 - nella Sicilia, e quindi nella Magna Grecia, ivi - guasto dato, e incendiata Brindisi, si tornano in Sicilia, 234 - loro invasione nella Calabria, Puglia, Benevento e Salerno, 276 - nuovo ricorso a Lodovico, imperatore, ivi - loro stragi de' Beneventani, ivi nuovi guasti di costoro in quelle province, 280 - sconfitti da Lodovico, 28t - nuova invesione di costoro, 201 - dure condizioni da essi imposte nella pace ai Napoletani, ec., 292 - loro scorrerie, e stragi de' Salernitani, 200 - delle altre presenti province del regno, 202 - come costoro facessero risorger le scienze in Italia, 207 - nuove luro scorrerie sotto Atenulfo, principe di Benevento, 249 - assedio de loro sostenuto al Garigliano, 251 — loro disperazione, lor incendi, loro fuga e strage orribile d'essi futta da' collegati con Landulfo, principe di Benevento, 252 - benchè disfatti, in progresso turbarono le altre province, e Benevento stesso, ivi - tornano ad infestar Capua sotto Ottone terzo; VIII. 61 - debellati in Sicilia da Federigo secondo, imperatore; VI, 181 - piantati in Puglis, e ree conseguenze di ciò per quegli Stati, 182.

Sardegna. Qual provincia del popolo romano; I, 53, 83. SAVARONE. Raccoglitore di quali monumenti; I, 120. Scandinavia. Questa penisola madre comune de' Goti e

de' Longob rdi; Il, 197.

Schiavoni. Quando si facessero sentire nel Sannio sotto i re longobardi; II, 265 — loro origine dalla Sarmazia europea, ivi — loro invasione nell'Illirico, ivi — come calati dalla Dalmazia nella Puglia, 266 — come disfatti

da Radoeldo, duca di Benevento, ivi.

SCIARRA Marco, apruzzese, famoso capo di banditi nel regno di Napoli; XII, 205 — come alla testa di secento acelerati s'intitolasse Re della Campagna, ivi — come delude le spedizioni contr'esso de' vicerè di Napoli, 296 — spedizione di quattromila soldati contr'esso come mal riuscita, ivi, 297 — come reso più baldanzoso per la corrispondenza d'Alfonso Piccolomini, ribelle

del gran duca di Toscana, iri — spedizione di don. Adriano Acquaviva contro quest'empio, 298 — come vedutosi stretto dal vicere di Napoli e dall'armi del papa, passasse al servizio de' Veneziani per militar contro gli Uscocchi, ivi — come finalmente ucciso da un suo compagno detto Battistello, 299.

Scisma insorto dopo la morte di Niccolò secondo, onde

originato; IV, 267.

Scisma grande de' papi di Roma e de' papi d'Avignone, esposto ed ampiamente sviluppato; VIII, 538 alla 545. Scismi insorti nella Chiesa sotto Onorio e Teodorico, svi-

luppati; 11, 163 — come i principi secolari vi frapponessero la loro autorità, ivi, 164 — editto d'Atalarico

rispetto a ciò, riferito, 165.

Scomuniche. Come i papi ne abusassero per dilatare il lor dominio, o per altri fini temporali; IV, 242, 243—in che e perchè fossero adoperate nella primitiva Chiesa, 242—loro tremendo effetto ne' principi e ne' soldati, 244—quante contribuissero all'aumento de' besi temporali della Chiesa, ivi.

Scrittori illustri del regno di Napoli emunciati ; 1, 80. Secolo quarto della Chiesa sviluppato; 1, 176 — rivolu-

zione totale del romano Imperio, ivi, 177.

Sede apostolica. Come nel secolo decimoquarto trasferita in Avignone; VIII, 271 — motivi di questo gran fatto dopo la morte di Benedetto undecimo, papa, iri — res conseguenze per l'Italia, 275 — verie opinioni intorno a questo fatta, e a diverse opere de' papi che ivi dimorarono, ivi — fatti di Giovanni ventesimosecondo, 276.

Seggi di Napoli. Loro origine; I, 60, 61.

Seggi di Napoli. Che cosa sieno; VII, 261 — loro origine e divisione, ivi — loro grande antichità, ivi — testimonio di Varrone riferito, 294 — seggio Capuano, perchè il più insigne di tutti, 295 — altri seggi esposti e illustrati, ivi alla 300 — loro numero sotto Carlo primo d'Angiò, 301 — come questo principe gli rendesse più cospicui, 302 — come s'aggregassero i nobili a questi seggi, 303 — in qual modo e per quali cagioni si restringessero, 306 — onde in progresso si rendessero tanto pregevoli, 307 — per qual motivo s'unissero due seggi maggiori, 309 — come incorporati si riducessero a soli cinque, 311.

Senato romano. Conseguenze del titolo d'imperatore da esso dato a Giulio Cesare; I, 104.

Senatori romeni. Non potevano uscir d'Italia senza licenza: 1. 52.

Senatusconsulti. Loro autorità; I, 87.

SERGIO, duca di Napoli. Perseguitato da Pandulfo quarto, principe di Capua; IV, 141 — assediato, fugge, e Napoli si rende a Pandolfo, 142 — ricorre a' Normanni, e caccia Pandolfo da Napoli, ivi, 143 — sua stretta alleanza co' Normanni, ivi — crea Rainulfo conte d'Aversa, ivi.

SERONATO, prefetto delle Gallie. Suo odio per i Romani; II, 12 — detto il Catilina di quel secolo, ivi — tristi effetti della costui perversità verso i Romani, 13.

SEVERO, imperatore. Come s'intrudesse nell'Imperio; II,

38 — suo pronto e tragico fine, ivi.

Sette legali. Da chi sostenute sotto Augusto; I, 96 — da chi sotto Tiberio, ivi — sotto Caio, Claudio e Nerone, ivi — sotto i Vespasiani, ivi — sotto Traiano, Adriano e Antonino Pio, ivi.

SEVERINO Girolamo, sovrano giurisconsulto sotto Carlo quinto; XI, 292 — suoi insigni onori, sua destrezza nei

gran maneggi, ivi, 293.

SICARDO quinto, principe di Benevento; III, 230 — suo fiero carattere, e sue guerre co' Napoletani, ivi — sua crudeltà co' Beneventani, 231 — sua tregua co' Napoletani, 232 — istrumento di questa tregua, da chi conservato e qua' lumi somministri, 233 — resistenza di Sicardo alle irruzioni de' Saraceni, 234 — sua invasione d'Amalfi, e ostilità nuove a' Napoletani, ivi — ricorsi di questi popoli all'imperator Lotario, ivi — sua tragica morte datagli da' Beneventani, ivi, 235 — sue infami azioni, riferite, ivi.

Sicilia. Qual provincia del popolo romano; I, 53 — suo metropolitano il pontefice romano da Costantino Magno a Valentiniano terzo, 304 — suo stato nell'ottavo secolo; III, 167, 172 — rovina de' Greci in quella provincia, onde, ivi — imprese de' Normanni sopra quest'isola; IV, 266, 267 — fattone da Roberto duca di Puglia conte il fratello Ruggiero, 272 — come questa non fosse mai soggetta al ducato di Puglia, ivi — come e quando vi s'introducessero i feudi sotto il gran conte Rug-

giero. 321 - bolla per cui i monarchi siciliani pretendono d'esser árbitri anche dello spirituale, 324 - lero dozlianse con papa Urbano secondo per la pueva legazione da esso speditavi in persona del vescovo di Traina. 331 - fondamento della tanto sua vantata monarchia. 333 - bulla di papa Clemente decimoprimo per abolir questa monarchia, senza effetto, 337 - divenota monarchia sotto il re Ruggiero primo, normanno: V. 5. alla q - come tranquillata per la morte di Guglielma primo, suo re. 306 - nuove turbolenze sotto Guelielmo secondo, onde nate, 308 — sua potenza in mare sotto i sugi re pormanoi, 320 alla 341 — suo stato miserabile dopo le morte di Guglielmo secondo; VI, 5 - come travagliata nella minorità di Federigo Ruggiero, 78, 02 - disturbi e meli cegioneti in quest'isola da' Tedeschi. 04 - nuovi torbidi suscitati dall'indegno arcivescore Gualtieri. 112 - divisione di questo regno da quel di Puglia: VII. 316-loro sforzi per ritenere i loro re aragonesi: VIII. 64, 65 - non riuscendo la loro ambasceria al re Giacomo, gli disdicono l'omaggio, e interdono d'esser liberi, isi .- come acclamano loro re Federigo d'Aragona, 66 - nella minorità del re Luigi d'Aragona, come divenuta una selva di ladri, 306.

Siciliani. Come, morto Guglielmo secondo, pensano a collocar sul trono Tancredi, conte di Lecce; VI, 5 — lavola della pretensione a questo regno di papa Clemente
terso, sviluppata, ivi — incoronano Tancredi, che ricere
l'investitura da questo papa, 6 — perchè il loro regno
detto sempre ereditario da Federigo secondo, imperatore, 11 — quando e come il loro regno passasse dai
Normanni negli Svevi sotto Errico sesto, imperatore,
per titolo di successione, 33.

Siconz quarto, principe di Benevento; III, 222 — conferma la pace co' Franzesi, ivi — sua guerra mossa vi Napoletani, ivi — resistenza ostinata di costoro, ivi, 223 — pace data ad essi, con quali patti, 224 — rotture di

detta pace, e sua morte, 230.

Siena. Come questa repubblica si ribelli a Cesare; XI, 276 — spedizione di Pietro di Toledo contr'essa, 277 — come cada sotto il dominio di Cosimo de' Medici, duca di Toscana, per cessione fattagliene dal re Filippo secondo: XII, 52, 56.

Signori e dominatori, onde detti; I, 135 — tale appellazione interdetta agli ecclesiastici da Dio stesso, ivi — testimonio di san Pietro, chiarissimo intorno a ciò, riferito, ivi.

Signoria pubblica, odiata da' Romani antichi, e perche;

1, 37 - sue prerogative, ec., 136.

Simmaco. In qual secolo fiorisse; I, 161 — fiero nemico del nome cristiano, 162 — onde fatto uccidere da Teoderico; II, 83 — sua innocenza esposta, ivi.

SIMPLICIO, papa. Cambiamento rispetto a' beni delle chie-

se seguito sott'esso, sviluppato; I, 174.

Sinagoga. Loro capo; I, 147.

Siniscalco grande. Introdotto da Ruggiero primo, re di Sicilia ne' suoi Stati; V, 128 — come accresciuto in Francia, suppressi i maestri del palazzo, 187 — lo stesso che maggiordomo, 188 — sue incomhenze e prerugative, ivi — come sotto gli Angioini ricevesse miglior forma, 189 — onde scemassero nel regno di Napoli le sue prerogative, 100.

Sinodi de' primi secoli della Chiesa enunciati; I, 164 -

nel terzo secolo più frequenti, ivi.

Siponto, città della Puglia. Suo antico vanto; I, 79.

Sisto quarto. Sua elevazione al papato; X, 37 — come pacifichi la Sede apostolica con Ferdinando primo, re di Napoli, 138 — muta il censo in un cavallo bianco, da doversi mandar ogni anno al papa, ivi — come il re Ferdinando s'imparentasse con questo papa, dando il ducato di Sora al suo mipote, ivi — morte di questo papa, 212.

SOLIMANO. Come s'unisca con Francesco primo, re di Francia, contro Carlo quinto; XI, 149 — sua spedizione pel regno di Napoli, 150 — come e perchè abbandonasse questa impresa, 152 — sua nuova spedizione nel regno di Napoli per sollecitazione del principe di Salerno, 272 — sua tremenda armata aucorsta a vista di Procida, ivi — come in un momento si dileguasse, e facesse vela verso Levante, 273.

Solitari. Quali monaci fossero; 1, 305 — che vita menassero, 307 — loro degeneramento, 308 — quali si se-

gnelassero in gran pieta fra essi, 309.

SOLONE. Sun bella risposta sopra le leggi da sè date agli Ateniesi; I, 125.

Spagne. Qual provincia romana; I, 52 — in quante province divisa da Adriano, 83.

Spagne. Loro province a' tempi di Costantino Magno, quali; I, 183 — loro esterior polizia ecclesiastica dopo questo imperatore, 293.

Spagnuoli. Loro imperio maggiore di tutti gli altri del mondo per l'ampiezza; 1, 6, 7 — concessione lor fatta

da Vespasiano del Jus Latii, 48.

SPANEMIO. Suo errore intorno al principato di Gregorio secondo, papa; III, 34 — sua bestemmia e degli akri novatori nel paralello fra Cristo e il papa, ivi.

SPARANO, famoso giurisconsulto barese sotto Carlo secondo d'Augiò: VIII, 155 — compilatore delle Consueta-

dini della città di Bari, ivi.

Spogli delle chiese vacanti, come e perchè introdotti dai papi; V, 115 — come destruttivi della disciplina ecclesiastica e del buon governo de' regni, ivi — come i re di Napoli vi ponesser riparo colla regalia, ivi.

Spoleti. Come divenuto ducato, e quale sotto i Longober-

di: 11, 235.

Sovranità spirituele. Che segua in essa, se si emancipa dai

doveri verso la potestà temporale; 1, 133, 134.

Stampa. Quest'arte introdotta in Napoli dal re Ferdinando primo d'Aragona; X, 47 - autore di quest'arte, secondo Polidoro Virgilio, 48 - primi libri che si stampassero in Roma, ivi - primi libri stampati in Venezia e in Napoli, ivi — come favorita assai più in Nepoli da Carlo quinto, imperatore, 50 - come ne' tempi successivi apportasse danno all'uman genere, 51 - mali per tal mezzo cagionati da' frati, da' legisti, ec., ivi - abusi intorno alle licenze di stampare, 52 - come vi ponessero mano i papi, e abusi rispetto alle proibizioni de'libri, 54 - economia de' principi e degli ecclesiastici rispetto a ciò, ivi - pratica di Carlo quinto e degli altri principi intorno a ciò, 55 - bolla di papa Leone decimo sopre questo, 56 - disposizioni del Concilio di Trento per la cosa stessa, 57 — usi e dritti de' re di Napeli in tal materia, *ivi.* 

STEFANO terzo, papa. Sua ambasceria ad Astolfo, re dei Longobardi; III, 58 — come ottenne dallo stesso per altri quaranta anni la ratificazione della pace, ivi — sior. zi inutili di questo papa per richiamar Astolfo a' suoi doveri, 61, 62 — suo ultimo ricorso al re di Francia, 63 — sua sudata in Francia al re Pipino, 64 — consagra il re Pipino. Fine di tal cerimonia, esposto, 65 — sue tre lettere a Pipino, ec. nel tempo dell'assedio di Roma d'Astolfo, criticate a ragione, 68.

STEFANO quarto, papa. Sua strana elezione; III, 123 — ignominiosa deposizione, e scempi di Costantino, suo predecessore, ivi — vescovi franzesi; lor concilio in

Roma, e lor conferma di Stefano , ivi.

STEFANO Esesino, compilatore de canoni della Chiesa

universale; I, 318.

STEFANO sesto. Creato papa, annulla l'elezione d'Arnolfo; 111, 334 — dichiara Formoso simoniaco, e fa gittar
nel Tevere il suo cadavere, ivi — unge imperatore
Lamberto, ivi — imprigionato da' Romani, e strozzato quivi, ivi.

STEFANO decimo, papa, come creato; IV, 222 — segue le tracce de' suoi predecessori, ivi — sua regia stirpe, 224 — sua idea di cacciar d'Italia i Normanni, ivi — come per la morte d'Errico forma l'idea d'iunalzare all'imperio il proprio fratello, 225 — suo odio implacabile per i Normanni, ivi — suoi modi violenti e scandalosi per trovar danaro per la guerra, 227 — sua morte in Firenze, di che cagione, 228.

Stipendio delle province romane, sviluppato; 1, 47 - di-

verso del tributo, ivi.

Straticò, ministro o governatore, mandato da' Greci ne' loro domini d' Italia; III, 167 — sopra quali regioni avesse giurisdizione, ivi.

Suburbicarie province, quali; I, 186.

Successione a' regni di Spagna. Suoi diritti sviluppati; X1, 5, 6.

Suffraganei vescovi, onde originati; II, 324—loro maggiore o minor numero rispetto a varie metropoli, onde, ivi.

Sulmona, famosa città antica; I, 79 — patria d'Ovidio,

Sucvi. Loro origine, e regioni da essi abitate; VI, 75 — come venissero in Italia, ivi — come ab antico la Svevia sosse regno, e come poi ridotta in ducato, 76 — sua

descrizione topografica, ivi — come e perchè vantino su i regni di Sicilia e di Napoli i titeli più giusti e più legittimi, ivi — fine del loro regno di Sicilia e di Napoli nell'infelice Corradino; VII, 150.

Svisseri. Loro passaggio in Italia per liberare Clomente

settimo: XI. 50.

#### T

Tabellioni. Spiegazione di quest' uffizio; V, 184 — come le funzioni de' tabularii e de' tabellioni s' unissero ne' nostri notai, ivi, 185.

Tabularii. Spiegazione di quest' uffizio; V, 183 - lero

incombense, 184.

Taddeo da Sessa. Quando fiorisse; VI, 197 — sua gran dettrina, e come si segnalasse nel concilio di Lione, ivi — ambasciator di Federigo secondo, imperatore, al concilio di Lione sutto papa Innocenzio quarto, 323 — sua coraggiosa arringa contro le asserzioni del papa, riferita, ivi — smentisce il vescovo di Carinola, e pretende dilazione dal concilio per la vennta del suo signore, 324, 325.

Talenone, che sosse; III, 114 - autorità degli antichi is-

torno a ciò, esposte, ivi.

TANCREDI, conte di Lecce. Come innelzato al tropo di Sicilia; VI. 8 — come fosse figlio bastardo di Ruggiero, duce di Puglia, 9 - non mancarono scrittori che le pretendesser legittimo, 10 - insussistenza del fauo, e prove in contrario, ivi, 11 - suoi titoli per la corone di Sicilia, quali, 12 — passa in Puglia, e forze il conte Rainaldo ad ubbidirgli, 18 - fa il matrimonie di suo figlio Ruggiero con Irene, figlia d'Isaac, imperator greco, 19 - lo fa poscia incoronare re di Sicilia, ivi — imprese dell'imperatore Errico contr' esso, o set ricuperazioni, ivi , 21 - presa l'imperatrice Costanta, come tratta in Palermo, e da esso con immensi desi rimandata al marito in Alemagna, 23 - cala in Paglia, e ricovra quel regno, 26 — come intempestiva. mente perde il suo primogenito, 27 - sua morte di cordoglio, ivi - brevità del suo travagliatissimo regno, e sua prole, ivi, 28.

TANGREDI, conte di Altavilla. Venuta de' suoi figliuoli in Itulia con molti Normanni, 144.

TAPPIA Carlo, giurisconsulto napoletano sotto Filippo quarto; XIII, 236 — sue insigni opere enunciate, 237 — suo sommo creditò e sue virtu morali insigni, ivi.

Taranto, sede de' pretori sotto i Greci; III, 173 - occupata da' Longobardi beneventani, ivi.

Tarentini. Loro sorte dopo essere stati vinti da' Romani; I, 42 — fra le città federate de' Romani, 58.

Taziano, consolare della Campania. Sua insigne iscrizione riferita; I, 197 — che si provi per la medesima, ivi.

TEIA, ultimo re goto in Italia; II, 131 — orazione bellissima de' suoi legati a' Franzesi, riferita, 132 — suo valore ed imprese, 133 — sua morte fra le armi, lui — ultimo re de' Goti in Italia, 134 — medaglie riferite de' re goti coll'impronto di Giustiniano, 47.

TELESE Francesco. Sua opera sopra le costituzioni del regno di Napoli; VI, 264, 265 — in che tempo fioris-

se, e sua autorità, ivi.
TEODATO. Sua assuozione al trono d'Italia; Il, 115 — sua erudizione e suoi studi, ivi — suoi enormi vizi e difetti, ivi, 116 — suoi sforzi per ottenere la pace da Giustiniano, 119 — come derisi da Giustiniano, 120 — sua espulsione dal regno, e sua merte, 123.

TEODEMIAO, re ostrogoto. Sue imprese; 11, 35, 36.

TEODOLINDA, regina de' Longobardi, moglie d'Autari. Sua saviezza; II, 240 — come governasse i Longobardi dopo la morte d'Autari, 241 — zelantissima della religione cristiana, ivi — come sposasse Agilulfo e l'elevasse al trono, 242 — come e perchè carissima a san Gregorio Magno, ivi — sua morte, e suo elogio, 256.

Teodoriciane leggi, da chi stabilite; II, 13, 14 - sviluppate ed esposte, 15.

TEODONICO, re de' Goti, lodato; II, 9 - sus prodezse contro Attila, ini - sua figliuolanza, ini.

TEODORICO il Giovane, re de' Goti. Suo amore per le lege gi romane; II, 9 — testimonio di ciò di Sidonio Apole liuare, ivi — di Claudiano, 10.

TEUDORICO, ostrogoto, red'Halia; II, 57 — come la ridacesse al suo antico splendore, 40 — aua hella orazione all' imperatore Zenone, riferita, \$1 — acclamato re de' Goti e de' Romani, \$3, \$4 — stato d'Occidente al sus tempo, ivi—testimonio de' Greci rispetto a Teodorico. \$45 — suo regno riputato giusto dallo stesso Giustiniano, \$47 — come non volesse assumere il titolo d'imperatore d'Occidente; \$48 — leggi romane da esso ritenute, e suoi editti conformi ad esse, \$49, 50 — sottopose i Goti stessi alle medesime, \$i0.5 — sua savia economia rispetto alla giudicatura, \$i0.5 — polizia e magistrati antichi conservati in Italia da questo re, \$i0 alla \$8 — suo sede in Ravenna, \$54 — sue insigni virtu e sua morte, \$76 alla \$4 — suoi avvertimenti a' Goti prima di morire, esposti . \$55.

TEODORIGO, ostrogoto. Suo impegno per l'accademia ro-

mana; I, 119.

TEODORO, prefetto pretorio d'Italia sotto Onorio. Suo elogio; I, 213 —amato e onorato da sant'Agostino, ivi — come rimediasse all'infestazione giudaica, ivi.

Teodosiane leggi. Perchè decadute in Aquitania, Narbona ed in altre province di Spagna sotto Evarico, re de'

Goti; II, 13.

Teodosiano Codice, onde formato; I, 268 — celebri giurisconsulti adoperati nella sua formazione da Teodosio, ivi — enumerazione di ciò che contiene, 270 — introduzione di ree costituzioni in esso biasimata, 271 —
suo uso e vigore in tutto l'Oriente e l'Occidente, 273,
274.

TEODOSIO il Giovane. Suoi fatti luminosi; I, 228, 229
TEODOSIO il Grande. Perchè vivesse sempre catecumeno;
I, 239 — battezzato in una sua grave infermità da Acolio, vescovo, ivi.

Teologia scolastica. Come al tempo di Roberto, re di Napoli ridotta ad arte; VIII, 237 — fazioni de' Tom-

sti e degli Scotisti nate in questi tempi, ivi, 238.

Terapeuti. Quali religiosi fossero; 1, 306 — errore d'Eusebio intormo ad essi, ivi — non essere stati discepoli di sau Marco, ivi.

Termini dell'Italia dopo soggiogata la Gallia Cisalpina;

I, 5 r.

Tesori. Legge dura di Guglielmo primo, re di Sicilia, iutorno a' medesimi, sviluppata; V, 247, 302.  TIBERIO Nerone. Perchè sicuro, sendosi rifugiato in Napoli; I, 67.

-Titolo estravagante de Episcopali Judicio, dimostrato apocrifo, I, 326.

Tocchi, o Tocci, che fossero; I, 62.

Tomisti. In che secolo cominciasse la loro setta; VIII, 237 — loro autore san Tomaso, detto il Dottor Angelico, 238 — come e perchè divisi dagli Scotisti, ivi — progressi della loro scuola, ivi.

TOBRISMONDO, secondo re de' Goti. Sua assunxione al tro-

tio; II, 9 — suo tragico fine prematuro, ivi.

Toscana e Umbria. Qual provincia romana; I, 82.

Toscana, provincia correttoriale sotto gl' imperatori; I,

198, 199.

E

٠.

.. 7

٠,

2

: 6

٢

TOTILA. Come creato re d'Italia da' Goti; II, 125 — sue imprese riferite, ivi, 127 — sua nuova presa di Roma, e risorgimento de' Goti, ivi — come disfatto e morto, 120.

Tracia. In quante province divisa de Adriano; 1,83 — qual diocesi d'Oriente, 293 — sue province, ivi.

TRAIANO, imperatore. Sua stima per i giurisconsulti; I, Q1 — come si diportasse con i Cristiani; 155.

Trani. Come e quendo fetta metropoli; IV, 98.

TREBAZIO, giurisconsulto, lodato; I, 91.

TRIBONIANO. Sua Collezione; I, 99 — di quali Codici si servisse, 122.

Tribunale di Napoli. Sua gran dignità; II, 65.

Tribunali di Napoli. Uso antico de' romani imperatori conservatori, esposto; I, 219.

Tribunali di Roma. Loro infame condotta sotto Valentiniano il Vecchio; I, 259.

Tributo de' Romani, diverso dallo stipendio; I. 47.

Troia, città della Puglia. Come conquistata da' Normanni sotto Roberto; IV, 240 — gelosie de' papi per questo fatto, ivi — come edificata da' Greci, e niuno dritto de' papi sopr'essa, ivi, 241.

Tunisi. Come questo regno divenga tributario a Cerlo primo d'Augiò, re di Sicilia e di Puglia; VII, 252,

253

Turchi. Loro acquisti; 1, 32 — loro impero sotto Maometto secondo e Solimano, ivi. Turco. Come pretenda d'aver dritto sopra l'Italia, e singolarmente sopra la Calabria e la Puglia; X, 97 - sue conquiste e progressi dall'anno 870 infino a noi, 98autorità di Scipione Ammirato, riferita, ivi - come sempre avesse la mira d'incamminarsi alla monarchia del mondo, ivi - chi d'essi, e come prendesse Conantinopoli, ivi - imprese di Maometto secondo, 99cousiglio datogli da' Veneziani, che effetto producesse, 100 - come costui prendesse Otranto 101 - pericolo grande del regno di Napoli d'esser conquistato da costui, 102 - morte di Maometto, fa abbandonar a' Turchi l'impresa del regno, 103 - altre conquiste di Baiaset, succeduto a costui, 105 - imprese e vittorie degli altri lor successori, esposte, 106, 107 - imprese di Carlo quinto e di Filippo secondo contr'essi, 108 tregua col medesimo, quanto giovi al commercio, 109 - saggie riflessione dell'autore, 110 - impresa di Mustafa, bassa, nel regno di Napoli; XII, 50 colpa di questo eccidio, come fosse papa Paolo quarto. 51.

Turingi. Loro imprese sotto Odoscre, 11, 39 — impress di Teodorico, ostrogoto, contro Odoscre, 43.

TUASTINO. Come ed a qual fine eletto capo in Italia da' suoi Normanni; IV, 137 — suo singolar merito e valore, ivi — come per fraude de' Pugliesi incontratosi con un dragone, l'uccidesse, ma poi restasse estinto dal velenoso fiato di quello, ivi.

# U

Uffisi grandi della corona di Francia, come introdotti da Ruggiero primo, re di Sicilia, ne' suoi regni di Sicilia e di Napoli; V, 125 — spiegazione di tutti essi affizi, 129 alla 192.

Uffizi grandi della corona dei due regni di Sicilia e di Napoli, divisi, dopo fattosi re di Sicilia re Pietro d'Aragona; VII, 336, 337 — onde altri fossero quei di Palermo, ed altri quei di Napoli, che ancor durano, ivi. Uffiziali dell'Impero nel quarto secolo della Chiess; 1,

180, 192,

Uffiziali della real casa. Diversi dagli uffiziali del regno; VIII, 127 — come diversi dagli uffiziali reali di giustizia, come giudici, magistrati, ec., ivi — come fossoro subordinati agli uffiziali del regno, o della curona, 128 — catalogo de' medesimi steso dal Tutini, 130 — come divisi in grandi uffiziali ed uffiziali minori, 131 — loro gradi partitamente distinti, ivi, 132 — come questi uffiziali non fossoro nell'antico Imperio romano, 136 — uffiziali minori, quai fossoro, e perchè così detti, 146 — noverazione de' medesimi; loro impieghi e stipendi, ivi alla 145 — errore del Tutini rispetto a questo, corretto, ivi — mutazione rispetto ad essi nel dominio spagnuolo; X, 311, 334 — quei che militano fuori della casa reale, 344 alla 353.

UGO Ciappetta. Come in Francia s'estinguesse nella sua stirpe la sublime dignità di maestro del palazzo; V, 129

- quale fosse questa dignità, ivi.

UGOLINO, giurisconsulto. În qual tempo fiorisse; V, 243 — autore della decima Collazione, e collettore de' libri de' feudi, ivi.

UGONE Catalano. Come si voglia autore della Collezione

canonica intitolata Pannomia; VI, 61.

ULPIANO. Come adoperato da Alessandro Severo; I, 92
— come discordasse da Affricano, giorisconsulto, 97
— sue Note al Corpo di Papiniano, rifiutate da Valentiniano, e perche, 265.

ULPIO Marcello. Sua opera impiegata da Antonino Pio;

I, 91.

IX, 72.

7

- 3

10

. 4

Ungheri introdotti nel governo del regno di Napoli sotto la regina Giovanna e il re Andres, come a poco a poco ne dilungessero i ministri del re Roberto; VIII, 292— disordine introdotto da essi nella casa reale, ivi, 293— loro sconcerto per l'assassinio del 1e Andrea, 297— come shanditi da Napoli, ivi— come incarcerino il loro re Sigiamondo, ed invitino Ladislao al regno;

Unzione de' re. Come da' principi introdotta e renduta

necessaria; II, 89, 90.

URBANO secondo. Come innalzato alla sede papale; IV, 313 — sua affezione a' Normanni, ivi — pacifica e accomoda i fratelli Boemondo e Ruggiero, ivi, 314 — co-Giannonn, T. XIV. 20

me primo autore delle Crociate, 3:7 — venuto da Roma a Capua per conciliar i Capuani co' principi normanni, torna a Roma senza effetto di ciò, 323, 324 — va a trover Ruggiero, duca di Puglia, e Ruggiero, gran conte di Sicilia in Salerno, 326 — come crea Ruggiero suo legato in Sicilia, 532 — dichiara esso e' suo: successori legati nati della Sede apostolica, iri — suoi tentativi per togliere a' principi la collazione de' benefizi, 338 — suo concilio tenuto in Bari, di Greci e Latini, esposto, 341 — come vi fu presente sant'Anselmo, arcivescovo di Canturberi, ivi — suo ritorno in Roma, e sua morto, 342 — suo elogio, ivi.

URBANO quarto. Come di patriarca di Gerusalemme fosse eletto papa; VII. 81, 82 — cita Maufredi con orribili formole alla curia remana, ini — come le scomunichi di nuove, e le dichiari eretico e nemico della Chiesa, 84, 85 — offre al re Leddovico di Francia il regno, e non è ascoltato, ini — pubblica in Francia la crociata, e dà indulgenza plenaria a chi combatte contro Manfredi, 87 — accoglie in Viterbo l'esercito franzese, benedice le bandiere, ec., 88 — suo invito a Carlo d'Augiò. conte di Provenza, 90 — sua morte, che differisce la venuta

di Carlo in Italia, q6.

URBANO sesto. Strana elezione di questo papa, che cagionò lo scisme, VIII, 330, 340 - con qual disprezzo costui, vilmente nato, ricevesse l'ambasciata, ed ounaggio della regina Giovanna, 341 - come vilipende Ottone di Brunsvich, suo marito, 342 - suo reo carattere. Suoi maneggi per privar la regina Giovanna del regno, 343 - conclave fatto in Fondi da più cardinali per creare auevo papa, dichiarando nulla la costui elezione, 344 — sendo rimeso col solo cardinale di Santa Sabina, crea muovi cardinali, e dichiara gli altri eretici e scismatici, 346 - come panesse in iscompiglio e divisione la città di Napoli, ivi - da queli principi riconosciuto per papa, 347 - acclamato in Napoli, contro Clemente, e sedizione ivi seguita, 349 - scomunica e priva de' suoi Stati la regina Giovanna, 353, 354 - come accelga Cerlo di Durazzo, e con quali idee, 354 come con questo messo faccio grandi i suoi vilissimi nipoti, tel ... de quali scrittori la costui fama vien lace-

rata, 371, 372 - sue rotture con Carlo terzo di Durazzo, re di Napoli, onde originate; IX, 8 - abboccamenti e trattati di costui con re Carlo, 13, 14 - fatto empio e sacrilego d'uno de' costui nipoti in Napoli, che mali producesse, ivi, 15 - come costni scusi il nipote di tale enormità, ivi - dichiara eretico e scomuniceto Luigi d'Angiò, ivi - disgusteto di Cerlo, perte di Napoli e va a Nocera, 16 - motivi della rottura manifesta di costui col re Carlo, 17, 18 -- assediato in Nocera da Carlo, lo acomunica, ivi - cardinali, come da esso fatti vilmente tormentare, e poi crudelmente morire, 20 - sua empia harbarie, dopo avergli fatti morire, esposta, ivi - vedendosi stringere, ricorre a' Genovesi, s' invola dal regno, e giunge in Genova salvo, ivi alla 22 - approva l'elezione di Ladislao in re di Napoli, 31, 38 - morte di questo papa, 50 - come pochi piangessero la costui morte, e suo rozzo tumulo in Roma, 51.

Uasino Pietro Giordano, giurisconsulto napoletano sotto Filippo quarto; XIII, 237 — sua insigne opera de'

Feudi, ivi.

#### V

VALDIMONTE, de' Reali di Francia, invitato da papa Clemente settimo alla conquista del regno di Napoli; XI, 44 — cala con esercito in Italia, infesta il regno di Napoli, e vi si chiama re, ivi — con quai titoli si facesse chiamar re di Napoli, ivi — sue imprese sopra questo regno, ivi, 45.

WALAMIRO, re de' Goti. Sue imprese; 11, 33 -- sue glo-

riosa morte, 35.

VALENTE. Qual-parte dell'Impero sortisse; 1, 203.

VALENTINIANO primo, imperatore. Suoi saggi provvedimenti per l'Italia; I, 203 — consolari delle province italiane, annoverati, 204 — sue costituzioni e leggi, lodate, 206 — suo ristabilimento dell'Accademia di Roma, ivi — sue somme cure per l'Accademia romana e per gli scolari di quella, riferite, 257, 259.

VALENTINIANO secondo, imperatore. Associazione dell'Im-

pero suo con Graziano; 1, 206 — prefetti pretorii dell'Italia sott'esso, quali, ivi — sua morte, 207 — sua dilazione del battesimo, 240 — perchè morisse senza riceverlo, ivi — sua funesta morte da chi e perchè accelerata, ivi — orazion funebre di sant'Ambrogio in lode di lui, ivi.

Valentiniano terzo. Singolar bene prodotto dalle sue costituzioni; I, 178 — come riparasse a' disordini del fero, 259, 261 — suo rifiuto delle note di Ulpiano e di Paolo al Corpo di Papiniano, 264 — sue Novelle, 275.

Valeria. Qual provincia romana; 1, 83.

Vallia. Sue imprese nelle Spagne; II, 8 — sua morte, ivi.

Valvasori. Che fossero sotto Carlo, re di Francia e d'Iu-

lia; III, 147.

Velez (marchese de los). Vicerè di Napoli mella minorità di Carlo secondo; XIII, 321 — segue a mandar soccorsi per la riduzione di Messina, 322 — vicende fra le armate franzese e spaguuola sotto Messina, 323, 324 — Franzesi partiti di Messina, ed effetti di questo abbandono, 328 — ricovramento di Messina. Riordinamento del regno, ivi, 329 — come riparasse ad infiniti disordini e singolarmente a quello delle monete, 331, 332 — come rimediasse alle infestazioni de' banditi, 333 — pace generale asguita in questo tempo, quali buoni effetti portasse, 337, 339 — feste fatte in Napoli per questa pace, 340 — suoi saggi provvedimenti per i sospetti che devano i Franzesi, ivi, 342 — come rimosso dal governo; e sue prammatiche, 343.

Venezia. Qual provincia romana; I, 82 — come e in che tempo divenuta al grande e magnifica; V, 335, 342 — come tanto cresciuta la sua potenza in mare, iri.

Veneziani. Come rimettessero sotto Leone Isaurico l'esarca in Ravenna; III, 15 — loro imprese a favor della
religione contro Leone Isaurico, 19, 20 — come un
tempo soggetti degl' imperatori d' Oriente e d' Occdente; V. 343 — come ciò debba intendera; e testimonio di Procopio rispetto a' lor confini, ivi, 344 — come le Venezie, sotto Carlo Magno, province del regio
d' Italia; 345 — soccorsi di Niceloro, imperator d'Oriente, per qual fine mandati loro, 346, 349 — come

valorosamente e con qual saviezza acquistassero la loro libertà, 353, 357.

Venosa, città della Puglia, patria d'Orazio Flacco. Suo vanto antico; I, 79 - sepoltura de' principi normanni: IV, 306.

Vergini in capillis. Che valesse presso i Romani; III,

VERRE Caio. Sua pretura siciliana; 1, 69.

Vescovi. Loro cataloghi, da chi compilati; I, 143 - fin dal tempo degli apostoli ebbero la soprantendenza della Chiesa, ivi - primi vescovi noverati, 144 - primi vescovi di Roma, quali, 151 - delle città del regno di Napoli, quali, 152, 153 - loro uffizio ne' primi secoli, come l'esercitassero, 157 - lor libertà di ricorrere all'imperatore contro a' metropolitani nel quarto secolo, 288 - vescovi d'Italia. Loro economia ecclesiastica dopo Costantino Magno, 298, 301 - quando acquistassero cognizione di causa e giudicatura, 324, 325 - vescovi autocefali, quali; 11, 153 - fino a qual tempo seguitassero a essere eletti dal clero e dal popolo, 160 come eletti a' tempi de' Longobardi, 313 - come vi s'introducessero i principi; e reu effetto di ciò, ivi -parte che vi avevano i papi, ivi — come per fino spo-gliassero i medesimi delle lor sedi, ivi — elezione de vescovi per compromissum, quale, 315 — varie istorie a ciò pertinenti, esposte, ivi, 316 - introduzione degl'imperadori d'Oriente e d'altri principi in ciò, quando cominciata, 318, 319 - scaltrezza de' vescovi delle sedi maggiori per far rispettar le possessioni delle lor chiese, sviluppata, 337 - dritto loro conceduto de Carlo Magno, imperatore; III, 242 — quando e come acquistassero feudi e baronie, 243, 244.

Vescovo. Sus prima istituzione; I, 142.

VESPASIANO. Sua concessione del Jus Latii alle Spagne; I: 48.

Vespro siciliano. Disposizioni mirabili per questa congiura; VII, 319 — come eseguita il secondo giorno di Pasqua al suono delle campane pel vespro, 328 - orrida strage de' Franzesi in tutte le terre di Sicilia ove trovavansi, fatta da' Siciliani, ivi.

Westrogoti. Loro prima invasione sotto Onorio; I, 223-

lor primo capitano, ivi — lor primo re, ivi — loro nuova invasione, e loro conquiste, 225, 226 — Goti occidentali, corrottamente Visigoti; II, 7 — quali province fossero loro assegnate, 8 — loro prima sede, quale, ivi — Balti, quali principi di costoro, ivi — loro avversione alle leggi romano, e perchè, to — traslazione della lor sede, 19 — loro nuovo Codice svilappato, 22, 23 — sua grande autorità ivi. 25.

Vicari. Loro uffizio sotto gl'imperstori, quele; I, 189.

Vicarta di Napoli. Sua origine, e diversa dalla Gran corte, 343 — errore di varii scrittori, scoperto e corretto, ivi — perchè maggiore della Gran corte, 345 — come e per qual occasione aggrandita da Carlo secondo d'Angiò, ivi, 346 — economia de' suoi giudici, sviluppata, ivi — suo stato sotto i re angioini, 347 — origine dei suoi reggenti, 348 — come questa oscurasse l'altro tribunale della Gran corte, ivi — provvedimenti della regina Giovanna seconda intorno a questo tribunale, 352 — errore d'alcuni scrittori intorno a ciò, corretto, 353, 354 — sovità insorte in esso sotto il re Alfonso primo, ivi — sua gran tiforma sotto Carlo quinto per opera del vicerè Pietro di Toledo; XI, 115.

Vicariati d'Italia, esposti; I, 185 — in quel di Roma, qua-

li province vi fossero, ivi, 186.

VILLANO Camillo, giurisconsulto napoletano sotto Filippo quarto: XIII, 234 — sua insigne dottrina, ivi.

WINITARIO, re ostrogoto. Sue imprese sopra gli Umi; II, 30 — sue crudeltà contra la famiglia reale uma, ec.,

31 - suo tregico fine immeturo, ivi.

Visitatori apostolici. Contese nate nel regno di Napoli per la spedizione de' medesimi fattavi dal papa; XII, 174— uso del mandargli, come assai antico, ivi — mali da essi cagionati nelle province di quel regno, ivi — come in qualche parte vi rimediaesero i re normanii, 175— intraprese di Pio quinto rispetto a ciò, come represse, 176— pretesto vergognoso della corte di Roma rispetto a ciò, come abborrito dal re Filippo secondo e dal suo vicerè duca d'Alcalà, 181, 184.

VITIGE. Come creato in Italia re de' Goti; II, 124 - suo

assedio di Roma. Sua prigionia, ivi.

VITTORE secondo, papa. Come creato; IV, 222 - come,

vedutosi papa, mutasse sentimento, ivi — suo breve pontificato, rompe i conceputi disegni contro i Normanni, ivi — sua morte in Firenze, ivi.

VITTORE terzo. Come costui accettasse il papato; IV, 512
— scomunica i suoi competitori in un concilio, 313 —

sua morte in Monte Casino, ivi.

#### ${f z}$

ZACCARIA, sommo pontefice. Quanto debba ad esso la Chiesa rispetto al dominio tamporale; III, 40 — sua perorazione al re Luitprando, ed effetti di quella, ivi — come stabilisse lo stato della Chiesa, 43 — con quanta avvedutezza secondasse le mire del re Pipino, 46 — suo decreto per istabilire la sua antorità, ivi — esser dubbioso se Pipino, o questo papa riportasse maggior vantaggio dalla loro amieizia e trattato, 48 — suo solenne abbocccamento col re Rachi, 49 — sua morte, e suo elogio, 57, 58 — concili da esso tenuti in Roma per la riforma della disciplina, 131.

ZAPPATA (cardinale, don Antonio). Vicerè di Napoli sotto Filippo terzo; XIII, 62 — ottimi principi del suo governo, 63 — sua saggia riforma de' tribunali, ivi — due disgrazie occorse in quel regno, come rendessero infelice il suo governo, ivi, 64 — insulti al medesimo fatti dal popolo, 65, 66 — severa giustizia presa de' capi del tumulto, ivi, 67 — come tolto dal governo.

Suoi saggi provvedimenti lasciati, 68. ZALEUCO. A chi desse leggi: I, 85.

ZOE, imperatrice d'Oriente. Come innalzasse il Passagone al trono imperiale; IV, 166 — come riassunta sola a quel trono, 167 — sue imprese. Innalza al trono Costantino Monomaco, e lo sposa, ivi.

ZOTONE, primo duca di Benevento; II, 224 — come divenuto tale, 225 alla 227 — suo carattere, sua rapacità, e secco da esso dato al ricco monastero di Monte

Casino. 242 — sua morte, ivi.

ZUNICA (don Giovanni di ). Come fatto vicere di Napoli; XII, 258 — sua genealogia; sua saggia ambasciata a Roma, 261 — come ben accolto a Napoli: sua generosità e pietà, ivi — qual parte avesse nella famosa spedizione di Filippo secondo pel Portogallo, 269 — per la vittoria del Portogallo quai feste celebrasse in Napoli, 274 — istoria del fiato re Sebastiano sott' esso arrestato, 275 — emendazione del calendario gregoriano fatta in tempo del suo governo, 279 alla 289 — fine del suo governo, 190.

ZUNICA (conte di Miranda). Come fatto vicere di Napoli da Filippo secondo; XII, 293 — grande incontro che ebbe il costui saggio goverso, ivi. 294 — come le truppe de' banditi rendessero travaglioso il suo reggimento, ivi — sue grandi cure per estirpargli, e presa del famoso capo Benedetto Mangone, ivi, 295 — tremenda giustizia presa di costui, descritta, ivi — si unisce con papa Sisto quinto per esterminargli, ivi — come riescon vani i suoi validi compensi, 296 — sue spedizioni contro Marco Sciarra, tremendo capo bandito, ivi — come i hisogni di danaro del suo re gli rendessero fastidioso il governo, 300 — quanto debba al suo senno la città e il regno di Napoli, 301 — memorie lasciate da questo gran ministro, ivi — lunghezza del costui governo, e sue leggi lasciate, 302.

FIRE DELL' INDICE DELLE MATERIE.

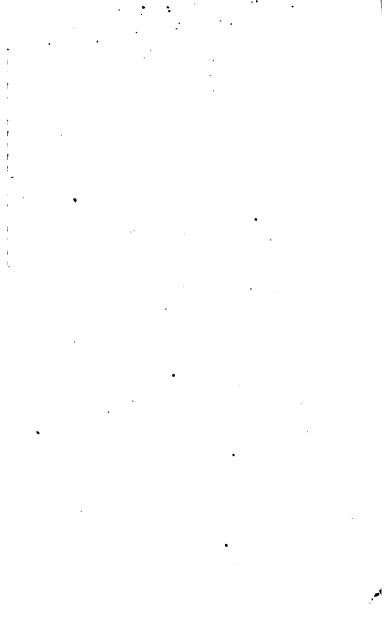

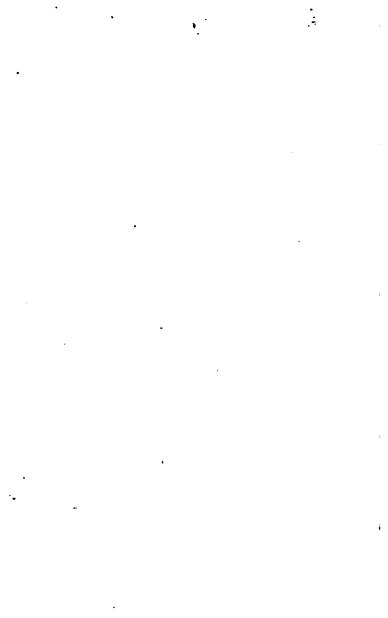

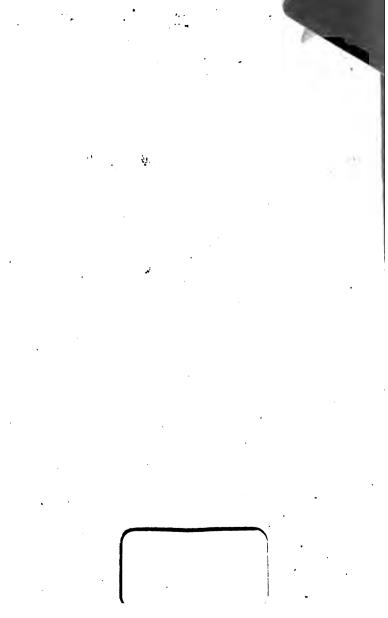

